

# STORIA

DELLA

23343 JEL

## MARCA TRIVIGIANA

E VERONESE
DI GIAMBATISTA VERCI.

TOMO UNDECIMO:



MDCCLXXXIX.

#### INVENEZIA

PRESSO GIACOMO STORTI.

CON PUBLICA APPROVAZIONE.

Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign

### STORIA

DELLA

### MARCA TRIVIGIANA

#### LIBRO DECIMO.

ambizione è una molla, che dà mo-1336 to alle nostre operazioni, e che le rende o buone, o malvagie secondochè trova l'interna disposizione dell'animo inclinata al bene, od al male, o che è posta in movimento da' rapporti esteriori. Quella di Cane era infinitamente pregievole, e perciò egli fece delle azioni degne d'un vero eroe, per cui si meritò la universale estimazione. Ma il suo nipote Mastino avea sortito dalla natura un animo non buono, sicchè la sua cupidità smoderata di dominare lo trasse a far cose, che finalmente quasi il condussero alla sua totale rovina. Dopo la morte di Cane la fortuna lo avea favoreggiato mirabilmente, e per una di quelle felici combinazioni, che rare volte s' incontrano nella vita umana, oltre alle Città di Verona, Vicenza, A 2

LIBRO

da, Conegliano, e Bassano, egli s' era fatto padrone anche di Brescia, di Parma, e di Lucca. Ed è cosa da notare singolarmente, e da farsene meraviglie, che a renderlo grande, e ad assicurarlo negli stati, e nelle signorie concorsero, e s'adoperarono gli stessi capi de' Guelsi.

Queste felici conquiste lo aveano fatto insuperbire per modo, che già meditava di farsi incoronare, come abbiam detto, Re della Lombardia (1). Estendeva anche le sue mire più oltre che alla Lombardia, ed avea dato motivo a' Fiorentini da temere, che volesse dilatarsi ancora nella Toscana; e forse gli sarebbe riuscito di formarsi uno stato potentissimo, se avesse serbato la fede a' Fiorentini, e non avesse offeso la Republica di Venezia. Gli stati di queste due potenze più d'ogn' altro d Italia si vedevano esposti alla sfrenata cupidigia di lui, e però s'armarono entrambe le Republiche d'accordo per abbassarlo.

Fra la Republica di Venezia, e gli Scaligeri era passata sin da rimoti tempi una persetta concordia, ed una sincera amicizia; nè gli Storici ricordano alcun satto

<sup>(1)</sup> Lo dice chiaramente il Cronista Ja copo Piacentino contemporaneo, la di cui auto rità io seguo fedelmente in tutta la lunga nat razione di questa guerra.

DECIMO. che la turbasse per verun modo. Felici se1336 avessero continuato sul medesimo piede! Se non che i due fratelli Alberto e Mastino montati in superbia per vedersi padroni di tante belle, e ricche Città d'Îtalia cangiarono sistema per loro disgrazia. Gli adulatori, de' quali son sempre piene le Corti de' cattivi Principi soliti d' ordinario a odiare la verità, avevano finito di corrompere l'animo loro. E siccome erano divenuti odiosi per la loro orgogliosità a tutti i Principi della Lombardia, e della Romagna temendone la potenza, e la grandezza, così vennero eziandio poco a poco a perdere l'amicizia ragguardevole de' Viniziani. Una catena di molte ingiurie, e di gravi violenze contro i patti antichi e recenti condusse sinalmente quella Republica alla risoluzione di rintuzzare la pazza ambizione de'gio-

Eran tre anni e più, che toleravano i Viniziani una violenta soperchieria sul Po appresso Ostiglia, costrette essendo le mercanzie, che andavano o venivano da Venezia a pagar dazi insoliti e gravi. Inoltre molte estorsioni, ed ingiuste angarie s'incominciarono a fare sopra le rendite, e sopra i beni, che i Veneti possedevano ne territori di Padova e di Trivigi. Cane su quello che diede principio a queste novità, e benchè i Viniziani sin dal 1325, avessero chiesto risarcimento pe

vani Principi con una aperta rottura.

A 3 dan

spedito a Cane una solenne ambasceria (1), pure non poterono ottenere cosa alcuna; anzi i due fratelli dopo Cangrande proseguiro-

> (i) I Viniziani vogliono risarcimento da Cane podanni recati alle possessioni de Veneti in Padovana.

Mcccxxv. die xv11. Aprilis.

Quod id quod respondebitur, siet, & providebitur in Consilio Rogatorum, XL. & X. super sacto ambaxate misse per dominum Canem pro damnis sactis nostris habentibus possessin Paduana, & super omnibus spectantibus ad dicta negotia, sit sirmum sicut sactum, responsum, & provisum esset per hoc majus Consilium, & sic &c.

Con tutto ciò pare che la buona armonia col Principe Scaligero non fosse turbata, poiché vedo in una istanza presentatagli dalla Republica nel 1328. ch'essa adoperò i termini più amichevoli e confidenziali. Consisteva questa istanza, perchè mandasse a Venezia Jacopino Quirini confinato a Verona, come si raccoglie dal seguente

documento.

Mcccxxviii. die xxvi. Novembris in M.C. Quod requiratur dominus Canis instanter per unum de isto Consilio mittendum ad ipsum, eligendum per dominos Consiliarios, Capita, vel majorem partem, quod pro uno ex majoribus servitiis, que nobis presentialiter possit facere, nobis det, & consignari faciat sua... pertinentia per viam in loco tuto, & nostris partibus Jacominum Quirino confinatum nostrum ibidem, quo multum pro nostris arduis indigemus; & si dictus Canis ipsum dare recusaret, committatur ituro, quod mandet, quod auctoritate nostra, & hujus Consilii ipsi Jacobino, quod de Ve-

DECIM C.

no quelle gravezze in modo assai più stra-1336 no, di maniera che a'30. di luglio e agli 8. e a' 10. d'agosto del 1332. la Republica spedì replicate ambascerie a Mastino e ad Alberto, perchè rimesse venissero quelle estorsioni a' sudditi Veneti (1), ed osservassero i patti antichi, e l'antica ami-

ci-

Verona non discedat fine nostra licentia speciali, & ipsi ituro etiam dentur litere opportune de mandato nostro predicto.

Quod suspendatur de mittendo usque ad adve ntum ser Federici Dandulo, & postea providebi-

tur, sicut videbitur expediens.

Quod sit in discretione ambaxatoris faciendi preceptum predictum dicto Jacomino, antequam aliquid dicat dominus Canis, ut postea siat, sicut sibi melius pro executione nostri propositi, & intentionis, & utilius apparebit.

Electus ambaxator ser Rafaletus Avventurado.
(1) Ambasceria de' viniziani agli scaligeri, perche rimettano la gravezza delle decime imposta a' sudditi veneti in Padovana. Ex Cod. Svajer

lib. 25. pag. 100.

Die penultimo Julii McccxxxII.

Quod mittatur unus notarius occasione novitatis decime, que fit nostris habentibus possessiones in plebe Sacci ad exponendum gravamen predictum domino Alberto de la Schala, & si non poterit obtinere cum eo revocationem ipsam, vadat etiam ad dominum Massinum, quibus utrique eosum aggravet sactum, sicut convenit, quoniam talis novitas nunquam sacta suit nostris, & est liquido contra pacta sacta cum ipsis dominis, per que promiserunt non gravare, nec permittere gravari nostros contra antiquam consuetudinem, que pacta sicut eis servamus sic intendimus, quod ea, & jura eo-

rum nobis & nostris debeant observari, & ideo placeat eis facere revocare dicam novitatem & restitui, & relaxari bona nostrorum accepta. & intromissa occasione presacta, ut amor solitus valeat conservari, & videamus quod affecerant conservationem predictam ficut servatum fuit hinc inde cum suis predecessoribus, & ne pro indemnitate nostrorum fidelium, & pactorum & jurium nos oporteat aliter providere, & si dominus notarius non poterit obtinere, quod petitur cum responsione habita, Veneti revertantur. Sed si habuerit tale responsum, per quod habeat spem obtinendi finem, rescribat quicquid habuerit. & nostrum persolvetur mandatum. Capta.

Die viii. Augusti

Quod pro ipsis factis Padue de Decimis, que indebite exiguntur a nostris habentibus possessiones in Plebe Sacci, eligantur quinque Sapientes, qui possint accipi de omni loco, qui super ipsis, & omni novitate facta occasione ipsius decime, dent nobis suum consilium in scriptis usque ad xv. dies cum quo erimus hic. & fiet sicut videbitur, & quilibet possit ponere partem, & si ante ipsos xv. dies ipsis videbitur, possint venire ad confilium, & habeatur pro dicto de confilio . . . quod debet dici octo diebus ante, & vocetur sub pena soldorum decem.

Sapientes Justinianus Justiniano, Marcus Lauredano Todescus, Philippus Belegno, Marinus Foschareno, & Joannes Valaresso.

Die x. Augusti.

Quanquam dominium justa foveat causa, amodo bis per nuncium specialiter facta occasione decime Plebatus &c. nihilominus ducalis dominatio in hoc justitia diffusius propaletur, & etiam post reditum Nicoleti emergeretur aliud ultra

ultra quam factum erat videlicet de submissione possessionum &c. consulunt concorditer sapientes, quod mittantur ad dominum Albertum de la Schala duo solemnes ambaxatores super iis cum verbis & commissione, que utilior & decentior apparebit, maxime autem qualiter attendentes puram, & finceram affe clionem, quam ad ipsum & fratrem. & precessores suos no-Arum gerit, & gessit omnium ipsorum commodum, ut proprium reputantes sicut effectualis dudum nostra operatio demonstravit non sine admiratione transire possumus in facto, & super factum novitatis decime supradicte protinus insolite, indebite, & injuste, & contra pacta hinc inde inita jam commissa, & multo magis super facto responsionis cujusdam adhuc, qui reformationem vel revocationem bis amodo cum tanta honestate petita, adhuc non prebuit, sed gravamen, & quamquam nos angeret ad prebendum remedium utile non absque novitate ipsorum... negotii, & nostri juris qualitas, & nostrorum, ac noster honor, adhuc tamen inducti speciali dilectione, quam ipsis colligamur mente, ut promittitur fincera vitare volentes quelibet noxia vobis suis in quantum decentia patitur, deliberavimus presentem ambaxatam iterum ad ipsum transmittere, requirentes & rogantes inflanter affectum, quantum pro honore & justitia, & pro conservatione pactorum, & dilectionis utriusque ei libeat, quod quid factum est in fado dictarum decimarum, & occasione ipsius contra nostros effectus libere, & totaliter revocetur, ita quod restitutis ablatis propterea cesset exactio & novitas prelibata, quod utique facere debet consideratis omnibus prelibatis, & attento quippe quod ex instinctu naturali, quatenus ad jus & progeniem dulcedints gerimus sic invite, sicque egre aliqua sua incomoda, nisi

i due fratelli fossero disposti di condiscendere a' desideri della Republica avendo spe-

coacte ut presens res expollulat, sicut proprie procuramus, atque sua incomoda nos oportet intendere qualitercunque pro reservatione nostri honoris, & intendemus remediis opportunis nisi hujusmodi effectualis revocatio subsequeretur satis amodo a deo & mundo toto superinde rationabiliter excusatis, & alia inserantur verba, que utilia dominio videbuntur, & si nostram justam prefatam intentionem obtinere poterunt a prefato domino Alberto, Venetiis revertantur, fin autem cum ambaxiata similiter properent ad dominum Mastinum, & quidquid habuerint & sentient ab utroque pro responso scribant, & reportent secum, cum quo sic erimus, & fieri ficut utilius apparebit, & interim usque ad terminum xv. dierum sapientes poterunt consulere, & providere, & ad Confilium venire ad suam libertatem, ut viderint pro utili negotio, & fi ambo fratres ad invicem repererint ambobus ambaxiatam faciant, ut est dictum.

Ambaxatores.

Joannes Valaresso & Marcus Lauredano.

Quod dicti ambaxatores possint expendere groflos xx1v. per diem pro quolibet in expensis

de grossis xvIII.

(1) I veneziani si lamentano degli scaligeri per le molestie recate a'loro sudditi, che avevano beni ne'loro dominj. Cod. Svajer Lib. 25. pag. 110.

MccexxxII. die xxII. Augusti

Quod respondeatur nostris ambaxatoribus, quod vidimus responsionem domini Alberti de la Scala, quam adduxit Nicolinus in scriptis, & intelleximus etiam aliqua verba, que dixit idem Nicolinus ex parte corum, atque volumus quod

quod respondeatur domino Alberto, quod id quod requisivimus, & requirimus, credimus claram justitiam continere potissime ratione pactorum nostrorum, que super inde scitis plene loquuntur, nec intendimus recusare cognitionem juris, sed id quod nos gravavit, & potuerit merito aggravari, fuit novitas, & gravitas nostris fidelibus, & monasteriis de intromissione suorum bonorum, & reddituum occasione decime nunquam solute, quod sciatur nulla cognita ratione, sed solum falso & violentia procedente per suos, ubi sperabamus & jus, & favorem benignum pro nobis, & nostris in suo dominio, qui statum suum prosperum semper reputavimus, & reputamus, tamen nostrum ob amorem multum & specialem, qui conservatus fuit cum suis predecessoribus, & conservare intendimus, & desideramus cum domino ipso, & fratre suo. sed quia dicit ipse dominus quod est contentus, quod cognoscatur factum per sapientes communiter scilicet pro nostra parte, & ipsius domini electos, rogabitis ipsum dominum Albertum, quod ei placeat, quod acceptetur, & intromissum est restitui facere nostris sic de facto spoliatis, sicut est consonum rationi, & facere quod cesset quelibet novitas, quo facto sumus contenti, quod cognitio fiat per sapientes si novitas est contra pacta cum pro restitutione di-Aorum reddituum, & bonorum nullo alicui fiat prejudicium; sed potius nos sibi magis obligat ad sua beneplacita, & honorem, & dimittitur causa ne bona devassentur, & hoc procurent obtinere suo posse, & speramus quod abstinebunt, sed si finaliter obtinere non possent, fint nostri contenti, quod redditus nostrorum accepti, & impediti occasione novitatis decime assignari, & sequestrari, & recludi sub bona clave. que clavis debeat dari & assignari, quampenes

pre seguirono le medesime gravezze. Volevano inoltre ad ogni costo sottoporre al loro dominio i Castelli della Motta, di Cami-

no,

nos debeamus tenere usque ad cognitam rationem per dictos sapientes, si novitas est contra pactum vel non. Revocata et cessante qualibet novitate, et impedimento contra jura, et possessiones, bona, et redditus nostrorum sidelium usque cognitam rationem.

(1) Istanze de viniziani appresso gli scaligeri, perche i sudditi veneti non sieno molestati nelle loro rendite e possessioni. Cod. Svajer paga

103. lib. n. 25.

McccxxxIII. die xxvIII. Augusti.

Quod respondeatur ambaxatoribus nostris qui sunt Padue, quod intelleximus suis littetis, & mandamus eis, quod Venetiis redeant

Quod respondeatur domino Bailardino de Nogarolis ambaxatori dominorum Alberti & Mastini della Scala, qui dixit quod ipsi domini parati sunt redditus, possessiones, & bona omnia nostrorum cum integritate facere restitui nostris, & monasteriis, & quod omnis novitas cesset, quod responsio ipsa nobis placet, & rengratiamur eis ficut convenit, a quibus tanquam caris amicis sperabamus sic obtinere; ad id vero quod dicit quod si per Episcopatum, vel per Clericos fieret aliqua novitas nostris dominus Albertus non intendit se intromittere, respondetur quod non credimus, quod ipsi domini substinerent ullo modo, nec non substineremus, quod nec per clericos, nec per laicos fieret nostris in nostris possessionibus, redditibus, vel bonis eorum nos vitas, vel molestia contra debitum rationis; & scimus bene quod nemo esset ausus eam facere fine conscientia, & voluntate ipsorum dominorum, vel alterius eorundem, sed quis tamen vellet aliquid a nostris fidelibus petere per viam

no, e di Portobuffoletto, i quali da anni 1336 quaranta e più erano sotto la protezione de' Veneti, allegando per ragione, che questi Castelli appartener dovevano alla giurisdizione di Trivigi (1). Nè minori a questi surono i loro dispiacerì per un argine satto da' Padovani, per cui reclamarono lesi i confini di Chioggia. Molto essi consultarono nel loro Configlio sopra quel satto dopo eziandio, che ritornarono da Padova gli ambasciatori spediti (2), e mol-

ordinariam juris & honesto modo, in hoc casu non intendimus, quod nostri esfugiant rationem, sed in omni statu & nostros sideles, & sua bona recomendamus eisdem, & favorabiliter in suis terris, & dominiis omnibus pertractentur, sicut sacimus suos, ut persecta dilectio servata cum suis predecessoribus conservari valeat, & augeri.

(1) Cronica di Jacopo Piacentino cit.

(2) I Viniziani consultano in Configlio sopra l'argine fatto da Padovani ne confini di Chioggia, e sopra un'ambasceria del Patriarca d'Aquileja. Ex Cod. Svajer lib. 25. p. 102.

Die x. Augusti.

Duo Sapientes pro factis Padue loco ambaxatorum, qui vadant Paduam, ser Romanus Mauroceno, & ser Thomas Superantio.

Die xxv. Augusti.

Pars Domini Ducis, & ser Gabrielis Trivisano, ser Andree Bondumerio, ser Petri Cornario, ser Ermolai Zane Confiliariorum, & ser Petri Bragadino, & Marini Mauro Cap. de XL.

Quod scribatur Potestati Clugie quomodo intelleximus litteras suas, per quas significavit nobis examinationem, quam sieri fecit de sacto aggeris constructi per Paduanos, silicet per ali-

D. Benedictus de Molino Confiliarius D. Marcus Justinianus Cap. volunt.

Quod respondeatur modo, & interim poterit utilius provideri, & rescribatur Potestati, quod alias rescribemus ei plenius superinde, in processu autem temporis si aliud apparebit, poterimus hic esse, & facere sicut videbitur convenire.

Die xxvI. Augusti.

Quod ut possit bona deliberatio haberi pro his sactis, & novis, eligantur quinque sapientes, qui super novis que venirent pertinentibus ad hec sacta, & super hiis, que sibi propterea utilia videbuntur, possint & debeant examinare, & deliberare, & suum consilium nobis, quod & eis utilius videbitur propterea exhibere, & habent terminum dierum xv., cum quorum consilio, quoties videretur, venietur huc & siet sicut videbitur, & possit major pars ipsorum ponere partem, & partes ut sibi melius apparebit.

Electi fuerunt ser Joannes Maurocenus Barada, ser Philippus Belegno, ser Belletus Civrano, ser Thomas Superantio, ser Marcus Justinia-

pus Sancti Moisis.

Die dicta.

Quod armetur cum quanta sollicitudine, &c quanto melius fieri potest unum de duobus li-

D E C 7 M O. 15 di Chioggia dando pienissima autorità al 1336 loro Podestà di esaminar l'affare, e di por=

gnis, qui jam fecimus preparari, & in processi temporis providebitur de mittendo ipsum, & committendo sicut pro tutela, & bono nostrorum negotiorum utilius apparebit. — Capta.

Die dicta.

Quod domini Confiliarii & Capita, vel major pars hnbeant libertatem pro armando, & mittendo istud lignum, de quo captum est, & de committendo sicut sibi utilius, & pro nostris negotiis tutius apparebit, possendo propterea expendere, & personam mittere, & omnia alia negotia facere, que pro utilitate, & expeditione ipsius ligni viderint opportunum. Item quicquid factum, & expensatum, & commissum suerit, sit sirmum, sicut sacum esset per issud consilium

Die xxvii. Augusti.

Dominus Dux, & omnes Confiliarii, & capita excepto ser Benedicto de Molino Confiliario quod respondeatur ambaxatori domini Pac triarche Aquilee, & Communitatum Forojuliensium, quod, novit Deus, desideravimus semper, & desideramus statum prosperum, & conservationem Patriarchatus Aquilejensis, & totius Forijulii, & omni tempore sumus avidi in hiis. que commode fieri possent per eos complacere, sed non videmus ad presens, quod conditiones, & note fint in tali statu, quod sit necessarium de talibus provideri, si autem viderimus causam necessariam essemus amicabiliter dispositi ad ea. que videremus respicere ad honorem nostrum. & bonum ipsius domini Patriarche, & totius Forijulii - 19.

Ser Benedictus de Molino Confiliarius vult quod super ista ambaxata domini Patriarche, que fortasse importare posset multa, pro satu 16 L 1 B R O
1336 porvi que ripari, che si credessero più opportuni e convenienti (1).

Que-

nostro disferatur ad presens quousque habebitur certa responsio de ambaxata nostra missa ad dominos de la Scala, & dicatur ambaxatoribus predictis, quod intendimus super facto sue ambaxate deliberare, quod facere non possumus ad presens sic aliis arduis impediti, & sibi possmodum respondetur. Capta.

(1) Nel Configlio di Chioggia si delibera intorno ad una novità fatta da Padovani facendo un argine di qua dall'argine Gastaldo nel territorio di Chioggia. Ex lib. II. Reform. Civita-

tis Clugiæ p. 97.

Auctoritas attributa domino Potestati, & majori parti minoris Consilii, & prudentum eligendorum de providendo de territorio Communis Aggeris Gastaldi, & auctoritas data domino
Potestati, & majori parti minoris Consilii de
assidando, & livellando perpetuo, vel ad tempus dictum territorium, & de ipso territorio.

Die x1. Sept. Mcccxxx11. In majori Confilio

Clugie.

Majori Consilio super sala palatii ad sonum campane more solito congregato in sala palatii, ad quod fuerunt viri de consilio CLXII, proposito, quod aliqui Paduani secerant aliquam novitatem occupando de territorio quod est Communis Clugie, in eo videlicet, quod secerant quemdam aggerem citra aggerem Gastaldo, quod erat in prejudicium jurium Communis. Capta suit pars per omnes, nemine discrepante, sacto partito ad bussolos cum ballotis, que prius capta suerat per XI. Consiliarios, qui aderant, Marco Bagnagata duodecimo Consiliario & massario absente de terra'.

Quod presens dominus Potestas cum majori

Questi e somiglianti altri motivi aveano 1336 indotto i Viniziani a publicare le rappresaglic contro de' Padovani, e de' Trivigiani, specialmente per la violenza usata di trattenere ad essi indebitamente le loro rendite (1); ma quest' atto invece di fare, che gli Scaligeri rientrassero ne' loro doveri, partorì un esfetto peggiore, poichè

que

parte minoris Consilii, & aliquorum prudentum eligendorum per ipsum dominum Potestatem, & minus Consilium, habeat potestatem plenissimam, & bailiam super inde examinandi, providendi, totaliter terminandi, & definiendi, exercendi, & faciendi quidquid, sicut & quando eidem domino Potestati, & majori parti minoris Consilii, & prudentum videbitur convenire & placuerit, expendendo de honis Communis, sicut videbitur

opportunum.

Item cum majori parte minoris Confilii potestatem habeat, & bailiam plenissimam affictandi, livellandi, & concedendi perpetuo, vel ad tempus dictum territorium, & de ipso territorio ab aggere Gastaldo citra, seu infra, & sicut eis videbitur, bona Communis obligando, & cartam obligationis, affictationis, livellationis, & concessionis inde faciendi cum quibuscunque obligationibus, pactis, & conventionibus, & penis, quibus eis videbitur, & omne aliud super predictis, & predictorum quolibet faciendi, & exercendi, quemadmodum majus Confilium facere, & exercere posset. Et quidquid inde factum, provisum, terminatum, definitum, expenditum, affictatum, livellatum, & concessium, & omne aliud quod inde actum fuerit, firmum fit cum omni pleno vigore & actione, quemadmodam per majus Consilium factum foret .

(1) Anonimo Foscariniano ms.

1336 que' Signori fecero chiudere le strade, e tutte le palate a' Viniziani, ed intrometter tutte le loro entrate di Terra ferma ! I Veneti allora procurarono di accomodare all'amichevole tali discordie, e spedirono più volte ambasciatori a Verona, e scrissero più mani di lettere ad Alberto, e a Mastino, prima di romperla apertamente; e parve ancora, che gli Scaligeri avessero l'animo ottimamente disposto, imperciocchè anch' essi mandarono a Venezia Marsilio da Carrara, il quale colla grandezza, e collo splendore di una magnifica corte credeva di abbagliare gli animi de' Viniziani, e addormentarli con fimulate ragioni (1).

Vedendo allora la Republica, che tutto era vano, ed inutile, e che altro non cercavano gli Scaligeri, che tirare in lungo, venne alla deliberazione di proibire, che dalle parti di Venezia non fossero più portati negli stati Scaligeri nè prodotti, nè manifatture Venete, e nè meno il sale. Per la proibizione di quest' ultimo articolo così necessario al genere umano, credevano essi che dovesse Massino abbassare alquanto la sua alterezza, e venir da se stesso ad un giusto accomodamento. Ma quanto andarono que' padri nella loro opinione falliti! Quando gli uomini son giunti a un grado di superbia

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VI. Cap. II.

smisurato, non si ravvedono così sacil-1336 mente de'loro errori, e tutto credono che debba cedere alla loro ambizione. Non era agevole cosa smuovere Mastino ostinatissimo nella propria opinione; anzi questo divieto de' Viniziani su seguito da un essetto tutto contrario. In primo luogo egli procurò di provvedere alla necessità del sale col sarlo venire dalla Germania (1); indi attese ad immaginare i mezzi, onde potere sar senza del sale de' Viniziani.

Ne' confini del Padovano vicino alle lagune eravi un luogo chiamato in que' tempi volgarmente Petadebò (2) fra Chioggia ed Albano. Quivi più volte i Pado+ vani ne' tempi andati avean tentato di fabbricarvi un Castello per fare il sale; e cotal tentativo era stato l'origine di molte guerre fra i due popoli confinanti. L'ultima fu più attroce di tutte, nella quale i Padovani superati dalle forze de Veneti furono costretti ad impetrar la pace colla intera distruzione di quel Castello: pace che fu convalidata con solenni giuramenti, e colla pena a' contrafacenti di cinquantamila lire. Questo luogo appunto su dagli Scaligeri scelto per effettuare il loro

di-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1283.

<sup>(2)</sup> Ved. Sanuto Vite de Duchi di Venezia p. 601. Petabubula è detta presso gli Scrittori latini.

1336 disegno; e gli adulatori facevano ad efficredere, che la loro potenza era formidabile tanto, che i Viniziani non avrebbono avuto l'ardire di opporfi. Pertanto i due incauti fratelli dati gli ordini opportuni mandarono le lor genti, le quali giunsero al luogo indicato il di quarto di maggio, portando seco tutto ciò che può esser neceffario alla fabbrica di un forte cafiello (1).

La superstizione, che aveva avuto un impero illimitato ne' secoli precedenti in Italia, sebbene alquanto decaduta fosse dal primo suo onore, regnava pur tuttavia negli animi della gente volgare ed ignorante. Quindi avendo i due fratelli in questo mese di maggio dato principio alle operazioni militari, pronosticarono a questa guerra degli infausti eventi in vigor di una strana opinione radicata nel volgo, che nel detto mese la famiglia dalla Scala doveasi guardare da ogni motivo di guerra. Federico de' Cavalli uomo nel maneggio dell' armi espertissimo era stato per ordine di Mastino il conduttore delle genti e degli operaj alla fabbrica del Castello, che fino da que' momenti si chiamò il Castello delle saline.

Fu incominciato il lavoro scavando fos-

se,

<sup>(1)</sup> I Cortusi lib. 4. cap. 2. dicono a' 26. di maggio, ma io mi sono tenuto all' autorità irrefragabile del nostro Cronista Piacentino.

D E C 1 M O. 2

se, alzando mura, e circondando l'opera1336 con edifizi di robusto legname, e si proseguì con un servore maraviglioso. Tutte le Città suddite agli Scaligeri contribuirono a questa opera con artesici, e con danaro, ed ebbero a sossirire delle violenze straordinarie per questo essetto (1).

La Republica di Venezia a tale nuova, ficcome su sempre costume di lei di tentar prima le strade della dolcezza e delle ragioni, così non volle devenire ad una rottura senza ricercar di nuovo l'animo de' due Principi dalla Scala; perciò diresse a' medesimi due solenni ambascerie, una in Padova ad Alberto, ed una a Mastino in Verona, le quali mostrando a' medesimi le ragioni de' Veneti sopra quel luogo, i patti stabiliti co' Padovani, la pena posta a' trasgressori, cercarono di far comprendere agli Scaligeri, che avevano il torto. Ma il dado era tratto, nè Massino era uomo da ritirarlo così agevolmente : pertanto egli rispose, che era padrone per conquista di tutto il Padovano, e conseguentemente non era tenuto a' patti precedenti fatti da quel popolo in altri tempi; che il territorio antico giugneva fino a'confini del mare, e che perciò egli fabbricava quel Castello sul proprio terre-

no 3

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1284. 1286. per quel che riguarda a'Trivigiani, e l'Anonimo Foscariniano per gli altri popoli!

diretta a danno, o nocumento di chi si si ma solamente a disesa o conservazione de suoi propri stati. Aggiunse inoltre, che manderebbe al Doge in Venezia un suo ambasciatore informato delle sue intenzioni, e delle ragioni che lo mossero

a questa impresa.

Gli ambasciatori Veneti non rimasero soddisfatti di tale risposta, e però protestando agli Scaligeri danni, spese, ed interessi partirono da Verona, e da Padova discontenti. Un altro messaggiero aveano spedito i Viniziani al luogo de' lavori; il quale prendendo tre volte una pietra dal terreno, e gettandola lungi da se protesto al Comandante, e alle altre genti i diritti della Republica, e se ragioni, e la giustizia, e i danni e le spese (1).

Frattanto i cittadini di Chioggia, che malvolentieri vedevano cosiffatti lavori per la troppa vicinanza alla loro Città, non essendone distanti se non che tre miglia, prese le armi e i necessari istrumenti condotti da Tommaso Barbarigo loro Podestà uscirono suori, ed occuparono il terreno presso Montalbano e Stalimbeco, che era di fronte all'opera degli Scaligeri, non da altro separato che da un picciolo seno di acqua. Quivi si posero valorosa-

mente

<sup>(1)</sup> Ciò fu fatto a' 28. di maggio, come dal Docum. di quel di num. 1277.

D E C I M O. 23

mente ad alzare una fortezza con fosse e1336 fortificazioni di ripari e belfredi da poter

contrapporre al Castello delle saline.

Mastino, siccome avea promesso, spedì a Venezia un suo ambasciatore, il quale fa il celebre dottor di leggi Guglielmo Pastrengo, che su poi tanto amico del Petrarca; ma non si creda che le sue commissioni fossero di maneggiare un aggiustamento. Questa ambasceria avea per fine di guadagnar tempo, tirare in lungo i maneggi, e intanto avanzare sollecitamente le operazioni del Castello. Quindi tutti i ritardi possibili frappose il Pastrengo ne' colloqui, che egli ebbe col Doge, e nelle allegazioni presentategli delle ragioni Scaligere, in modo che ventidue giorni passarono senza venire a conclusione di cosa alcuna. In capo ad essi era giunto il Castello a segno di poter fare valevole difesa contro qualunque attacco. Allora Guglielmo presentossi nuovamente al Doge, e disse che i suoi padroni così nelle esazioni sul Po, come nelle imposizioni sopra i beni posseduti da' Veneti in Trivigiana, ed in Padovana, credevano di avere indubitabilmente ragione; che la medefima ragione militava a loro favore pei Castelli della Motta, di Camino, e di Portobufoletto essendo essi di antica dipenden-2a del territorio di Trivigi. E quanto poi all'edificazione del Castello delle saline non si persuadono di aver offeso la

1336 giurisdizione de' Veneti; ma tuttavia per compiacere la Republica, se ella crede di aver diritto sopra quel fito, essi si contentano di compromettere la controversia in comuni amici, e stare alla decisione di quelli.

Turbaronsi i Padri di quella saggia Republica a queste orgogliose proposizioni, e rimasero giustamente esacerbati vedendosi e lesi nel decoro, e pregiudicati nell' interesse; ma non perciò perdettero il coraggio, o si avvilirono. Pertanto rimproverarono all'ambasciatore tanti benefizi fatti agli Scaligeri, e chiamando in testimonio Iddio, che a forza erano tratti alla guerra, licenziato il Pastrengo vi si apparecchiarono con tutto l'impegno. Fu radunato subito il maggiore Configlio, e furono eletti venticinque de' migliori Cittadini, che presieder dovessero agli affari della guerra, e si diedero gli ordini convenienti, perchè aggiugner si dovessero fortificazioni, e ripari, e mandar genti e soldati a' luoghi di Stalimbeco, e di Montalbano, alla Torre delle Bebbe, a Loreo, e a Cavarzere, come luoghi più vicini, e per conseguenza più esposti agl' Insulti nimici.

Fatta la numerazione in Città degli uomini atti a portar l'armi dagli anni venti a' settanta ne furono trovati oltre a' trenta mila. Si elessero cinque patrizi col tirolo di Capitani a Cavarzere, de' quali in ciascun mese uno dovesse sottentrare a1336 quell'altro, avendo tutti ad offervare quest'ordine fino al termine della guerra. Fu il primo Bertuccio Gradenigo, il secondo Marco Giustiniano Procuratore, il terzo Giovanni Gradenigo, il quarto Andrea Morosini, e il quinto Pietro da Canale. Ne' Castelli della Motta, di Portobusoletto, e di Camino suron mandati de'

fanti stipendiari alla difesa.

Sembra maraviglioso il coraggio, col quale ogni maniera di persone in Venezia accorse a questa guerra; ma non è tuttavia da stupirsene, poiche già sapevasi, che nè il Visconti, nè i Fiorentini, nè i Marchesi d' Este, nè i Bolognesi, nè i Signori di Mantova avrebbono dato ajuto a' Principi di Verona; anzi nella Cronica di Bologna (1) noi troviamo apertamente gl'indizi di quella lega formidabile agli Scaligeri, che fu poscia conclusa nell'anno seguente in Venezia; imperciocchè leggiamo in essa, che Taddeo de' Pepoli nel sebbrajo di quest'anno con altri nobili Bolognesi più e più volte secretamente era andato a Ferrara a ragionare di un trattato tra Azzo, i Viniziani, i Fiorentini, gli Estensi, i Bolognesi, e i Conzaghi, ma-

neg-

<sup>(1)</sup> Cronica di Bologna di fr. Bartolomeo dalla Pugliola nel Tom. XVIII. Rer. Ital. Script, pag. 368.

3336neggiando le condizioni di una strettissima alleanza fra loro.

In tal guisa disposte le cose giunsero a Venezia opportunamente ambasciatori 'de' Fiorentini, che aveano tante ragioni di dolersi de'Signori dalla Scala. Al rumore, che s'era sparso in Italia di questa guerra, giudicarono in Firenze que' magnati, che l'occasione era opportuna di vendicarsi di Massino, e de tradimenti di lui. Pertanto essi offersero alla Republica di entrar a parte di questa guerra, esibendosi di pagare due parti delle spese, e dare anche a censo al Comune di Venezia grosse somme di danaro a questo effetto. Noitisi quanto ha di forza negli animi umani il defiderio della vendetta. Fino allora i due Comuni di Venezia e di Firenze erano stati sempre diametralmente contrari; ma le stesse ragioni, che aveano prima condotto i Fiorentini a collegarsi cogli Scaligeri, quelle stesse gli spinsero poi ad unirsi co' Veneziani; e da quel punto divennero amici, e fecero comuni i loro interessi. Modificarono però alquanto i Viniziani le offerte del Comune di Firenze, e stabilirono che le spese tutte, che si faranno in questa guerra, dovessero esser divise a metà, e rendettero grazie ad esso della proposta imprestanza, di cui non aveyano per allora bisogno. Fu anche aggiunto, che i Fiorentini dovessero tenere a Venezia due Cittadini coll' autoDECIMO.

rità opportuna di provvedere a tutti gli1336 affari della guerra senza aver bisogno di ricorrere ad ogni tratto a Firenze, e due altri all'esercito sempre vicini al Capitan generale (1). L'istrumento di questa lega, che durar doveva un anno e tre mesi, su stipulato a' 22. di giugno (2); ma per politiche ragioni necessarie fu tenuto secretissimo per venti giorni, a capo de' quali, cioè a' 14. di luglio fu in Venezia sopra le scale di Rialto, e in Fiorenza nella publica piazza a suono di tromba solennemente publicato, e dichiarata la guerra agli Scaligeri.

Fatto questo passo procurarono i Viniziani d'impetrar dal Pontefice, che approvasse questa guerra; e a tal fine gli spedirono ambasciatori in Avignone, ove dimorava. Sapevan essi che il Papa era mal animato contro gli Scaligeri, i quali eran legati da gran tempo dalle censure ecclesiastiche per non aver mai voluto riconoscere dalla sede Romana la dipendenza di giurisdizione de'loro stati, come pretendevano i Pontefici nel tempo di impero vacante. Una doppia mira ebbe questa ambasciata, cioè di impetrar lettera pontificia al Patriarca d'Aquileja, perchè

(2) I due Storici suddetti dicono a'21., ma la differenza è piccola nel nostro Cronista.

<sup>(1)</sup> Gio. Villani, e l'Ammirato riportano in estratto i Capitoli di questa lega.

ancora favorevole, amico, ed alleato.

Aderi il buon Pontefice alle premure de' Viniziani, ed approvò intieramente la risoluzione de' due Comuni diretta ad umiliare l'orgoglio de' due Principi troppo potenti; e con tale impegno ei prese la protezione di questa giustissima causa, ch' ei non mancò in progresso di rallegrarsi publicamente ad ogni nuova de' prosperi successi delle armi collegate, come vedremo. E in quanto al secondo oggetto ei vi si prestò pienamente, come si vede dalla sua lettera de' due di settembre a Bertrando Patriarca, nella quale lo esorta ad unirsi anch' esso co' Viniziani, el co' Fiorentini per far argine alla soverchia potenza de' due fratelli Signori di Verona (1).

Alla fama di questa guerra vennero in que' giorni opportunamente in Venezia Rolando e Marsilio fratelli de' Rossi, che suggivano da Massino; e quanto lietamente fossero accolti dal Doge, e da' Fiorentini, lo dimostra chiaramente l'aggregazione alla Veneta Cittadinanza, e l'incombenza data a' medesimi di dover invigilare sopra gli apparati della guerra. Accorgerassi ben presto l'incauto Massino, quanto costi offendere ingiustamente animi nobili e ge-

ne-

<sup>(</sup>i) Stampata negii Annali Ecclesiastici di Odorico Rainaldi a quest'anno

DECIMO. 29

nèrosi. Se le calunnie inventate da' Cor-1336 reggieschi contro di questi due illustri fuggitivi non li avessero costretti ad abbandonar la Corte di Verona, e fuggirsene, sarebbono stati fedelia Mastino, e l'avrebbono in questa guerra utilmente servito, siccome utili e vantaggiosi furono nell' esercito de' Viniziani. Ad essi si può ascrivere con verità il felice esito della guerra, le fortunate vittorie, e la vantaggiosissima pace; e se la fuga dalla Corte di Mastino costò ad essi allora la perdita di tutte le loro sostanze, che furono tostamente confiscate ed alienate, trovarono essi ben presto presso l'inclita Republica di Venezia, che sa premiare la virtù, ed il valore, la debita ricompensa, e un largo risarcimento.

Il primo a muovere le ostilità nella Marca Trivigiana su Gerardo da Camino, che da tanti anni dipendeva dalla Veneta Republica con tutte le sue giurisdizioni. Il di dopo alla publicazione della lega, cioè il di 15. di luglio, preso seco un buon numero di pedoni uscì dalla Motta, dove risiedeva per ordinario, ed avvicinatosi ad Oderzo lo ebbe con inganno senza.

che far sapesse resistenza.

Mastino attendeva in que giorni agli assari della Toscana, ed aveva occupato il Castello di Massa nella Lunigiana, ssorzando la guarnigione a consegnarglielo col mezzo di sedici mila siorini, e appresso avea posto l'assedio a Pontremoli, dove

1336erasi ritirato Pietro terzo fratello di Ros lando, e di Marsilio (1); ma intesa avendo la perdita di Oderzo pensò tosto a ricuperarlo. In Trivigi n'era stata portata la nuova nella sera de' 17. di luglio. Era arrivato appunto la notte precedente il Conte di Chiaramonte mandato dagli Scaligeri a miglior difesa della Città unitamente a Palmerio da Sesso Capitanio del campo. Senza frappor dimora in quellas notte medesima passò il Conte la Piave con tutte le genti, che potè raccorre, è si attendò in vicinanza del Castello. Ma-Rino ordino anch' effo subito, che contribuissero soldati secondo la loro porzione i Veronesi, i Vicentini, i Padovani, i Feltrini, i Bellunefi, i Bassanesi, e quelli di Cittadella, e di Serravalle, e di Conegliano, e degli altri luoghi soggetti (2). E siccome durava ancor la lega col Visconti cogli Estensi, e co' Gonzaga, e le milizie loro erano pronte, così senza indugio parti per Oderzo un ragguardevole esercito, che consisteva in mille seicento e più cavalli, e sei mila pedoni. Per ordine di Massino aveano preceduto le macchine da guerra, e legnami, ed artefici per formare un regolare assedio.

A' 19. di quel mese medesimo il Princi-

<sup>(1)</sup> Chron. Veron, nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script.

<sup>(2)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

DECIMO.

pe Alberto portossi personalmente a Tri-1336 vigi, e lo accompagnarono Marsilio, ed Ubertino da Carrara, Guecello Tempesta, ed il Marchese Malaspina (1). Proclamò subito, che tutti prender dovessero le armi dagli anni quattordici sino a' sessanta, e andare alla impresa di Oderzo; indi mandò un avviso a tutti i Capitani delle sortezze, che attentamente vegliassero alla custodia, e alla disesa delle medesime; e dopo aver egli preso le più opportune misure per una selice riuscita andò in persona al campo, che già aveva incominciato l'assedio della sortezza.

Il primo assalto su dato a' 28. del mese giorno di Domenica, e la battaglia fu generale e sanguinosa. Quelli di dentro fi difendevano gagliardamente, e il Caminese dimostrava quanto fosse il suo valore, e quanta la sua esperienza nell' arte della guerra. Osservarono i Capitani di Alberto, che il fuoco messo ne' molini del fiume presso al Castello poteva essere vantaggioso per loro, poichè il fumo dal vento favorevole dovrebbe effer portato a dirittura negli occhi de' difensori sopra le mura; perciò con fiaccole accese alla mano appiccarono la fiamma da tutti i lati. Gerardo uscì fuori con molti Tedeschi per estinguere il fuoco, e venne allora alle mani co'nimici: ma non potendo resiste32 LIBRO.

le per fuggire in Castello. Le genti Scaligere gli tennero dietro così velocemente, che insieme con lui ve ne entrarono molte, e poterono occupar la porta, e introdurre tutto l'esercito. Fu allora preso Oderzo, e Gerardo ancora con tutti i seguaci suoi (1).

Il Caminese prigioniero fu condotto nelle carceri di Trivigi, ma non andò guari di tempo, che per opera di un suo giovine scudiere gli venne fatto di fuggire. Per sua mala sorte cadde di nuovo nelle mani de'suoi nimici; e allora gli furon poste le catene a' piedi e alle mani, e poscia setto numerosa scorta su condotto

nelle prigioni di Verona (2).

Intanto i Veneti sperando di fare una diversione all'assedio di Oderzo, non avendone ancora saputo la perdita, si mossero a' 30. di luglio da Venezia con molte barche, e andarono alle parti di Mestre. Colla forza dell'armi ruppero le palizzate, che chiudevano l'uscita dalle lagune, e superati i passi si misero a terra presso il borgo di S. Lorenzo di Mestre, e diedero il succo a' casamenti danneggiando moltissimo anche Marghera. India non molto per compensar in qualche modo la perdita fatta di Oderzo riprese-

ro

<sup>(</sup>x) Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor. loc. cit.

D E C I M O. 33

ro l'armi, ed ascendendo il Sile minaccia-1336 rono Musestre, e i Villaggi vicini. Per la qual cosa diede ordine Alberto, che Guecello da Monsumo andasse alla custodia di Mestre con una squadra di valorosi soldati, e che il Castello di Musestre sosse munito con nuove fortificazioni, sabbricandovi una torre di là dal siume a dirimpetto, in cima della quale su posta la campana della Chiesa per dare il segnale alle guardie della venuta de nimici (1).

Dopo la ricuperazione di Oderzo erafi portato il Principe Scaligero senza dilazione a porre l'affedio a Camino: castello in quel tempo anch'esso sotto la tutela e la protezione de' Veneti. La fortezza del luogo, ed il coraggio de' valorosi disensori non lasciava adito a sperare di averlo per sorza, con tutto ciò arditamente su stretto da tutte le parti. Il Capitano di quel Castello era Veneto; ma videsi ben presto impotente a lungamente resistere per la mancanza delle necessarie munizioni da guerra e da bocca; perlochè capitolò la resa colla condizione se dentro dieci giorni non venisse soccorso (2). Marsilio de'.

Rossi

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1286. per i lavori a Musefire, e per il restante vedi l'Anonimo Foscariniano.

<sup>(2)</sup> Questa capitolazione così subita su giudicata da Viniziani un tradimento, e di satti il nostro Gronista Piacentino dice che quel Capi-

Tom. XI. C

nando l'esercito de' Viniziani: ma le genti che s'aspettavano, non erano ancor giunte, ficchè giudicarono i Provveditori dell'esercito migliore espediente perdere Camino, che esporfi all'incerto e dubbioso rischio d'una battaglia. Camino dunque fu dato agli Scaligeri a'25. d'Agosto.

Colla presa de' due Castelli ebbero fine le prime imprese, poichè ritornarono gli Scaligeri alle proprie stanze. Errore massiccio, offerva giustamente il nostro Cronista Piacentino, imperciocchè se nel terrore, e nella confusione, in cui erano allora que' popoli, avessero gli Scaligeri dato l'affalto alla Motta, l'avrebbero fuor di dubbio espugnata. Ma quindi innanzi li vedremo a star solamente sulle difese contenti di poter conservare que'luoghi, che possedevano, sperando di stancare la pazienza de Viniziani, e col solo indugio vincere la guerra. Per la qual cosa prima che partisse l'esercito, e dopo ancora per tutto l'anno, in Ceneda, in Camino, in Oderzo, al Ponte di Piave, a Musestre, a Mestre, e in tutti gli altri Castelli della Trivigiana diedero ordini risoluti di vigilante custodia, e di nuove fortificazioni dispendiosis-

tano fi lasciò corrompere dalla forza dell' oro Scaligero. Peraltro una tale circostanza è tacciuta dal Cortuso scrittore anch'esso di veduta, e dall'Anonimo Foscariniano, i quali raccontano il fatto come su da me esposto.

D E C I M O. 35 sime; imperciocchè ad alcuni furon rifab-1336 bricate di nuovo le mura all'intorno, altri furono ripopolati colle genti de' villaggi circonvicini, e tutti muniti di valorosa soldatesca (1).

Nè perciò si tralasciavano, almeno in apparenza, dal canto degli Scaligeri i mezzi di procurare la pace, avendo spedito

di

(i) Ved. Doc. num. 1278. e 1279. con cui si manda un Capitanio alla Rocca di Ceneda, e Docum, num. 1280., che contiene la credenziale di un Capitanio pel Castello di Musestre; e Doc. num. 1281., che è un ricordo del Podestà, e del Capitanio di Trivigi di permettere il commercio tra il presidio tedesco di Oderzo, e la gente di quel luogo per accrescerne la popolazione; e Docum. num 1282., che contiene il medesimo suggerimento per gli abitanti di Camino, e Ville aggiacenti; e Docum. num. 1286 con cui il Podestà Pietro dal Verme ragguaglia gli Scaligeri de'lavori che si facevano in Oderzo, in Camino, al Ponte di Piave, a Musestre, e in altri luoghi del territorio Trivigiano; e Docum, num, 1285., che è la credenziale di un uffiziale spedito al presidio di Trivigi, al quale dovevano ubbidire il Podestà e il Capitanio; e Docum. num. 1287. in cui il Podestà di Trivigi ordina al Capitanio di Mestre, che moderasse le sue esazioni per un lavoro di case in quel Castello dovendosi prendere i materiali dalle case de' Viniziani; e Docum. num. 1290., in cui si lamentano i Trivigiani delle grandissime spese fatte per la riparazione di tanti Castelli, e i debiti che per ciò furono essi costretti di contrarre; e Docum. num. 1299. in cui ricercano di essere sollevati da tante spese.

1336di nuovo agli undici di agosto Marsilio da Carrara a Venezia con nuove proposizioni. Vennero ad incontrarlo fino ad Oriago onorevolmente molti nobili Veneti, da'quali era amato e tenuto in pregio. E ben questo onorevole incontro gli fu necessario a salvarlo dal pazzo furore di un popolaccio irritato, che lo credeva configliere e promotore del Castello delle saline. Appena giunto in Venezia egli sentì all'intorno muoja, muoja, e temette non fosse quello per lui l'ultimo giorno di sua vita. Finalmente i tumulti s'acquetarono, ed egli per più di ebbe secreti colloqui col Doge, e co' suoi Configlieri. Alcuni politici di que' tempi, come i Cortusi ed altri (1) ingenuamente confessano. di non aver potuto sapere quali proposizioni abbia fatto Marsilio; ma alcuni altri più penetrativi credettero di aver veduto ben addentro, e però apertamente dichiararono, che in questi secreti abboccamenti si concluse una stretta alleanza fra i Viniziani, i Fiorentini, e Marsilio. Di questa notizia è autore un anonimo Cronista Veneto, che non si deve intieramente disprezzare (2); e dice che i due Comuni pro-

(1) Cortus. Histor. lib. 4, cap. 2. Verger. ritæ Princip. Carrariens. ec.

<sup>(2)</sup> Questa Cronica si conserva ms. presso S. E. Gian-Roberto Pappasava cruditissimo Cavaliere a finisce all'anno 1501.

D E C 1 M C. 37 promisero al Carrarese di dargli ogni aju-1336 to e favore per farlo Signore di Padova, e di prenderlo sotto la loro protezione, ed aggiunge che gli promisero inoltre di procurare, che i Signori di Milano, di Ferrara, e di Mantova avrebbono fatto il medefimo; colla condizione per rò, che Marsilio entrasse nella lega con tutte le sue genti a danno degli Scaligeri; che non potesse imporre gabelle a mercanzie, che da Venezia si porteranno a Padova, o da Padova a Venezia; che i Viniziani goder dovessero liberamente delle loro entrate nel Padovano distretto, e potessero trasportarle a Venezia senza gabella; che se il detto Marsilio venisse a morire in questa impresa, fosse in suo luogo Ubertin da Carrara sostituito; che se poi Padova non si potesse acquistare, a Marsilio, e agli altri Carraresi, e Padovani loro seguaci fossero date da' due Comuni di Venezia, e di Fiorenza quelle provisioni; che più parranno opportune;

Questo racconto, qualunque ne sia l'autore, a me sembra assai più probabile della voce allora sparsa presso i curiosi indagatori de' segreti de' gabinetti de' Principi. Già il mondo su sempre somigliante a se stesso, e gli uomini in ogni tempo si hanno arrogato il diritto di voler penetrare i segreti degli altri uomini, e spacciare a credenza delle grandissime baje.

ed oneste.

1336A proposito di Marsilio su allora vociferato cosa, che secondo me ha tutta l'aria di favola; e sono i Cortusi che la raccontano, e dietro a loro degli altri Scrittori, come il Vergerio, il Sanuto ec. Essi dicono, che essendo un giorno Marsilio a pranzo col Doge, e colla serenissima Signoria finse, che gli cadesse a terra il coltello; e nel medesimo momento il Doge fece lo stesso; e per riprenderlo piegaronsi entrambi nel punto medesimo. In quella situazione così piegati Marsilio disse al Doge all'orecchio: se vi farò padrone di Padova, che cosa mi darete? Il. Doge allora: Tu ne sarai il padrone; nè alcuno de'convitati s'accorse di questo breve colloquio. Ma lasciamo da parte le baje, poichè un tentativo fatto da' Viniziani contro di Mestre richiama a quelle parti il filo della nostra Storia.

Al governo di quella ragguardevole fortezza per gli Scaligeri vi era un certo Tommafino da Bologna col titolo di Capitanio (1). Il Marchese Spineta ordì un tradimento per tirare gl'incauti Viniziani nella rete, facendo che Tommafino fingesse di voler tradire Mestre alla Republica per una determinata somma di danaro. E per dar maggior colore di verità alla cosa ei mandò a Venezia come in ostaggi la

mo-

<sup>(1)</sup> Che egli fosse da Bologna lo abbiamo dal Docum, num, 1287.

moglie, ed un suo figliuolo. Caddero i1336

Viniziani nella ragna, e vi spedirono tostamente trecento e più pedoni stipendiari a ricevere il luogo. Essi approdarono alla riva la notte de' 17. di ottobre, e per maggiormente ingannarli il traditor Tommasino calò il ponte, e pel portello li ammise dentro al castello. Il Marchese Spineta li aspettava colle sue genti armate, e il Principe Alberto venuto da Padova stava di fuori con un grosso corpo di truppe. Quando videro il momento opportuno a un dato segno uscirono entrambi dagli agguati, circondarono i trecento Viniziani, e dopo piccola refistenza li presero tutti a man salva. Credevano gli Scaligeri di aver fatto una grande impresa: imperciocchè si lusingavano, che molti de'nobili Veneti fra quelli si ritrovassero, ma quando videro, che tutti erano forestieri poveri, e seminudi, sdegnati e scornati di là partirono, e si tornarono a Padova (1).

no,

<sup>(1)</sup> Così espone il nostro Cronista Piacentino. All'opposto dicono i Cortusi, e l'Anonimo
Foscariniano, che i Viniziani furono quelli,
che tentarono di corrompere Tommasino offerendogli grossa somma di danaro; e che vi erano anche riusciti; ma egli mosto dalla paura
dopo di aver dato in ostaggio la moglie e il
figliuolo, rivelò tutto a' suoi padroni. Soggiungono, che il numero de' Viniziani tra morti, e

40 L I B R o 1336 Intanto le genti d'armi a piedi, e a cavallo s'andavano ingrossando in Venezia da tutte le parti d'Italia, mosse dalla speranza dell'oro, che promettevano i Viniziani. E perchè non avean potuto passare per gli stati de' Marchesi d'Este, che ancor offervavano le condizioni della lega cogli Scaligeri, furon mandati a Ravenna navigli Veneti a levar quelle genti, che s' erano colà raccolte. Nè si dee tacere il favore, e l'affistenza prestata in quest'incontro da Ostasio da Polenta Signor di quella Città. Egli era amico da gran tempo de' Viniziani, ma in questa occasione unissi più strettamente con essi mediante una forte alleanza ajutando le armi loro, e dando alle genti, che andavano a Venezia un libero passaggio (1).

Gli steffi favori furono ancora prestati dal Comune di Bologna; quantunque in que'tempi da gravissime procelle agitato sosse e per la espulsione del Legato, e

per le guerre civili.

A queste genti, che continuamente giugnevano da varj paesi d'Italia, su assegnato per comoda stanza San Niccolò del Lido isola non molto dalla Città distante. Ouivi si allestirono tutti i prepara-

prigioni fu di seicento, e che il fatto avvenne a'sedici di ottobre. Io lascio la verità a suo luogo.

<sup>(1)</sup> Rubeus Histor. Ravenn, lib. 4. pag. 350.

DECIMO. 41.
tivi necessarj alla guerra, di attrezzi mi-1336
litari, di cavalli, di vettovaglie, di foraggi, di macchine, e da questo luogo si
spedì ogni cosa alla Motta. E tanta su la
sollecitudine, e la diligenza adoperata,
che dal mese d'agosto, in cui incominciarono cavalli, e pedoni venire allo stipendio del Comune, pria che tre mesi
sosserio di tre
tro mila e dugento cavalli, e più di tre

mila pedoni armati.

Disputossi lungo tempo fra i Veneti, e gli ambasciatori de' Fiorentini sopra la elezione, e la persona del Capitan generale di tutto l'esercito. Finalmente si accordarono insieme di addossar questo carico importante a Pietro de Rossi fratello di Rolando, e di Marsilio, che cra in que' di à Pontremoli assediato da Signori da Correggio colle genti Scaligere, come abbiam detto. Frattanto Marsilio di lui fratello su mandato alla Motta per disporre le genti, ed ordinar le cose in modo da poter incominciare la guerra alla venuta di Pietro. Insieme con Marsilio surono colà spediti due nobili Veneti Andreasio Morosini, e Marino Faliero, e due Fiorentini Pino de la Tonsa, e Girozo de' Bardi. Questi quattro personaggi, e gli altri, che a loro succedettero in tale offizio, furono chiamati governatori dell' esercito; imperciocchè lo seguivano per tutto con1336 sigliando, e governando gli affari della guerra presso il Capitanio generale.

I primi auspizi favorevoli a' Veneti vennero da' due fratelli Conti di Collalto, Tolberto e Schenella figliuoli del qu. Conte Rambaldo. Sprezzatori di ogni pericolo, e nemici dell' orgoglio Scaligero a ribellarono da Mastino, e ricevettero le genti Veneziane ne' loro Castelli di S. Salvatore, di Credazzo, e di Collalto, offrendo nel medesimo tempo se stessi, e tutte le loro sostanze al servigio della Republica Veneta, di cui erano Cittadini. Il grande apparato dell' esercito Veneziano avea fatto a' medesimi certamente prevedere, come sarebbe finita la faccenda, e però saggiamente s'appigliarono per tempo al partito più sano.

Pietro de' Rossi col mezzo di secreto messaggiero aveva avuto il lieto annunzio dell'onorevole sua elezione. Egli era circondato all'intorno da'nimici, con tutto ciò deliberò ad ogni rischio di uscir di Pontremoli, e portarsi a Venezia. Non palesò i suoi disegni nè meno a'compagni suoi, a'quali disse di voler andare in Germania in ajuto del Re Boemo contro il Bavaro Imperatore (1); e preso seco un solo fidatissimo compagno, uscì dal Cassello di notte colla maggior secretezza. Non su piccolo il suo pericolo nell'at-

tra-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. lib. VI, Cap. I.

DECIMO: 4

traversare le strade, e gli accampamenti 1336 nemici. Finalmente uscì suori, e camminando la sola notte, e tenendosi nelle ore diurne occulto giunse in sicurezza a Fiorenza accolto da quel Comune co' maggiori segni di allegrezza e di onore. E siccome aveano i Fiorentini in que' giorni allestito un esercito per andar sopra Lucca, così lo pregarono di dirigere quell'impresa, e prolungar alquanto il suo viag-

gio per Venezia.

Egli è da sapere, che alla guerra di Toscana s'era dato principio assai prima, the nella nostra Provincia; imperciocchè 2'15. di luglio le genti di Mastino uscite da Lucca in numero di 400. Cavalieri, e assai maggior numero di pedoni, erano andate a Cerreto Guidi, e trovatolo sprovveduto vi aveano fatto gravissimi danni. A' cinque d'agosto erano partite nuovamente da Lucca, e guadato l'Arno aveano guastato il borgo Santa Fiore, è altre Ville di S. Miniato, albergando due notti alla Villa di Martignano. Per queste scorrerie aveano i Fiorentini rifatto le mura di Empoli, di Pontormo, il Borgo di Montelupo, e il Borgo di Cerreto Guidi. Allora s' ordinò in Firenze di far grossa cavalcata per vendetta contro i Lucchesi, e in que momenti appunto giunse Pietro a Firenze. Fu fortunato quel Comune di aver per Generale un Capitanio così esperto, e così valoroso, a cui le genti si confes1336sarono debitrici della felicità della impresa, e della vita ancora.

A' trenta di agosto uscì Pietro di Firenze con ottocento Cavalieri e molti pedoni. Il primo di fi pose a Capannole guastando intorno tutte le vigne, ed i Villaggi de' Lucchesi per sei miglia all'intorno. Poi passato avendo Lucca occupò il ponte a San Quirico, ove si fermo per tre giorni, sempre danneggiando il paeses e correndo ciascun giorno fino alle porte di Lucca stessa. Il Condottiere delle genti Scaligere, che si chiamava Ciupo degli Scolari (1) venne fuori della Città con seicento Cavalieri, e non pochi fanti, e pensando d'impedire le vettovaglie, e il passo a' Fiorentini s'accampò sul Ceruglio attesochè essendo minore di forze non avea stimato prudente partito l'azzardare un fatto d'armi con Pietro.

Quest'accorto Generale conobbe il configlio de'nimici, e però deliberò tornare in dietro; ma quando su sotto il Ceruglio trovando il passo diseso da otto bandiere de'Cavalieri nimici, comandò alla schiera de'feritori, che attaccassero la scaramuccia, e ssorzassero il passo; il che secero con tanta vigoria, che diedero la caccia a'nimici in fino al Castello. Si pensarono al-

lora

<sup>(1)</sup> Storia Fiorentina di Marchione di Coppo Stefani nel Tom. XII, delle Delizie degli Eruditi Toscani p. 2004

D E C I M O. 45

lora in mezzo allo sbigottimento di poterizza guadagnare Ceruglio stesso, onde senza aspettare l'ordine del Capitano, e il cenno delle trombe entrarono nella terra. Ma quivi trovarono maggiore la dissicoltà, e surono ben presto castigati della loro temerità; imperciocchè circondati da tutte le genti Scaligere, nè soccorsi dal grosso della truppa rimasero tutti o prigionieri, od uccisi. Disgrazia che bene spesso succedeva negli eserciti di que' tempi per la mancanza della necessaria disciplina, e subordinazione a' loro caps.

Il Condottiere di Massino credendosi aver vinta quella giornata scese con grande ardire dal poggio per venire addosso a' Fiorentini; ma Pietro coraggioso e forte confortando con altissima voce i suoi sostenne l'impeto primo; indi riprendendo maggiore ardimento urtò ne' nimici, e alla fine percotendoli sieramente li mise in rotta uccidendo, e sacendo prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso prigioni molti di loro, tra i quali lo stesso primo prim

Tale

<sup>(1)</sup> In questo racconto io mi sono un poco allontanato dal nostro Cronista Piacentino per seguire gli Storici Fiorentini, come il Villani, Marchione di Coppo Stefani, l'Ammirato, ed altri. Ne' fatti di Toscana mi pare di dover

46 Libro

tro di se medesimo in questa guerra contro gli Scaligeri. Glorioso e pieno d'onnori egli partì da Fiorenza, e passate le Alpi giunse a Ravenna accolto dal Polentano co'maggiori segni di cordiale amicizia, e di onore. Quivi lo aspettavano navi

seguire scrittori Toscani, che furono contemporanei a que' fatti, e per conseguenza meglio informati. Ma offerva Lettore la differenza de' racconti. Erano contemporanei anche i Cortusi, e il nostro Cronista, e pure non s'accordano in questi fatti. Da ciò io giudico che gli Storici Fiorentini abbiano esagerato alquanto la sconfitta : imperciocchè i Cortusi certamente al Cap. 3. del lib. 4. dicono, che la battaglia fu acerrima dall'una parte, e dall'altra, e che e l'uno, e l'altro esercito parti vincitore e vinto, avendo tolto i Fiorentini un vessillo imperiale. è molti prigionieri, e Pietro avendo appena fuggito dal pericolo lasciando in poter de nimici una sua bandiera e molti prigionieri. Di più soggiunge l'Anonimo Foscariniano autor anch' effo antico, e degno di fede, che gli Scaligeri hanno decantato una vittoria completa. e in prova di questo egli allega le lettere scritte da Mastino a' Trivigiani del successo della vittoria, e le allegrezze fatte nelle Città Scaligere per tre giorni. Anche i Fiorentini fecero allegrezze di questa vittoria, e lo parteciparono a tutti gli amici, ed allo stesso Pontefice. Publicò il Rinaldi ne' suoi Annali Ecclefiasici la lettera di congratulazione, che Papa Benedetto scrisse al Comune di Firenze per questa vittoria. Io però giudico che i Fiorentini avessero più motivo di esultare che gli Scaligeri.

vi Veneziane, che lo accolsero infiemer 336

con tutte le genti, che seco menava. Partì fra le grida festose del popolo spettatore, e de'remiganti allegri, che tutti pronosticavano felicità all'impresa, e giunse a Venezia alla riva del palazzo ducale a' 28. di settembre, onorato da' Viniziani con tutte le dimostrazioni di giubilo e di esultanza. La prima visita su destinata all' altare di San Marco per rendere grazie à Dio del felice suo viaggio; indi condotto al Doge, e alla serenistima Signoria con breve ma eloquente discorso offerse tutto se stesso a servigio di quella Republica, e con tanta fermezza di animo ragionò, come se sicuro egli fosse stato della vittoria.

Il dì primo di ottobre ei fece la cirimonia di accettare lo stendardo del generalato, giurando al Doge di esercitare l'onorevole impiego a gloria di Dio, a onore ed esaltazione de' Comuni di Venezia, e di Fiorenza, e a distruzione e morte degli Scaligeri, e de'loro seguaci. I lieti evviva, che risonarono d' ogni parte, essendo accorso il popolo in folla al palagio ducale, dimostrarono l'applauso, e l'aggradimento universale di tal elezione. Furono allora con publico decreto assegnati a Pietro per suo mantenimento seicento ducati d'oro al mese, e con altro decreto fu stabilito, che chi potesse prendere, o uceidere uno de' due fratelli 1336 Scaligeri otterrebbe dalla Republica un premio di dieci mila fiorini d'oro (1).

Al rumore di sissatti preparativi i popoli della Marca intimoriti e consusi pendevano incerti, ove piombar dovesse l'ostille surore. I Trivigiani più di tutti vedevano inevitabile la loro rovina, come
quelli che erano espossi i primi alle ostilità de'nimici. Essi perciò impiegarono
le più sollecite cure, onde prepararsi a
resistere con vigore ad ogni nemico attacco. Abbiamo tuttavia nel libro de' Registri nella Cancelleria della Città di Trivigi gli ordini precisi dati dal Podestà Pietro dal Verme a tutti i Capitani de' Castelli del territorio, e i provvedimenti
presi per questo essetto (2). Abbiamo pu-

re

<sup>(1)</sup> Sono i Cortus, che ciò afferiscono al cap. 3. del lib. 4. Io però non sono per niente per-

suaso di questo decreto.

<sup>(2)</sup> In un libro segnato Registrum del 1336. 2. settembre vi è un comando a molte ville di dover contribuire guastatori col loro stipendio per la fortisicazione della torre, e delle fortezze del Ponte di Piave. Nel libro stesso agli otto di settembre l'ingegnere di Trivigi risponde a Gilberto di Fogliano Capitano di Camino, che richiedeva molti maestri, e materiali per riparar quelle sortezze, perchè non ve ne erano in Trivigi per essere tutti stati spediti pelle riparazioni de' Castelli di Camino, di Oderzo, di Ponte di Piave, di Musestre, di Mestre, ed aggiunge, che de'maestri se ne sarebbero potuti avere dalle Città e Terre di Vicenza, di Bassano, di Feltre, di Belluno, di Gonegliano, e

DECIMO. 49
re di sopra esposto le riparazioni, e le 1336
risabbriche delle mura intere a' Castelli
più importanti, e più esposti agl'impeti
primi.

Per

di Serravalle. Nel libro stesso a' 27. di settembre su ordinato per gelosie allora occorrenti un

accrescimento del presidio di Vidore.

Nel libro sesso a'tre di ottobre il Podestà di Trivigi scrive ad Endrighetto della Rocca Capitanio di Montebelluna, che dovesse stare attento per la buona custodia, e provigione di quel Castello. Indi scrive pel motivo stesso al Podesà di Conegliano, che avesse a spedire dodici soldati al Castello di Regenzudo, ed al Capitano di questo, perchè ne prendesse buona guardia, essendo in gran quantità la gente ricevuta ne' Castelli de' Collalti ribellatisi dagli Scaligeri. Così scrive al Capitanio della Chiusa di Quero spedendovi gente, così agli uomini di Colle di San Martino per la difesa di quel Castello. Parimenti si danno ordini con altra lettera de' 5. di ottobre per la buona custodia di S. Zenone. di Asolo, e di Montebelluna; e con altra de' sette d'ottobre su scritto circolarmente a tutti i Capitani, perchè stessero attenti alla guardia de' loro Castelli. Al primo di novembre il Podestà di Trivigi spedì artefici e maestri a Musefire per lavorar in quella fortezza; e a' 15. comanda a Valdidobiadene, ed alle altre ville assegnate all'aggiunta del presidio di Vidore di pagar tosto la loro tangente sì per questo, come pe'lavori ivi fatti. A'18. il Podestà scrisse al Capitanio del Borgo di Asolo, che vedendo non poter meglio esser quello custodito, che da'terrazzani, di questi servir si dovesse per il presidio, nonostanti li concordati cogli Scaligeri di non aggravar la Città, nè i Castelli de'presidi. In simil tenore scrisse a Montebelluna; indi al Tom. XI.

1336 Per le quali provvidenze ebbero a soffrire i Trivigiani spese incredibili, che molto alterarono il loro fistema economico, ed alienarono in gran parte l'animo loro dal dominio Scaligero, e vie maggiormente quando si videro sottoposti ad altri insopportabili pesi. Imperciocchè

Podestà di Camino, ordinando che il presidio di quel Castello fosse di 25. fanti. Ad Oderzo ne assegnò so,, a Vidore oltre gli otto ordinari dieci delle Ville; alla Chiusa di Quero oltre li due ordinari cinque delle Ville; a San Zenone oltre li sei ordinari dieci delle Ville. Edi in consonanza di questo scrive una circolare a' Comuni delle Ville soggette a quelli Capitaniati, che dovessero a loro spese mantenervi ogni giorno quella quantità d'uomini. A Musestre ordinò, che si licenziassero tutte le milizie Trivigiane, restandovi solo i servi del Capitano, et la compagnia di Muzio da Porzia. Così al Capitano di Ponte di Piave ordinandogli di rattenere li soli dieci balestrieri stipendiati da Trivigi, e Cremonino co' suoi compagni.

A'27. di novembre vi è una risposta di Pietro dal Verme a Massino, che si scusa di non aver tosto eseguito un suo comando di munire in fretta il Castello di Mestre, e a'20. scrive a quel Capitanio, che se non bassavano le munizioni, scrivesse il suo bisogno, per essergit tosto provveduta ogni cosa necessaria. Poi a'22 scrive allo Scaligero di aver satto rivedere quel Castello da un ingegnere, che lo trovò ben munito a riserva di alquante minuzie, di cui gli manda la nota. Tali notizie si leggono nel libro sopraccennato de' Registri, le quali mi surono estratte dall'eruditissimo amico Sig. Dottore Ab. Giambatista de'Rossi, soggetto di grandissima

estimazione.

DECIMO. 51

nell' esercito di Mastino erano costretti a1336 mantenere un numero ragguardevole di soldati, e mandar continuamente vettovaglie pel mantenimento di quelli (1). Pagavano inoltre una straordinaria mensual contribuzione di lire quattromila (2), e per giunta volevasi che continuassero essi a spedire al Castello delle saline e muratori, e falegnami, ed operaj, ed altre cose necessarie all'intero suo compimento. Ma se non si può, rispose il Podestà dal Verme ad un comando minaccievole di Mastino. Il povero popolo Trivigiano, soggiunse in varie lettere ch'egli scrisse a quel sovrano, è tanto oppresso da pesi gravi ed esorbitanti, che è vicino a rimanerne schiacciato; e gli stessi distrittuali disperati per tante fatiche fuggivano abbandonando la famiglia, e la patria (3).

Quale orrore, e quale confusione! Nell'incertezza, in cui erano i popoli, non meno che i Principi stessi, e i medesimi comandanti, e capitani qual sosse lo scopo propostosi dalla Veneta armata, non sapevano qual consiglio prendere, nè come dirigersi. Essi tenevano quasi per certo, che Mestre dovesse essere il primo ogget-

TO

<sup>(1)</sup> Ved. Docum. num. 1290. 1294.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1295. 1302. 1306.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1284. 1286. Vedi anche i Documenti num. 1289. 1290. 1292, 1294. 1296 1298. 1299. 1300. 1301. 1303. 1304. 1310.

giudicarono necessario espediente di abbruciarne tutti i borghi all'intorno, e tutti i Villaggi, che dalla Piave conducevano a quel Castello (1). Ecco una nuova aggiunta di fatalissime disgrazie agl'infelici distrittuali; e la Veneta armata giunse appunto in que'contorni, che ancora sumavano le case per l'incendio sofferto (2).

Egli è da sapere, che già le cose in Venezia erano state disposte in brevissimo tempo, di modo che Pietro de Rossi partì a' cinque di ottobre accompagnato da Giustiniano Giustiniani, e da Giacomo Gradenigo pei Veneti, e da Dusio degli Alberti pei Fiorentini, e giunse alla Motta felicemente. Quantunque la stagione a gran passi si avanzasse verso l'inverno, pure giudicò ben fatto d'aprir la campagna subitamente. Già cavalli, e fanti, ed attrezzi erano tutti in ottimo ordine allestiti, sicchè pochi giorni dopo ei videsi in istato d'intraprendere la sua marcia. A' 21. di ottobre parti dalla Motta con tutto l'esercito, e con più di quattrocento guastatori con vanghe, e badili per appianare le strade. Tre stendardi precedevano l'armata portati da tre Cavalieri

Te-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1292.

<sup>(2)</sup> I Cortusj e l'Anonimo Foscariniano dicono, che questo incendiofu fatto a' 24, di ottobre

D & c 1 M 0: 53

Tedeschi: Corrado di Sten portava quel-1336 lo di San Marco, Rinaldo di Veri quello del Comune di Fiorenza, e il suo proprio il diede Pietro in custodia a un cer-

to, che avea nome Soterchino (1).

In tre schiere egli divise l' esercito: affidò la prima a Marfilio suo fratello composta di mille cavalli ed altrettanti pedoni, e in essa marciavano il governatore pel Comune di Fiorenza, e due marescialli dell'esercito, che erano Roberto Conte di Vornich, e Rodolfo di Landebergh ? per se ritenne la seconda, in cui v'erano mille e ottocento cavalli, ed altrettanti pedoni in circa, è con essi i due governatori dell' esercito pei Viniziani, cioè Andreasio Morosini, e Marino Falier; l' ultima, che chiamavasi la retroguardia, composta di quattrocento cavalli, e trecento pedoni in circa, fu data a Golfardo di Steinberg, che con altro nome chiamavasi ancora Volvino (2).

Que-

(t) Si prosiegue la narrazione sopra l'autori-

tà del Cronista Piacentino.

<sup>(2)</sup> Sei mila e trecento uomini componevano l'esercito Veneto, secondo il nostro Cronista, e pure il Sanuto nelle Vite de'Dogi di Venezia pag. 602. esagera di assai, dicendo che surono da quaranta mila persone. E' più moderato sil Corio, e l'autore del Chron. Modoetiens. pag. 2170, facendolo ascendere a quattro mila cavalli, e venti mila fanti; ma sempre è una esage razione anche questa.

1326 Queste genti si accamparono nel primo giorno nella Villa di San Paolo, e nel secondo giunsero a San Salvatore, Castello de' Conti di Collalto, i quali avevano apparecchiato a tutto l'esercito abbondantissimi rinfreschi di vettovaglie. Nel terzo si passò la Piave al ponte di Barbarana, e su abbruciata tutta la Villa scorrendo per Callalta fino a Narbon. Qui incominciano le rovine funestissime del Trivigiano (1). Gl' infelici abitatori spaventati e desolati si ritirarono per paura nel seno delle fortezze. Da quel lato rimasero inondate dal furore ostile le campagne, che stanno di sotto a Postuma, e tutto su posto a sacco. Fu indi presa la strada di Porcelengo, e andò l'armata a passare il Sile a Quinto, e a Canizan (2).

Velocemente l'esercito proseguiva il suo viaggio, poichè non trovava opposizione, nè ostacolo in alcun luogo, e dovunque le truppe passavano, spargevano la desolazione e il terrore. Così procedendo giunsero a Mestre il settimo giorno appresso la loro partenza dalla Motta. Videro i borghi ancora sumanti dall'incendio, che gli Scaligeri aveano ordinato, falsamente datisi a credere, che contro quel Castello

do-

(2) Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(1)</sup> Quanto patissero le ville del Trivigiano per questo passaggio lo possiamo vedere nel Docum. num. 1291.

dovessero esser diretti gl'impeti primi, e1336 si risero tutti della cattiva direzione di que' Principi, e della falsa loro credenza. A mio parere un fallo madornale è stato certamente da essi commesso in questi primi principi della guerra, che su decisivo del selice esito dell'impresa; imperciocchè essi avevano un esercito maggiore di quello de' Viniziani, che opportunamente adoperato, avrebbe agevolmente impedito a' nimici il passaggio e della Piave, e del Sile, e della Brenta.

I due fratelli erano venuti a Padova, e quivi si tenevano co' loro Configlieri le le più strette consulte. Dopo vari discordi pareri fu abbracciato il peggiore a mio sentimento, cioè di stare sulle difese, di tenere guarnite le piazze, fornirle di forti presidi, e lasciar che i nimici vagassero a lor capriccio senza ostare a' lor movimenti. Si lufingavano che finito il furore de' saccheggi, e degl'incendi sciorre fi dovesse l'esercito o per dissensioni, che fossero per nascere in esso, o perchè non potessero i due Comuni sostentar a lungo il peso gravissimo degli stipendi a tanti soldati. Ma quanto s'ingannassero nelle loro opinioni lo vedremo ben presto.

Mentre l'esercito era presso di Mestre, vennero a raggiugnerlo altre genti traghettate da Venezia. Di là partirono a'28. di ottobre, è presero la via di Stian. Quivi varcato il Musone entrarono nel 1336territorio di Padova, e coraggiosi a gran passi s'avviarono a dirittura per Mirano a Vigonza, ove passare la Brenta (1). Avevano i Rossi già scelto nel loro penfiero, dove fissare il campo d'inverno, un sito ampio e comodo, e nel medesimo tempo dannoso a'nemici. Ma non li credeva Massino cotanto arditi, che si appressassero così da vicino alle mura di Padova; e si maravigliò assai, quando egli seppe, che giunti a Vigonza si preparavano a valicare la Brenta. Alberto, qualunque fosse il suo disegno, preso seco un piccolo stuolo di cavalli, e di pedoni uscì di Padova, ed avviossi verso il siume: alla volta de'nemici. Pietro, come su avvisato per mezzo delle spie della venuta di costoro, e del poco numero loro, lanciatosi col cavallo entro all'acqua passò coraggioso il fiume seguito arditamente da tutti i suoi. Tanto ardire spaventò Alberto per modo che frettoloso si fuggi alla Città: cosa che dispiacque moltissimo a Pietro, il quale credeva di dare un felice principio a questa campagna. Finchè giunsero tutti i carriaggi, e tutti gli attrezzi militari, si fermarono le genti nella Villa di Paluello a prendere il necessario ristoro.

Con questi prosperi auspicj mosse Pie-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor, lib. VI. Cap. III. Anonimo Foscariniano ms.

tro tutto l'esercito il di appunto consa-1336 crato a tutti i Santi, ed entrò coraggioso nelle ubertose campagne del Pievato di Sacco. Quella ricca contrada era abbondantissima di ogni qualità di viveri per modo che ne' sette giorni, che ivi trattennesi l'esercito intero, ebbe l'agio più opportuno di ristorarsi dalle fatiche sofferte nel viaggio. Già non v'erano opposizioni, e già tutto avea ceduto alle armi vincitrici de' Viniziani. A detta de' Cortusi Pietro essendo in questo paese scrisse a Mastino provocandolo a un fatto d'armi; ma Massino sdegnato, chiamandolo traditore e ribelle, non si degnò neppure di rispondergli. Se pur la cosa è vera, ch'io non oso affermarla di certo, si deve credere, ch'egli non volesse arrischiare una battaglia, perchè si lusingava di far perire di fame i nemici tagliando i ponti, e privandoli di vettovaglie. A tal fine col suo esercito s'era messo in campagna, ma poco appresso tornò nella Città (1). Allora i Veneti trovando la Torre di Curano abbandonata se ne impadronirono con poca fatica, e vi si fortificarono (2).

Marsilio de' Rossi, che ben conosceva il sito de' luoghi, condusse l'armata a Bo-

VO-

(2) Cortus, Histor. loc, cit.

<sup>(1)</sup> Iddio gli tolse il senno e la prudenza, qui riflette Gio. Villani; ma bisogna dire, che vi fossero delle turbolenze in quell'esercito.

1336volenta a'sette di novembre (1), dando ivi principio alla fabbrica d'un forte Castello. E' Bovolenta una Terra distante da Padova otto miglia sopra la riva di due fiumi, che ivi s'incontrano, cioè la Brenta e il Bacchiglione. Era importantissimo quel Castello pei Veneti, conciossiacosachè col mezzo del fiume poteano ricevere agevolmente da Venezia tutte le cose occorrenti alla guerra. E di fatti appena s'era dato principio alla costruzione della bastia, che i Viniziani non tardarono co'loro navigli a comparire portando legna, armi, istrumenti, zappatori, e vettovaglie, ed altre cose necessarie all'esercito.

Ma quel fertile paese era tanto abbondante di ogni cosa necessaria al vitto, e tanta copia in que'contorni ne su ritrovata, che l'esercito tutto ebbe a sostenersi sino a Pasqua senza aver bisogno di cosa alcuna; e non si può dire quanto sosse grande lo spavento sparso per tutto il territorio, che era saccheggiato dalle continue scorrerie de' nemici.

Padova in quel tempo era doppiamente tribolata ed afflitta, cioè al di dentro, e al di fuori; e nella fine di quest' anno in gravi affanni, e pericoli si ritrovò. I nemici

<sup>(1)</sup> A'cinque dicono i Cortusi, e l'Anonimo Foscariniano; piccola differenza dal nostro Cronista.

DECIMO.

mici liberamente scorrevano fin sulle por-1336 te di esta, recando que' maggiori danni, che si possono immaginare. Internamente era non meno aspreggiata ed oppressa dal surore, e dalla insaziabile ingordigia de' soldati tedeschi (1). Essi baldanzosi, feroci e indisciplinati secondo il costume di que' tempi, scorrevano per la Città scacciando dalle proprie case i Cittadini colle loro mogli, rubando i loro averi, e spogliando delle loro sossanze, e commettendo

d'ogni maniera ribalderie (2).

Non ebbe quella Città a provare in altro tempo danni più gravi, e strazi più dolorosi. Gli stessi Principi n'aveano timore, e le ville all'intorno erano alla medesima condizione soggette, siccome quelle, che di tratto in tratto andavano a ruba con presura d'uomini, d'armenti, e di greggi. Marsilio da Carrara per ovviare a cotanti disordini dise un giorno a Mastino, che se non metteva egli riparo a così fatte crudeltà, Padova correva rischio di finalmente perire. Allora furon mandati in Este mille e cinquecento di que' furiosi Tedeschi, i quali distrussero anche quella nobile Terra con tutti i Vil-

(1) La Cronica ms. di Domenico Spazzarini dice, che questi Tedeschi erano tre mila.

<sup>(2)</sup> I Gortus; riferiscono, che al pimo di novembre essi uccisero più di duecento disgraziati Cittadini.

1236 Villaggi dipendenti da essa. Ma coloro che rimasero nella Città non perciò fi astennero dai furti, e dalle rapine. A'18. di novembre s'eran messi a spogliare gli abitanti del borgo di Santa Croce ; quando a caso sopravvenuto Ubertino da Carrara si accinse a soccorrere i suoi Cittadini. Contro di lui si mossero cinquecento Tedeschi, e su dato incominciamento a sanguinosa mischia, imperciocchè erano con Ubertino molti soldati, e spezialmente le milizie di Belluno e di Feltre (1): le quali fecero prodezze di valore in quell' occasione; ma siccome il numero de' ribaldi Tedeschi era assai maggiore; così Ubertino su costretto a cedere il campo con morte di più di cento de' suoi.

Commosso da questo rumore Mastino frettoloso corse al luogo del tumulto con altri
Tedeschi ed Italiani in quegli istanti appunto, in cui in ajuto di Ubertino era
sopravvenuta quasi tutta la Città armata;
e quel di su per essere fatale a Mastino, e
a' suoi barbari Tedeschi. Si calmò finalmente
con fatica il tumulto, ma non perciò s'acquetarono i timori dello Scaligero, e i
suoi sospetti contro la potenza de' Padovani e de' Carraresi, perlochè richiamò da
Este gli altri Tedeschi. Marsilio procurò
di mitigare lo sdegno di lui, asserendo
che Ubertino e gli altri Carraresi, sicco-

me

<sup>(1)</sup> Piloni Storia di Belluno Lib. IV. p. 150, t

DECIMO. 61

me ancora tutti i Cittadini di Padova gli1336 erano fedelissimi, null'altro desiderando, che di ubbidirlo, ma che solamente bramavano di essere liberati dalla insaziabile

tirannia di que' manigoldi (1).

Tali acerbe dissensioni nel tempo medesimo, che indebolivano le forze degli Scaligeri, accrescevano il coraggio e la baldanza de' Viniziani. Allora si attentarono di por l'assedio all'odiato Castello delle saline, alla cui difesa vi erano circa cento pedoni armati con Segatino lor Capitano ingegnoso ed ardito. Defideravano ardentemente que' Signori un esito felice di questa impresa, e perciò il Doge mandò a quell'assedio tre nobili Veneti, cioè Marco Morofini Procuratore Commissario, Filippo Belegno, e Marco Loredano Procuratori anche essi di S. Marco. A Giovanni Gradenigo fu data la condotta de' navigli colle genti armate, e colle cose necessarie all'espugnazione. Eransi eretti molti edifizi di legno, eransi rotti i ponti, e le macchine tormentavano in sì fatta guisa il Castello, che Segatino conoscendo di non poter a lungo resistere promise a Pietro da Canale Capitano dell' esercito di arrendersi, se dentro otto giorni non gli fossero inviati soccorsi dagli Scaligeri.

All'

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VI. Cap. 4. Vergerio Vitæ Principum Carrariens, ec.

1336 All'avviso di questo pericolo, e considerato il disonore, che ad essi ne tornava. se il Castello si fosse arreso, i due fratelli uniti uscirono di Padova con più di tre mila Cavalieri, e numerosa fanteria. Pietro Rosso uscì anch' esso dalle trincee con tutto l'esercito schierato, ed in ordine di battaglia si fece incontro agli Scaligeri per attraversar loro il cammino. Ognuno credeva, che si dovesse senza fallo combattere, e per tre di a Venezia, ed a Firenze si fecero solenni processioni per ottener la vittoria; conoscendosi benissimo, che dall'esito o prospero od infelice d'un fatto d'armi dipendeva il proseguimento di quella guerra (1). Mastino nè pur allora volle arrischiare una battaglia, e ritirossi di nuovo a Padova.

Pensando a questi fatti io non so abbastanza maravigliarmi di tanta indolenza, nè so immaginarmi un motivo, per cui gli Scaligeri suggistero di venire ad un combattimento. Essi vedevano saccheggiati ed arsi miseramente tutti gli stati loro del Padovano, del Vicentino, e del Trivigiano; il loro Castello delle saline, per cui saceasi la guerra, ridotto allo stato di non potersi più oltre tenere, ed essi timorosi dimoravano nella Città, nè avevano ardire di opporsi alle scorrerie, nè di spedi-

re

<sup>(1)</sup> Villani Cronica Fiorentina; Ammirato libro ottavo ec.

re soccorso a Segatino, che instantemen-1336 te lo avea richiesto. Io non vorrei tacciar Mastino di viltà, poichè in addietro avea già dato molte prove di valore e di coraggio. Dirò adunque o che ancor sosse nella falsa lusinga, che dilazionando e procrassinando si potesse disperdere l'esercito Veneziano; o che non si sidasse nè de' Padovani, nè de' suoi soldati, per lo più gente collettizia di vari paesi, indisciplinata, tumultuante, e insedele.

Fu dunque Segatino, passati gli otto giorni, costretto a cedere il suo Castello a' Veneti, e n'ebbe buoni patti salve le robe, e le personc. Entrarono i vincitori esultanti per la gioja in quell' odiato ricinto il di di S. Cecilia, che fu a' 22. di novembre, e dieronsi tosto a distruggerlo, e smantellarlo, per modo che non vi rimanesse più pietra sopra pietra per memoria de' tempi avvenire. Non vollero nè meno, che in quel sito vi rimanessero le pietre stesse, ma le portarono tutte di là lontane in un luogo detto Stalimbeco, dove alzarono una forte Torre, che fu chiamata la Torre d'Aggere. Non si può esprimere quanto grandi fossero le allegrezze, che provarono i Veneziani per tale acquisto. Basti il sapere che i Chioggiotti nel decembre formarono un decreto di far festa solenne il di di S. Cecilia per tale acquisto (1).

All

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num 1305.

1336 All'incontro fu grave il dispiacere da Mastino provato per questa perdita, e maggiore sarebbe stato eziandio, se ad alleviarlo alquanto non fossero giunte a que' dì le nuove, che Pontremoli vinto dalla fame dopo lungo assedio era caduto in suo dominio a larghissime condizioni (1); e che il Castello di Formeniga ne' confini del Friuli era stato tolto alli Collalti da Lombardo da Correggio suo Visconte in Serravalle (2). Questi due prosperi successi lo incoraggirono in modo, che ad onta del verno imminente diede ordine, che si proseguissero le ostilità in Toscana, e nel Friuli confinante al Trivigiano. In vigor di che dato il fuoco a Formeniga passarono quelle genti sotto Camino, e con fierissimi assalti lo ripresero dalle armi de' Veneti, che lo custodivano. In esso ssogò lo Scaligero il grave risentimento, che internamente lo divorava, poichè ordinò, che fosse quel Castello infelice dalle fondamenta distrutto, ed arso, ed incendiato (3).

E perchè dopo la perdita, e la diftruzione del Castello delle saline temevano gli Scaligeri, che il suror Veneto andas-

e

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VI. Cap. III.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1312.

<sup>(3)</sup> Osserva peraltro, che i Cortusi al cap. 5 del lib. VI. dicono, che il diroccamento di questo Castello su fatto il di 21. di gennajo.

DECIMO. 6

se a piombare sopra di Mestre, perciò1336 mandarono al Podestà di Trivigi ordini risoluti e solleciti, acciocchè munisse quell'importante sortezza di ogni cosa necessaria

ad una valida refistenza (1).

Il Cielo secondava mirabilmente le imprese de' Veneti; imperciocchè dopo che l'esercito parti dalla Motta, fu il tempo così sereno ne' due ultimi mesi dell' anno, e così dolce l'invernata del 1337. senza turbini, senza pioggie, senza nevi, senza inondazioni, e senza ghiacci, che pochi verni si contano nelle storie così quieti, e tranquilli. Da ciò ne avvenne, che giornaliere erano le scaramuccie fra i soldati de' due eserciti; e i Cronisti ricordano un fatto accaduto nel gennajo dell'anno nuo-1337 vo (2). Erano partiti da Bovolenta trecento cavalli in circa cavalcando verso Monselice; e giunti a Pernumia s'incontrarono in cinquecento e più Cavalli Tedeschi della guarnigione di Este. Non si aspettavano i Veneti un incontro così feroce; con tutto ciò, quantunque all'improvviso assaliti fossero, non si perdettero di coraggio. Fu aspro e ostinato il combattimento, e la vittoria dichiarossi alla fine in favore de' Viniziani, in potere de' quali

(1) Ved. Doc. num. 1307. 1308.

<sup>(2)</sup> Nel gennajo dice il nostro Cronista Piacentino, ma i Cortusi pongono questo fatto 2' 26. di decembre.

li, che gloriosamente surono condotti a Bovolenta.

L'orgoglio tedesco videsi per questa rotta umiliato, ma non depresso; imperciocchè indi a non molto tredici bandiere della medesima guarnigione d'Este avean voluto entrare in Monselice col pretesto di maggiore difesa; ma il valoroso Capitano di quella fortezza, che ben conosceva quanto smodata fosse l'ingordigia di costoro, non li volle ricevere a patto alcuno, anzi con male parole scacciolli di là; per la qual cosa si ribellarono que' ribaldi dagli Scaligeri, e passarono al servizio de' Veneti; e non andò molto, che l'esempio di costoro su seguito da altre venti bandiere della medefima guarnigione d'Este (1); il che prova ad evidenza; che agli Scaligeri aveva incominciato a mancare il danaro, e che un sommo disordine regnava nel loro esercito.

Nel cuor dell'inverno, giacchè la dolce stagione secondava le sue imprese, non volle Pietro Capitano delle genti dimorar ozioso nel campo di Bovolenta. Pertanto a' 29. di gennajo (2) egli partì colla maggior parte de' soldati (3), e giunse im-

prov-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VI. Cap. V.

<sup>(2)</sup> Così dicono i Cortusi loc. cit., e si conferma col Docum. num. 1313.

<sup>(3)</sup> Con due mille Cavalieri, e pedoni affai dice Gio. Villani.

D E C I M O. 67

provviso a Padova alla porta del borgo 1337 di tutti i Santi, e tanto si avvicinò alla Città, che potè appiccare il suoco alla porta stessa (1), e se la siamma e 'l calore dell'incendio, che s'era acceso contro il voler di Pietro anche nelle case del borgo, non avessero fatto allontanare le genti, sarebbe stato in quell'incontro indubitabilmente preso il borgo medesimo.

Il Rosso giudicò in quelle circostanze necessario l'allontanarsi dalla Città; ma del resto non ritornò così tosto al campo. Egli avea preso seco vettovaglie per quattro giorni, e s' era ritirato in un villaggio poco distante da Padova. Mastino ignorava le intenzioni di lui, nè sapeva a qual parte portar volesse il surore de' suoi saccheggi, e delle sue desolazioni. Intanto sul timore, che piombar volesse sul Trivigiano, scrisse lettera premurosa a Pietro dal Verme Podestà, e a Palmerio da Sesso Capitano delle genti d'armi, acciocchè star dovessero attenti e vigilanti, che li nemici non sorprendessero Trivigi, o i Castelli di quel territorio (2).

Pochi dì dopo, cioè a' sei di febbrajo, fi conobbe a qual fine il Rosso si trattenesse così vicino alla Città, poichè si vi-

de,

<sup>(</sup>x) Il Villani dice, che il fuoco fu appiccato per commissione di Alberto, ma non è probabile.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num, 1313.

1337de, che ne vagheggiava la presa, e ne fui vicinissimo avendo tre traditori audaci nella notte di quel giorno presi i custodi della porta di San Giovanni, ed apertala, e calato il ponte. Era accordato con Pietro de' Rossi, che all' ora stabilità egli si dovesse trovar colà colle sue genti; ma, o fosse, come dice il Villani, che i soldati avessero per errore fallato la strada nelle tenebre, o che mal avessero prese le loro misure, tardarono tanto, a comparire, che un certo fornajo passando di là a caso, s'accorse del tradimento, e colle grida svegliò i Cittadini e i Tedeschi. Fu Padova allora pergrande ventura salvata. I tre traditori fuggirono a Venezia, ed ottennero il premio richiesto. Un innocente figliuolo di uno di essi portò il castigo della colpa paterna, essendo stato appiccato presso a quella porta (1). Credeva Mastino di potere con tal barbaro esempio raffrenare il mal animo degli altri, ma si vide che questi pericoli divennero frequenti; poichè non andò guari di tempo, che tre altri traditori tentarono di introdurre i pel siume di San Bernardo, ma essendo Rati scoperti pagarono colla morte il fio del loro tradimento.

Era Pietro de' Rossi desiderossissimo di acquistare Padova, e spogliare il nimico di una Città così ricca, ed importante;

quin-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor, lib. 4. cap. 5.

buindi non tralasciava ogni tentativo per 1337 venir a capo de'suoi desiderj. Vuole il Villani, che già i Carraresi, e Marsilio ancora, disgustati degli Scaligeri imprudenti fossero entrati con esso lui nelle mire medefime, e'l secondassero in questa impresa . E di fatti Mastino, a detta anche del nostro Cronista, aveva incominciato ad averli molto in sospetto, di modo che altri ne furon mandati a Vicenza, ed altri a Verona; e molti nobili Padovani potenti tennero ad essi compagnia, e furono allontanati dalla Città. Allora Mastino sece rompere i ponti de borghi, e fortificare i borghi medesimi con fosse, e con circonvallazioni. Rinforzò ancora le torri della Città, ed ordinò che le guardie fat si dovessero colla maggior diligenza. Non trascurò nel tempo medesimo di ricercar ajuti per ogni parte, destinando in Germania al Bayaro solenne ambasceria con larghe promesse. Andò in persona a trovar Azzo Visconti; mandò ambasciatori agli Estensi, a'Gonzaghi, e a tutti gli altri amici di Lombardia; ma tutti furon larghi di parole, e poco di fatti (1).

E intanto nel Padovano non potevano andare le cose per lui peggio di quello, che andavano. Egli è vero, che a 20. di febbrajo riportarono i suoi un notabile vantaggio sopra un corpo di Veneta Ca-

<sup>(1)</sup> Cortus, Histor. Lib. VI. Cap. V.

dare. Essi erano al numero di 550., ed aveano levato gran preda dagl'infelici Villaggi da lor posti a sacco; se non che uscirono dalla Città ottocento Cavalieri, i quali colsero ad uno stretto passo i nemici, che rimasero dal numero maggiore sconsitti e vinti. Tutto il bottino satto si perdette; ne surono uccisi molti, e più di cento condotti prigionieri in Città (1).

Quest'accidente infiammò Pietro di ardentissimo sdegno, perlochè tre giorni appresso con mille e cinquecento Cavalicri s'accostò alle mura di Padova, e con incredibil valore, e industria prese un borgo, vi mise fuoco, ed arsevi più di quattrocento case. Mastino vendicossi di questo nuovo oltraggio col far appiccare il fuoco da certi ribaldi al campo di Bovolenta, in modo che n'arse bene la quarta parte, ed era per arder tutto facilmente, se per somma diligenza di coloro, che v'erano restati alla guardia, non fosse stato estinto l'incendio. Nel marzo (2) pensò Pietro di cavalcar oltre la Brenta verso Curtarolo; e allora Guglielmo da Camposampiero ribellandofi dagli Scaligeri

(1) Gio. Villani Cronica, Ammirato Stor. di Firenze Lib. VIII.

<sup>(2)</sup> Cioè a'sette, come dice la Cronica, che viene appresso alla Storia di Rolandino nel T. VIII. Rer. Ital. Script. p. 443.

DECIME. 71
diede se stesso col suo Castello di Tre-1337
ville in potere de' Veneziani; per la qual

risoluzione fu ascritto alla Veneta Cittadinanza, e furon prese le sue giurisdizioni sotto la protezione di quella Repu-

blica.

E pure chi 'l crederebbe > L' orgaglio Scaligero non era ancora abbassato, ma pieno il capo delle grandiose idee della sua potenza voleva Mastino attendere ancora agli affari della Toscana. I Perugini aveano mosso guerra a Pietro Sacconi de' Tarlati Signor d'Arezzo, non per altro se non perchè era giunto a loro all'orecchio, ch'egli avea trattato di collegarsi con Mastino, e far guerra a' Fiorentini. Lo Scaligero non volle lasciar senza soccorso questo suo amorevole amico ed alleato, ma non poteva mandar milizie ad Arezzo, se non passavano per gli stati de' Bolognesi. Fu d'uopo dunque mandar Guido da Correggio a Bologna a dimandar il libero passaggio per ottocento Cavalieri, ch'egli aveva destinato in ajuto degli Aretini; ma non l'ottenne. Anzi i Bolognesi temendo de' disegni degli Scaligeri con un publico editto comandarono a tutti i soldati loro di stare vigilanti e pronti ad ogni cenno. E perchè questi ottocento cavalli volevano sforzare i passi, uscirono in campo mille e dugento Cavalieri de' Fiorentini, de' Bolognesi, e degli altri Guelfi di Romagna, e si posero alla E 4 guarnon poterono passare in tutto quest' anno (1).

Gli oppressi Aretini vedendo da un lato impossibile cosa, che a loro giunger potessero i soccorsi di Mastino, e dall'altro conoscendo la debolezza delle loro forzeinsufficienti a poter resistere più a lungo alla guerra de' Perugini, elessero piuttosto di ricorrere al patrocinio de' Fiorentini, e sottomettersi volontari al loro dominio, che esser costretti dalla forza de' Perugini da loro odiati. Furono ben presto accordati i patti di questa loro volontaria dedizione, e nell'istrumento dell'accordo ne riportarono i Tarlati vantaggiose condizioni; sempre però costretti a discendere, di Signori che erano, alla priwata condizione di semplici Cittadini Fiorentini. E questa su per gli Scaligeri una vera perdita; imperciocchè, come offerva il nostro Cronista Piacentino, attese le circostanze strettissime degli Aretini si sarebbono assoggettati certamente al loro dominio, se non fossero stati involti ed imbrogliati nella guerra presente.

Allora i Fiorentini accresciuti di forze,

e di

<sup>(1)</sup> Gio. Villani Cronica Fiorentina, Ammirato lib. 8. Storia Fiorentina di Marchione di Coppo Stefani, Ghirardacci Stor. di Bologna lib. 21. pag. 126. Cronica di Bologna di fr. Bartolomeo dalla Pugliola p. 369.

DECIMO: e di riputazione per la giunta di così no-1224

bile Città poterono con maggior vigore attendere alla guerra di Lucca. Rolando de'Rossi era il comandante delle loro armi in Toscana. Ma noi non seguiremo i successi or prosperi, ed or avversi di questa guerra per non isviarsi di troppo dala lo scopo, che ci abbiamo proposto, che è di non consumare il tempo dietro a cose, le quali non hanno una strettissima correlazione, ed unione cogli affari della nostra Provincia; tanto più che questi sono tanti, e così riguardevoli, che tutta richiamano la nostra attenzione:

Erano giunti a Venezia nel principio di quest'anno gli ambasciatori di Azzone Visconti (1), quelli del Comune di Pavia, quelli parimente di Ferrara, e di Modena signoreggiate da' Marchesi d' Este, quelli di Mantova e di Reggio dominate da' Gonzaga, e quelli ancora di tutte le Città e Principi della Lombardia (2). Le apparenze della loro venuta erano per procurar la pace fra le potenze guerreggianti, ed in effetto publicamente trattavafi

(1) Scrivono il Corio, ed il Morigia storici Milanefi, che quattro furono gli ambasciatori di Azzo, cioè due Giudici, e due Cavalieri .

<sup>(2)</sup> Tanto i Cortusj, quanto il Sanuto, il Sabellico, ed altri Cronisti Veneziani assicurano, che in un medesimo tempo si trovarono in Venezia sessanta ambascerie di diversi Signori e Comunità d'Italia.

74 LIBRÓ

1337vasi delle condizioni di essa. Dimandavano i Viniziani Padova, e Trivigi, e volevano, che Parma sosse lasciata in libertà di se stessa: instavano ancora, che Lucca sosse data a Fiorentini. Ma niente si potè concludere, imperciocchè di secreto maneggiavasi un'altra alleanza sormidabile

contro gli Scaligeri (1).

I semi di questa lega erano stati gettati, come abbiam detto, in Ferrara fin dal febbrajo dell'anno antecedente, ed erano stati continuati i maneggi in quella Città in un altro congresso ivi tenuto in novembre, al quale intervennero il Marchese Obizzo da Este, Guido da Gonzaga, Giovanni de' Pepoli da Bologna, Manfredo de' Pii da Modena, Gianquirico da Parma, e molti altri Cavalieri e Principi... Egli è vero, che Obizzo trattava in palese per trovar modo di far pace tra il Viniziani, e i Signori di Verona, ed anche quando fu in Venezia cogli ambasciatori suddetti ricercato da' Viniziani di voler essere contro que' dalla Scala, egli rispose, che per molti servigi ricevuti da loro non poteva con suo onore inimicarsi co' Signori di Verona, e che egli desiderava di essere amico di ambedue le parti (2). E sarà vero ancora, che sua in-

ten-

<sup>(1)</sup> Cortus. Hiltor. Lib. VI. Cap. V. (2) Chron. Estens. Cronica di Bologna pag.

D E C I M O. 75
tenzione sarà stata di conservare quest'ap-1337
parenza, avendo egli ricevuto dagli Scaligeri realmente sommi benefizj; ma quando i Viniziani gli risposero, che eglino
volevano, che esso fosse amico di una delle parti e nemico dell'altra, rammemoranlogli i servigj da se fatti alla casa d'Este,
Dbizzo senza ritardo acconsentì di abbanlonare i propri doveri, e l'amicizia cogli Scaligeri, e di attaccarsi alla lega.

Non ci volle gran tempo a concluderne e condizioni, le quali furono in sostana, che in Lombardia, dove più fosse neessario, tener si dovesse un esercito di tre nila cavalli, e pedoni in proporzione a pese comuni, cioè due parti pagar ne lovessero i Viniziani, ed i Fiorentini, e a terza parte gli altri Signori uniti; e noltre su convenuto, che col denaro de' Viniziani e de'Fiorentini mantener si doesse un altro esercito di mille cavalli co' anti opportuni nelle parti di Trivigiana. u esteso il tempo di questa alleanza fino Illa totale distruzione e sterminio de' Sinori dalla Scala. Si stabilì nell'istrumeno che gli acquisti tutti, che si facessero alle armi de' Principi collegati, fi dovesero conservare a nome della Lega stessa, governarli in istato pacifico e comune, ccetto la Città di Lucca, che si avesse a lare senza eccezione a' Fiorentini, col pato però che essi non si dovessero intronettere negli acquisti, che far si potesse76 L t B R o 1337ro nel Trivigiano. Tutti lodarono le con dizioni; e i Bolognesi, che ne seppero trattati, vollero entrare anch' effi in quest alleanza, obbligandosi di mantenere al esercito trecento cavalli a proprie spes (1). L'istrumento di questa lega su stipu lato a'dieci di marzo in Venezia da que lo stesso notajo, che scrisse la Croniches ta della presente guerra, la quale fede

mente io seguo (2).

Con tutto ciò il trattato si tenne ancò per qualche tempo occulto; nel quale inte vallo di tempo ritornato il Marchese ( bizzo a Ferrara procurò in maggio un ai boccamento in Cremona fra Mastino, A 20 Visconte, Guido da Gonzaga, e s altri Signori, che in questo affare era interessati. Obizzo trattava sinceramente pace, ma invece maggiormente la ruppi imperciocchè avendo Mastino domanda ajuto al Visconti nelle circostanze de'sti bisogni, Azzo, che già aveva preso il si partito, gli rimproverò la sua alterezza per cui si credeva di soggiogare tutti Principi dell' Italia, e fara eleggere Re Lombardi. Voi avete incominciato, glid. se, la guerra senza curarvi di participi

(1) Cronica di Bologna p. 372. Sanuto Di di Venezia p. 602.

<sup>(2)</sup> Stampato nelle Antichità Estensi del N ratori P. II. p. 98.

lo a noi, or non ci curiamo noi di saperne 1337

ne il mezzo, ne il fine (1).

Fino a quest' ora i discapiti sofferti dagli Scaligeri non crano stati di grande conseguenza, poichè consistevano nella perdita di poche Castella, e furono compensati eziandio con acquisto di altri, e o' danni de' saccheggi e degl'incendi. Ma la ora innanzi vedremo le cose loro volgersi ad un orribile precipizio, e portar relocemente que' Principi alla totale loro evina.

Intanto si erano manisestate nel marzo nolte ribellioni. In que'di stessi, che il amposampiero si era rubellato, come abiam detto, gli uomini di San Zenone si ollevarono contro i Capitani del Castelo, che lo custodivano a nome degli Sca-

lige-

<sup>(1)</sup> Sono riflessibili le parole dette dal Visonti a Mastino, le quali sono riportate dal Cronico Istense, se pur son vere, poiche anche a que'temli spacciavano, e si scrivevano delle baje, come fa nè più nè meno al tempo d' oggi: Eccole: omine Mastine, vos jam presumpsistis tanum esse in dominatione, quod de aliquo hujus undi non curabatis; & quando vobistransmitebam litteras, vilipendebatis eas, projicientes uper lectum vestrum, & non dignabatis aperi-e, neque videre, vel responsum mihi facere, if in capite IV. dierum; & ultra boc feciftis eri coronam auream, sperans esse constitutum legem Lombardorum. Ad ista pro me respondeo, quod ego talem nolo Regem, si alii domini vount, ignoro. Unde potestis recedere ad vestrum eneplacitum, sed in me nihil speretis.

combatterono con valore dalla mattina fino alla sera, e finalmente avendolo presse per forza lo diedero in custodia al sud detto Guglielmo. Conviene dire, che quel Castello non sorgesse nella risabbric così forte, ed inespugnabile, come lo er nel secolo antecedente, quando diseso de Alberico da Romano sostenne per undice più mesi tutto lo ssorzo di alcune Citt

collegate.

Le mormorazioni de'popoli divennero ogi di più frequenti, e pericolose, imperciocel non cessavano gli Scaligeri con replicat frequentissime imposizioni di molestar più affai di quello volevano le cor dizioni loro, e più di quello portavar le loro forze, di modo che non potend più a lungo soffrire si videro alzare bai diere di ribellione in varie parti. Fra luoghi di maggiore importanza si devoi annoverare in primo luogo i Coneglian si, i quali commossi da Scotto degli Sco ti, che si sece lor capo, uniti al suo: della campana a martello addi 26. di mar fecero impeto contro Giovanni da Calig ne Podestà, e lo scacciarono con tutta sua corte, e co' suoi officiali, facendo gr dar libertà per tutti gli angoli della Te ra; per la quale ardita e valorosa impr sa fu tosto dal Comune creato in luog del Vicario, cioè Vicario di chi fosse p

D E C I M . O. 79

essere Signore di Conegliano (1). In cor-1337, rispondenza di che il Doge scrisse a' Rettori della Motta, e di Portobusoletto, che
rispettar dovessero le persone e i beni de'
Coneglianessi (2), e ad essi promisero protezione e disesa (3).

Allora questo Comune allegro per così amorevole accoglienza scelse per suo Podestà Pietro Zeno, uno di quegli eroi, per cui va più gloriosa la Veneta Republica, il quale à 15. di aprile sece il suo

ingresso in Conegliano.

L'esempio di questi su seguito poco appresso da' terrazzani di Cittadella, i quali ammazzato Montenario da Verona Vicario di quel luogo si posero in liberià (4); imperciocchè veduto avendo, che nè i Coneglianesi, nè gli altri luoghi non trano stati ricevuti sotto la Veneta Signoria ma asciati in libertà, essi vollero tenere la Terra in loro balia, aspettando di regolarsi secondo e circostanze de' tempi. Anche il Castello di Camposampiero, che apparteneva alla giuisdizione di Marsilio da Carrara, come rede di Tisone sigliuolo di Cunizza sua orella, scacciate le guardie, e morto Clario-

<sup>(1)</sup> Memorie di Conegliano ms. del Sig. Donenico dal Giudice.

<sup>(2)</sup> Wed. Memorie cit.
(3) Ved. Doc. num. 1315.

<sup>(4)</sup> Cortus. Histor. lib. VI. Cap. VI., e la Cronaca che viene appresso alla Storia di Rolandino p. 443. vi aggiunge agli 11. di marzo.

1337 rioto Capitano, si diede in potere di Guglielmo, a cui di santa ragione spettava (1).

In fatti tutte le cose andavano a seconda de' desideri de' Viniziani, se non che cadde a Mastino nell'animo una somma scelleratezza, la quale però era spesso usata in que' tempi non ancora purgati dall' antica barbarie. Al finire di marzo egli avea trovato il modo di corrompere, e guadagnare alcuni Conestabili Tedeschi, i quali erano nel campo a Bovolenta. Que-Hi traditori gli avean promesso diammazzare Pietro de' Rossi generale dell' esercito, di dargli l'ingresso nel campo, e tradir l'esercito tutto; ed avrebbero que' ribaldi eseguito l'iniquo attentato, se un uomo dabbene non avesse opportunamente svelata a Pietro la trama. Egli era sul punto di partire per Trivigi con tutta l' armata, ma fi fermò all'avviso di quel pericolo, ed arrestati i rei, e riconosciuto il fallo rimediò prudentemente a' disordini, che nascer potevano da quell'orribile tradimento.

Non si può dire quanto grande turba zione agitasse in que' momenti l'esercito della Lega, e quanto grande scompiglio insorgesse in quell'oste; tuttavia si acque tarono a poco a poco le cose, e Pietro

<sup>(1)</sup> La Cronaca suddetta vi aggiunge a' 14 di marzo.

DECIMO. prosegui la sua cavalcata, come avea dis-1337 osto verso Trivigi. Dati gli ordini oportuni per la maggior ficurezza delle renti, che lasciava nel campo di Bovoenta, ei parti a' nove di aprile (1), e raffata la Brenta giunse a'borghi di Triigi nel tempo stesso, che i Viniziani naigando pel Sile battevano Musestre co' angani, ed altri ordigni da guerra (2). Senza alcun ostacolo avvicinossi l'eserito alla Città, e il Capitano pose il suo ampo nel borgo de' Santi Quaranta, che 1 preso senza opposizione. Egli fece toamente spianare la fossa per avere magior libertà di agire; e l'armata Veneta iunse il di seguente avendo un poco tarato a Musestre, finche lo prese, sbarundo al Musil di S. Ambrosio. Per ordie del Capitano le genti andaron subito borgo di S. Maria Maggiore dandogli 1000, e di là scorsero al borgo di San jommaso, e lo incendiarono anch' esso.

I Trivigiani, che erano usciti alla disa, non poterono resistere all' impeto e'nimici, e a guisa di suggitivi ritornaono nella Città. Giberto da Fogliano, e almerino da Sesso venuti da Castelfranco on quattrocento cavalli tedeschi non eb-

bero

<sup>(1)</sup> Il Villani, e l' Ammirato dicono a'cinque, la si deve seguire l'autorità del nostro Gronia, sebben però è piccola la differenze.

<sup>(2)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

1337bero ardire di uscire alle difese; ed è incredibile qual fosse il terrore, e lo spavento di quella infelice Città. Temevasi ad ogni momento che fosse presa per assalto, e i difensori dubitavano ancora di qualche ribellione ne' malcontenti Cittadini e a questo effetto erano stati allontanati più potenti e i più sospetti : Tutta la notte vegliavano i popolani sull' armi, e tutto era disordine, e confusione. Le matrone anch'esse suggivano in abito mentito villereccio, al qual proposito raccontano Cortusi, e l'Anonimo Foscariniano, chi sotto a quest'abito fu presa da'soldati Ve neti, e fino alla camicia spogliata Chiar da Camino vedova del Conte Rambald di Collalto; ma essendo stata conosciuta l nobile di lei condizione, mosso il duc a pietà la fece nobilmente accompagnat in luogo di ficurezza (1).

Tutto il mese d'aprile, e buona pari di maggio fu consumato da quell'arma con inutili tentativi sotto Trivigi. Ebli peraltro la consolazione di vedere ribell. ti dagli Scaligeri in quel frattempo qua tutti i Castelli di quel vasto e ricco te ritorio. A' 15. di aprile su preso Serr. valle da Rizzardo da Camino fratello Gerardo prigioniero. Egli su accolto di gli uomini di quella Terra scacciatane

guar-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor, Lib. VI. Cap. 6. Anomir Foscariniano ms.

DECIMO. 83'
quarnigione Scaligera, ed ebbe indi a po-1337
hi di anche il Castello in questa imprea ajutato da' Viniziani, e da' Fiorentini. Al
Caminese si unirono in quelle parti anche
Collalti, ed arrecarono certamente de'
lanni gravissimi agli Scaligeri. Nel Conado di Ceneda presero Crudignano, Frezona, Val di Mareno, e Zumelle; indi
massata la Piave a Narvesa scorsero per le
/ille del Montello sino a Cairan sacchegiando per tutto, e poi si cacciarono in

Bolpago, Lavajo, e Selva (1).

Tutto il Contado di Ceneda, e tutti i castelli situati all'intorno col sottometteri volontari a' fortunati vincitori andarono
senti dalla comune rovina, mentre quelli
senti e atterrati. Regenzolo, Cavolano,
sidore, S. Pietro in Tuba, Montebellua, Solighetto, la Chiusa di Quero, Ronano, ed altri molti, che sarebbe lungo
ominarli tutti, seguirono la fortuna de'
incitori; altri dandosi a'Conti di Collalb, altri al Caminese, altri all' esercito
ella Lega, ed altri a Bertrando Patriara d'Aquileja (2). In molti di questi Catelli surono messi nobili Veneti per Po-

de stà

<sup>(1)</sup> Cortus, Histor. loc. cit. Anonimo Foscari-

<sup>(2)</sup> Cortus. Hist. loc. cit. Anonim. Foscariniao ms. Sanuto Vite de' Dogi pag. 602., ed altri nolti oltre al nostro Cronista Piacentino.

84 LIBRO

na incominciò ad aprire la strada a' Viniziani di entrare al dominio di Terra Ferma, quando prima chiamavano villani coloro, che all'agricoltura attendevano, e non alle marittime cose si dedicavano.

Egli era difficile, che i nobili Trivigiani scacciati dalla Città, come abbiam detto, non mostrassero anch'essi il più vivo
risentimento di vendetta a costo di ogni
pericolo. Quindi accordatisi fra loro, e
convenuti di vicendevole assistenza tutti si
ribellarono dagli Scaligeri, mettendo se
stessi, e i Castelli di loro giurisdizione
sotto signoria della Lega. Omettono per
brevità i Cronissi il nome di questi Signori, e solo accennano quelli da Onigo,
e quelli da Monsumo; a' quali vi aggiungono, parimente Guecello Tempesta, e
della sua ribellione tessono la storia esatta (1).

Secondo i Cortusj egli era a Verona, e secondo il nostro sedelissimo Cronista trovavasi in Padova, ma poco contento del modo, con cui era trattato da' due fratelli dalla Scala. Col mezzo del Marchese di Ferrara trattò di unirsi alla lega, e ne siportò onorevolissime condizioni. Presa licenza perciò da Mastino sotto sinti pretesti a' 18. di maggio uscì secretamente dalla Città seco conducendo Meladusio sua

fi-

<sup>(1)</sup> Autori citati.

figliuolo, che avea per moglie una figlia 1337 di Guglielmo da Camposampiero. Avea l'asciato in Verona altri suoi figli pupilli, ma giunto a Noale procurò di aver anche quelli, e felicemente gli venne fatto. Allora essendo in libertà di se stesso andò a Venezia, e in mano del Doge giurò la lega, e diede in potere de' Principi Collegati Noale e Brusaporco, due fortezze riguardevoli della sua giurisdizione. I due Comuni di Venezia, e di Fiorenza gli assegnarono cento e cinquanta ducati d'oro al mese durante la guerra, e gli diedero cento cavalli pagati, perchè i suoi Castel» li ad ogni evento potesse difendere; e si chiamò il Capitanio dell'esercito Veneto dal fiume Brenta fino alla Piave.

Per questa ribellione di Guecello su carcerato in Trivigi Ziliolo di lui fratello insieme con molti altri nobili della Cittàs i quali per riavere la libertà furono condannati allo sborso di groffa somma di danaro, e indi scacciati da Trivigi; ma Ziliolo su mandato a Verona, e messo in carcere in compagnia di Gerardo da Camino. La Città di Trivigi o volesse dimostrare a Mastino con un atto di adulazione la sua fedeltà, e la sua disapprovazione per questa ribellione del Tempesta, o fosse obbligata a ciò fare dalla violenza, con parte presa nel Configlio de' trecento fece un decreto, che tutti gli Statuti fatti per l'addietro in favore di Guecello

1337cancellati fossero, ed annullati dal di che ribellossi dagli Scaligeri, e dal Comun di Trivigi, e che tutte le donazioni fatte per esso a molti Cittadini suoi amici de' beni, e possessi degli Azzoni, de' Calza, e de' loro seguaci, s' intendessero casse e nulle, come se mai fatte non sossero, dovendo detti beni pervenire nel Comune di Treviso (1).

Contemporanea alla ribellione di Guecello su quella di Sicco da Castelnovo, o sia da Caldonazzo Signore di vari Castelli nella Valsugana, e principalissimo di que paesi. Egli entrò nella lega anch' esso, e su ammesso all'unione de' due Comuni; imperciocchè l'alleanza de' Principi di Lombardia co' Veneti, e co' Fiorentini non erasi ancora divulgata, conciossiacosachè per una delle condizioni almeno per due mesi si dovesse tener secreta.

Intanto i Viniziani, e i Fiorentini in flavano, che que' Principi richiamar dovessero le loro milizie, le quali ancora stavano a servigio degli Scaligeri. A questo essetto gli ambasciatori degli uni, e degli altri più volte surono a parlamento insieme con Azzone Signor di Milano; e sinalmente su conchiuso e deliberato di concorde parere, che allestir si dovessero

tre

<sup>(1)</sup> Da un sommario di libro di bombafina di car. 50. segnato n. 1. esistente nella Cancelleria della Città di Treviso.

DECIMO. 87

pedoni, i quali avessero a radunarsi pel dì 26, di maggio nelle parti di Mantova pronti ad ostilmente procedere. Fu costituito Capitano di quelle genti Lucchino Visconti zio di Azzone, in segno dell'amore, e della riverenza, che tutti i Principi della Lega prestavano al Signor di Milano. E perchè il fiume Brenta, finchè Pietro stette nel Trivigiano, per lo scioglimento delle nevi sopra le Alpi, e per le dirotte pioggie era cresciuto per modo, che l'esercito non poteva guadarlo, fu d'uopo far condurre da Venezia per Oriago sopra navi de' ponti, che mirabilmente, non però senza grande difficoltà, servirono al passaggio di tutte le genti.

A qual grado di avvilimento, e di abbiezione di animo era giunto Mastino! E perchè non opporsi mai, e sare ogni ssorzo per tener diviso l'esercito? Se non che assai male camminavano le cose in Padova, e tutto si ritrovava in un estremo disordine e consusione. Temevano veramente gli Scaligeri una qualche rivolta entro in Città, per la qual cosa aveano commesso la guardia della medesima a Marsilio da Carrara, lusingandosi con questatto di considenza di obbligare più strettamente a' loro interessi quest' uomo importantissimo, ed egli accettò l'ussicio con tutto il servore. Eletti avendo molti Cit-

1237tadini de' migliori, e de' più valorofi muni le porte, e pose per tutto fedelissime guardie. Vi era ancora il Principe Alberto con cinquecento Tedeschi, e perchè costoro non commettessero le solite violenze e ruberie contro i miseri Cittadini Marsilio erasi contentato di sborsare ad Alberto trenta mila fiorini d'oro. Ma non si creda per questo, che l'ingordigia di que' ribaldi rimanesse satolla: e ben lo provarono a loro gran danno. Gualpertino Mussato, e Mezzo Conte da Este. Essi erano due persone ricche in Padova, e tanto bastò perchè fossero messi in orride prigioni, e se non vollero morire di fame, fu mestieri, che pagassero a quegl' infami ladroni dieci mila lire di piccoli (1). Con questi passi camminavasi alla perdita totale di Padova.

Pietro intanto avea superato felicemente un passo così difficile, e sano e salvo ed allegro era ritornato con tutto l'esercito a Bovolenta. Al suo arrivo distaccò 2366. cavalli, e 1332. pedoni, e sotto la direzione di Marsilio suo fratello gli spedì nel Mantovano secondo il concertato. Marsilio partì da Bovolenta a' dieci di giugno: per viaggio su soccorso da' Marchesi di Ferrara con ponti ne' passi, e con vettovaglie, e dopo un lungo giro per non toccare Ostiglia, e le terre Scaligere

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VI. Cap. VI.

DECIMO. 89 giunse sul Mantovano in otto giorni di 1337

viaggio. Egli andò ad appostarsi in un luogo chiamato la Libiola sedici miglia die stante dalla Città, aspettando le altre genti della Lega sotto il comando di Lucchino. Erasi stabilito di piombare con queste forze sul territorio Veronese, ed arrecare agli Scaligeri in quelle parti tutti i

danni, che si fosser potuti.

E perchè vari ostacoli erano stati frapposti da Lucchino, che voleva esser riconosciuto Capitan generale da tutti i Principi Collegati con particolare approvazione, sicchè la cosa più giorni su inutilmente tirata in lungo, Marsilio per non restarsi ozioso a Libiola cavalcò più volte ostilmente a Villapenta, e sopra altri Villaggi del distretto Veronese, portandovi la desolazione e il terrore con incendi e saccheggiamenti. Pochi giorni appresso Lucchino giunse a Mantova, dove era giunto il Marchese Niccolò da Este, e dove parimenti si erano congregate tutte le genti della Lega. Scrivono gli Storici Fiorentini, che questo esercito ascendesse a più di quattro mila cavalli, e ad un numero grande di fanti.

Con forze così rispettabili si mossero per assaltare Verona; se non che non si sa quale timor di Lucchino, e l'ardire di Massino secero andare a vuoto tutti questi grandi apparati di guerra. Era lo Scaligero uscito di Verona con tre mila Ca-

1337valieri, e numero corrispondente di fanti, ed avea richiesto di battaglia il generale delle armi collegate, che stavasi attendato a Vigafio quattordici miglia in circa distante dalla Città. Qual che ne fosse la cagione, Lucchino invece di accettare l'invito parti la notte precipitosamente con tutte le genti Milanesi. Marsilio de' Rossi, e Niccolò Marchese d' Este cogli altri provveditori dell'esercito non poco fi turbarono a questo disonesto procedere del Visconti; imperciocchè molto lo aveano pregato a non commettere sì grave fallo, e Marsilio più di tutti, il quale colle ragioni della più forte eloquenza cercato aveva di persuaderlo a lasciargli almeno le genti Milanesi, mentre egli era disposto a dar battaglia a' nimici; ma tutto fu invano.

Quelli che vogliono scusare Lucchino, come sono gli Storici Milanesi (1), dicono che egli non volle arrischiare una battaglia dopo che avea scoperto, che i Tedeschi, i quali erano nel campo, pensavano di ribellarsi, e di dare Lucchino stesso nelle mani degli Scaligeri; ed avvalorano i detti loro coll'aggiungere, che manisestata la trama que'ribaldi si partirono dal campo, ed andarono a congiungersi col nimico. Gli altri Storici e Veneti e

Fio-

<sup>(1)</sup> Chron. Modoetiens. Giulini Continuazione della Stor. di Milano ec. Par. I. p. 349.

DECIM C. Fiorentini (1) lo tacciarono di codardia e1337 di viltà: taccia certamente da quel Principe non meritata, che di bravura, e di coraggio ne aveva forse anche troppo, come si può vedere nella storia delle battaglie, alle quali intervenne. Altri stimarono, che così adoperasse, perchè veramente egli non voleva abbassando Mastino far tanto grandi i Veneziani, che mettessero in pericolo lo stato de' Visconti (2). sono d'avviso, che questi non vadano troppo lontani dal vero, ma non mi darò mai a credere, che a questo passo Lucchino si fosse lasciato condurre da un tradimento, o corrotto da'danari dello Scaligero fosse d'accordo con lui; imperciocchè il Fiamma afferma, che gli furono assegnati dalla Lega cento fiorini d' oro il giorno corrispondenti a quattrocento zecchini per suo salario, mentre stava in campagna: somma maggiore di quanto avesse potuto dargli Mastino. Oltracciò gli stessi Storici Veneziani e Fiorentini ascrivono a un colpo di favorevole fortuna, che lo Scaligero non avesse intesa la improvvisa partenza di Lucchino, poichè gli sarebbe stato facile opprimere gli altri conduttori, siccome quegli che aveva seco for-

ze

<sup>(1)</sup> La nostra Cronica di Jacopo Piacentino, il Villani, la Storia di Marchione di Coppo Stefani ec.

<sup>(2)</sup> Ved. l' Ammirato Lib. VIII.

non dopo, che i nimici fi erano ritirati in luogo di ficurezza. E l'onore di quefta ritirata tutto fu ascritto alla prudenza; e alla saggia direzione di Marsilio.

Mastino aveva già disposto tutte le cose per un combattimento generale. Prima di uscire da Verona egli avea creati Cavalieri Cangrande suo figliuolo, il Marchese Spineta, Guidone da Correggio, e Paolo degli Aldighieri Podestà di Verona. Era sorprendente il coraggio; con cui andavasi ad affrontare un esercito vittorioso fino allora, e pieno di baldanza, e di ardire. Ma quale fu il suo stupore allo spuntare della mattina non avendo trovato se non i padiglioni e le tende? Egli ebbe tutta la ragione d'insultare allora i suoi nemici, e furibondo s'inoltrò nel distretto di Mantova. Dopo i più crudeli saccheggi, e le più attroci ruberie soliti à farsi in simili incontri diresse il suo viaggio sollecitamente a Padova. Credeva di poter debellare intieramente il campo de' nemici a Bovolenta; e però a tal oggetto rinforzò il suo esercito di genti, e di vettovaglie, ed avviossi a quella volta. Non ebbe mai più vicine speranze di una ficura vittoria, sapendo che dopo la parten-2a di Marsilio non v'erano rimasti in quel campo se non che mille cavalli, ed altrettanti pedoni in circa.

A' quattro di luglio ei giunse a Carra-

DECIMO. ra con tutto l'esercito, dove vennero adizza unirsi con lui Alberto suo fratello, e Marfilio ed Ubertino da Carrara (1). Se non che la saggia providenza della Veneta Republica aveva antiveduto il pericolo, ed insieme provveduto al bisogno, mandando a quel piccolo campo un numero sufficiena te di balestrieri, e fornendolo per un mese di ogni cosa occorrente al vitto sì per gli uomini, che per le bestie. Mastino si pose di sotto a Bovolenta su la riva del fiume presso a Ponte Longo in modo che navigli Veneti non potevano passar al came po, nè di là uscirne ancora. In quella situazione occupò a' Veneti venti barche, che portavano vettovaglie all'esercito, e questa non su picciola preda (2). Fu detto che le sue genti consistessero in tre mila cavalli, ed otto mila pedoni armati. Con quelle forze avrebbe potuto certamente sforzare le trincee nimiche; se non che dubito che il Veneto Cronista abbia esagerato alquanto per dar maggiore risalto alla bravura de' Veneziani, che seppero stare sulla difesa.

A tanto pericolo del campo Veneto corsero in fretta dalla Lombardia Marsilio de' Rossi, e il Marchese di Ferrara colle gen-

ti

(2) Cortus. Histor. lib. VI, Cap. 8. Sabell.

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VI. Cap. 8. Sabellico Dec. II. lib. II.

1337ti loro, e con quelle che aveano potuto ammassare sul Mantovano. Lucchino co' Milanesi non volle muoversi, il che venne ad accrescere i sospetti di mala fede contro di lui. Erano giunte queste genti ad Anguillara, quando seppero che Marfilio Carrarese s'era mosso dal campo, e s'era appostato al passo dell'Adige, per cui esse passar dovevano necessariamente. Dicono i Cortusi, che lo Scaligero in quel sito abbia ssidato i nemici ad una battaglia campale, ma che Marsilio de' Rossi non accettasse la ssida. Se ciò è vero egli operò prudentemente, poichè quello non era il suo caso. E intanto per valicare il fiume ei finse di prendere un' altra strada per Cavarzere, e retrocesse coll'esercito.

Mastino poteva opporsi anche in quel sito; ma la divisione era già entrata nelle truppe malissimo contente per mancanza di vettovaglie e di paghe, ed aveano già incominciato ad abbandonare il campo, e ritirarsi a Padova. Lo Scaligero contro sua voglia di lasciare allora in abbandono quel posto importante, e permettere a Marsilio libero il passaggio dell' Adige; onde egli lieto ed allegro andò ad unirsi con suo frarello a Bovolenta. Mastino avea preso la strada di Carrara, e s'era ritirato a Noventa (1). All' incontro i due fratelli de' Rossi mostrando dissistima de' lor

10-

<sup>(1)</sup> Cortus, Histor. Lib. VI, Cap. 8.

D E C I M O. 95

nemici erano usciti dalle trincee, ed era-1337 no andati a fermare il campo fra Padova e Bovolenta alla metà in circa della strada; e consapevoli de'mali umori, che regnavano nell' esercito dello Scaligero, e della mala soddisfazione di quelle genti avevano invitato Mastino alla battaglia con un messaggiero spedito a Padova. Ma non sapevano, che Mastino avea trovato il modo di dar le paghe a' soldati, e renderli quieti e tranquilli per guisa che al dir dello Storico Cortuso mai più per lo addietro non s'era veduto nella Marca Trivigiana un esercito così florido e numeroso, e apparentemente almeno pieno di ardire.

Aveva già Mastino accettata la battaglia, ed erasi ancora stabilito il giorno. Su questa speranza i due fratelli de'Rossi per due giorni allestirono l'esercito preparando il campo, spianando sossi, e levando via tutto ciò che avrebbe potuto impedire le varie mosse di un ordinato combattimento. Altrettanto fecero gli Scaligeri dal canto loro; ma la battaglia non segui. Che ne dice il nostro Cronista Piacentino? Passa la cosa sotto silenzio, e niun motivo ne adduce. Da ciò si può arguire, che la colpa non fosse di Mastino. E di fatti aggiungono i Coreusi, che il general de' Viniziani sperando che lo Scaligero non poresse a lungo sostenere il peso di tante genti, e sicuro d'altra par1337te della vittoria se avesse prolungato la guerra, non avea voluto azzardare sopra un punto sempre incerto di variabile fortuna le sue ben fondate speranze, e gli avvantaggi sino allora ottenuti. E questi utili e cauti consigli erano venuti da Venezia; ben conoscendo que' Padri, che nessuna cosa era per loro più opportuna del tempo ad abbassare del tutto la potenza,

e la superbia Scaligera.

Mastino deluso e addolorato passò sdegnoso la Tergola a Peraga, e andò oltre la Brenta a portar la desolazione, e lo spavento a tutti i Villaggi, che erano tributari di Guglielmo da Camposampiero, e dell' Avvocato di Trivigi. Passò poscia la Brenta a Fontaniva, e giunse a Verona a' 21: di luglio licenziando mille Tedeschi per non poterli soddisfare de' loro stipendi (1). Le altre genti che erano rimaste al suo soldo, le divise in variluoghi, mandandone parte a Vicenza, parte a Verona, parte ad Este, parte a Trivigi, e parte a Bassano, e in tutti gli altri Castelli del Padovano, e del Trivigiano per maggior loro difesa.

Per lo più quando la fortuna incominacia a volger le spalle, le disgrazie piombano addosso da tutti i lati. Non erano ancora troppi a Massino i snimici, da' quali disendersi, se contra di lui non usci-

a

<sup>(1)</sup> Cortus, Histor. lib. IV. cap. &.

DECIMO. 97 va fuori nel tempo medefimo il Re di Boe-1337

mia. Carlo suo primogenito era venuto in Italia per Aquileja, e secondo l'Anonimo Foscariniano i Viniziani lo avevano simolato a sare questo viaggio. Quel Principe si abboccò con Giovanni suo fratello Duca della Carintia, e nello stesso tempo i Principi Collegati gli spedirono una solenne ambasceria per istabilire con esso lui strettissima alleanza ossernadogli danaro ed assistenza. Ma non aveva il Boemo bisogno di nuovi stimoli, professando agli Scaligeri inimicizia aperta per essere stato turbato da essi ne' suoi stati in Italia, e spogliato del dominio di Parma, di

Brescia, e di Lucca.

Pertanto egli incominciò le offilità sul Bellunese diretto essendo da Giacomo da Avoscano ribelle degli Scaligeri, che ne mostrò i passi più sicuri, e più facili. Endrighetto da Bongajo reggeva in quel tempo Belluno a nome de' due Principi di Verona, uomo astuto e perspicace; e quantunque professasse a Mastino una somma obbedienza, pure stimò miglior partito di accomodarsi amichevolmente col Principe Carlo. In vigor delle onorevoli condizioni, e delle promesse fatte di mantenerlo suo Vicario in Belluno, Endrighetto gli aperse le porte, e Carlo entrò liberamente nella Città, e ne prese giuridicamente Il possesso. Corradino da Castiglione, e Federico de' Nosadini Sindici del Comune

Fom. XI. G gli

1337gli consegnarono le chiavi, e i publici flendardi, indi convocato il Configlio generale il di sei di agosto espressero l'allegrezza, che avevano sentito per tal dedizione, e per aver acquistato un Signore così benigno, e così potente (1).

Già è cosa conosciutissima, che sempre si biasima il governo passato, quando si entra sotto il dominio di un altro Signore; e così fu fatto nel caso presente non cessando i Bellunesi di rendere publici ringraziamenti per esfersi liberati dalla tirannide, com'essi chiamavano, di que' dalla Scala. Prestarongli omaggio tutti i principali Signori della Città, e il Vescovo Gorgia uniformandosi anch' esso alle circostanze de' tempi lo investì del Capitaniato di Belluno, e di quello ancora di Feltre secondo l'antichissima sua autorità sopra il dominio temporale dell'una, e dell'altra Città. Fu quest' atto di giurisdizione stipulato a' 13. di agosto nella Chiesa di San Spirito presso a Feltre, promettendo il Principe Carlo al Vescovo Gorgia di offervare le riserve, che egli si aveva fatte della Podesteria di Primiero, della giurisdizione di Valsugana, della Podesteria di Cesana, e del Capitaniato di Agordo, ed oltre a ciò della metà di tutte le condanne, che si fossero fatte così in Feltre, come in Belluno, con molti altri diritti . che

<sup>(1)</sup> Piloni Stor, di Belluno Lib. ..

D E C I M O. 99

che si possono leggere nell'istrumento (1).1337. Osserva a questo proposito l'eruditissimo Signor Canonico Doglioni (2), che non abbiamo più bella carta di questa, da cui si possa con chiarezza raccorre quali sossero le preminenze, e le giurisdizioni temporali de' Vescovi esercitate in Belluno, ed in Feltre, e nelle rispettive provincie di queste due Città, ne' tempi che surono essi costretti a vivere sotto l'au-

torità de' Capitani generali.

La data di questo istrumento stipulato presso a Feltre ci indica, che il Principe Carlo erasi portato senza dilazione di tempo all'assedio di quella Città. Vi erano andati da qualche tempo il Vescovo Gorgia, che si era anch' esso ribellato dagli Scaligeri, Sicco da Caldonazzo, e Rizzardo da Camino colle lor genti ed amici; ma alla venuta del Principe Carlo 's' unirono con lui, e viemaggiormente la strinsero. E perchè intanto egli seppe che in Venezia s'erano raccolti i deputati di tutti i Principi della Lega per trattar degli affari della medesima, e del proseguimento della guerra, anch' egli vi spedì i suoi colle opportune instruzioni. Egli desiderava di essere ammesso nella Lega degli altri Principi, e tutti si attribuirono a

som-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num 1318.

<sup>(2)</sup> In una sua elegante Differtazione ms. sopra il figillo della Città di Belluno.

1337somma fortuna un'alleanza così illustre, è così vantaggiosa. Pertanto a' 28. di luglio su rogato solennemente l'istrumento di questa lega, e su stabilito fra le altre cose, che la pace non si potesse fare mai in alcun tempo senza il vicendevole consentimento di tutti, ed anche di Giovanni Duca della Carintia fratello di Carlo. Più, che pigliandosi Città e terre degli Scaligeri restassero Belluno e Feltre sotto il dominio del Principe Carlo, e di suo fratello, e gli altri luoghi fossero divisi tra gli altri collegati a tenore delle prime loro capitolazioni (1). In vigor di che questo Principe diede allo stipendio della Lega trecento de' suoi cavalli colla sua bandiera.

Non erano ancora sciolte le conferenze, che giunse a que'deputati la felicissima nuova, che Padova finalmente s'era data alle armi della Lega. L'esperienza ha fatto conoscere, che non v'ha più valida e forte difesa contro l'armi de'nemici quanto l'amore e la fede de'sudditi, la quale non con altro mezzo si ottiene, che con la mansuetudine, e la giustizia del governo: virtù che non surono praticate mai da' fratelli Scaligeri. E l'uno, e l'altro co'loro orgogliosi modi aveano sieramente sdegnato l'animo de' Padovani, e spezial-

mente

<sup>(1)</sup> Piloni Stor. di Belluno Lib. IV. p. 151, t.

mente de' Carraresi. Io non voglio del 1337 tutto credere alla Cronica de' Gattari, i quali ci raccontano molti tentativi fatti da Massino contro la vita di Massilio, e di Ubertino da Carrara, e ordini dati replicatamente, che sossero eseguite le sue commissioni, imperciocchè la storia di quegli Scrittori padre e siglio intorno di questi fatti ha piuttosto aria di romanzo, che di verità. Ma non posso peraltro dispensarmi dal giudicar vero il disonesto procedere di Alberto contro l'onore di Ubertino, e ciò perchè oltre i Gattari ce lo attestano tanti altri rinomati Scrittori (1).

Aveva Ubertino per moglie Jacopina da Correggio figlia di Simeone, dama bellisfima e prudentissima. Alberto che n' era innamorato perdutamente col pretesto di volerle dare molti divertimenti e sollazzi, la condusse a Vicenza, e quivi violentemente la ssorzò. Quest' ultimo atto di violenza e tirannia appresso gli altri disgusti avuti da' Carraresi diede l'ultima spinta alle loro deliberazioni; e da quel punto Marsilio ed Ubertino cercarono il modo di vendicarsene. Era già gran tempo, che secretamente s' erano intavolati de' trattati tra Marsilio da Carrara, e Pietro de'Ros-

si;

<sup>(1)</sup> Chron. Modoetiens. pag. 1170. Chron. Venet. di Anonimo Autore, Vergerio Vitæ Princip. Carrariens. ec. Disfertazione Carrarese di S. E. Gian-Roberto Pappasava pag. 74. 76. 138.

1337si; ma fino allora non era venuto ancora il favorevole momento. Mastine a que' di era andato a Verona, come abbiam detto, avendo sciolto tutto l'esercito, e i due Carraresi erano rimasti in Padova. L'occasione adunque non poteva essere più opportuna, e ne furono ben presto stabilite le condizioni, e gli accordi. Allora il Rosso il di de' 24. di luglio condusse l'esercito a Noventa. Dopo alcun di passando per Villa di Torre si pose in Brusegana. Guadato il fiume parte della sua gente incominciò l'assalto alla porta di S. Croce, e intanto Pietro con cinquecento Tedeschi cavalcò alla Porta di Ponte Corvo, la quale per comando del Carrarese era aperta. Egli vi entrò a piedi, e gli altri Cavalieri lo seguirono. Venne alle piazze per la porta di S. Stefano, ivi aspettandolo tranquillamente Marsilio, e tutti i Carrarefi, e gli altri nobili Padovani. Il concorso del popolo divenne ben presto grandissimo, applaudendo tutti alla risoluzione di Marsilio, e cantando ad alta voce un salmo allusivo alla redenzione della Città (1). Questo giorno memorabile fu il di terzo d'agosto: giorno dichia-

rato

<sup>(1)</sup> Benedicus Dominus deus Israel, quia fecit redemptionem plebis suæ. Così i Gortus. lib. VII, Cap. I.

DECIMO. 103
rato festivo in appresso per le cose del1337
foro (1).

Sembra incredibile, ma pur è vera la somma tranquillità, con cui fu eseguita la presa di una Città tanto illustre e tanto potente. Non nacque il minimo disordine nè di morte, nè di saccheggio. Il Principe Alberto nel proprio palagio fu fatto prigione, divenuto esempio memorando alla posterità, che poco giovano i ripari delle mura, e l'arme de'soldati, quando non si gode l'amore, e la benevolenza de' sudditi. Furon presi parimente tutti gli altri Veronesi officiali degli Scaligeri, e Guidone Riccio da Fogliano Podestà della Città, e solamente le case di questi surono soggette al sacco, mentre tutte le altre de' Cittadini ne andarono esenti ed immuni. Marsilio da Carrara secondo i patti, che s'erano fatti avanti, fu gridato in quel giorno stesso Capitan generale della Città; e questo grand' uomo mostrando clemenza con tutti, e somma grandezza d'animo, ordinò che restituite l'armi e i cavalli ai prigionieri, liberi e salvi fossero lasciati partire dalla Città (2).

L' é=

<sup>(1)</sup> In una carta presso l'ornatiss. Signor Ab. Dott. Gennari de' tre Agosto 1387. si legge: Redditum non fuit jus, quia in tali die intravit dominus Petrus Rubeus Paduam, & expuss fuerunt domini de la Schala de Civitate Padue.

<sup>(1)</sup> Cortus. Hiftor. Lib. VII. Cap. I.

1337 L'esempio della Capitale fu ben presto seguito anche da' Castelli del territorio, e spezialmente da Este, da Montagnana, e da Cittadella (1). Oh quanta fu'l'allegrezza, e quanta l'esultanza di tutte le genti, e spezialmente de' Rossi per acquisto così illustre, e così glorioso! I Veneti, ed i Fiorentini per segno della grande letizia dell'animo loro destinarono subito a Marsilio una solenne ambasceria di tre rispettabilissimi personaggi, che surono Giustiniano Giustiniani, Marco Loredano, e Andrea Morofini, i quali a' sei d'agosto si presentarono a Marsilio, dove il Loredano esegui con acconcio discorso le commissioni della sua Republica, congratulandosi con lui del felice suo esaltamento al supremo Capitanato della sua patria, e assicurandolo della grande allegrezza, che ne concepirono i due Comuni di Venezia e di Fiorenza, e pregandolo in fine per parte dell'uno, e dell'altro di governare il suo popolo con paterno affetto, e con amorosa vigilanza. Gli ambasciatori Fiorentini esposero anch' essi brévemente le loro congratulazioni.

Marsilio agli uni, e agli altri rispose con somma energia e gentilezza, ringraziandoli degli ajuti prestati, da' quali egli

ri-

<sup>(1)</sup> Bisogna dire, che Cittadella fosse ritornata sotto l'obbedienza Scaligera dopo la sua ribellione.

DECIMO: 107 riconosceva la salvazione della Città. A'1237 Veneti spezialmente egli diresse i suoi rendimenti di grazie rammentando loro fra le altre cose le obbligazioni, che ad essi professar dovevano i Padovani liberati già coll'ajuto lorò un'altra volta dalla grave schiavitù di Ecelino da Romano. Felici i suoi discendenti se avessero conservato verso quella illustre Republica i medesimi sentimenti di gratitudine! Indi voltatosi alla folla del popolo lo afficurò di mantenerlo in pace, e di conservar la giustizia. La moltitudine ivi raccolta corrispose con mille segni di allegrezza e di giubilo: e Aldrovandino de' Campanati Giudice degli Anziani ai due Comuni rendette grazie. Allora si distrussero le insegne della Scala, e per tutto furono innalzate quelle di San Marco Evangelista, del Giglio di Fiorenza, e del Carro de' Carraresi (1). A Venezia, ed a Fiorenza publicamente si rendettero grazie a Dio per così prospero avvenimento, e Bologna ancora rallegrossi in publica forma per l'alleanza, che univa questo Comune colle altre due Republiche (2). Tutti previdero allora certissima la desolazione degli Scaligeri e l'efito avventurato della

(1) Cortus, Histor. Lib. VII. Cap. 2. e 3. Verger. Vitæ Princip. Carrariens. ec.

<sup>(2)</sup> Cronica di Bologna di fr. Bartolomeo dalla Pugliola pag. 374.

1337guerra presente, atteso il prezioso acqui-

sto di tale, e tanta Città.

Pietro sul fatto stesso, così deliberando il nuovo Signore di Padova, e Guecello Tempesta, e Marco Cornaro, e Zannino Morosini, e gli ambasciatori de' Fiorentini, e gli altri capi dell'esercito, rivolse le sue mire a Monselice, colà avviandos con tutte le forze della lega unita. Andarono con lui Ubertino da Carrara, e Marsilio Pappasava. Era difensore di quel fortissimo Castello Pietro dal Verme Veronese, uomo esperto negli affari della guerra, e agli Scaligeri fedelissimo. A maggiore resistenza e difesa egli si era provveduto di ogni cosa abbondantemente; edi aveva aggiunto nuove fortificazioni alle: vecchie, e riparati i muri e le torri.

Non aveva appena il General de' Rossi fermato il suo campo, e alzate le trinciere, che il Verme uscì dalla fortezza coraggioso per dare addosso a' nemici, che non s'erano ancora bene stabiliti. Pietro de' Rossi era a pranzo in quel momento solamente vestito di una semplice corazza. Allo strepito dell' armi corse animoso al campo, e sguainata la spada incominciò pien d'ardire ad ascendere sopra la riva del sosso, essendos già ritirati i nemici. In quella situazione combattendo gli su scagliata contra una corta lancia manesca, che il percosse alla giuntura della corazza, e gli si siecò dentro al sanco. Si

DECIMO. 107 trasse però il troncone, e gittossi nel fos-1337 so credendo di aver vinto la terra, ma l'

acqua entrandogli per la piaga gli causò un grandissimo spasimo. Fu di là tratto semivivo, e morì due giorni dopo, cioè agli otto d'agosto. Il suo cadavere su portato a Padova, e seppellito nella Chiesa de' Frati minori, ora detta del San-

to (1).

Non si può esprimere il sommo dolore degli amici, de' parenti, de' Parmigiani, di tutto l'esercito, e di tutti i Principi Collegati. In Venezia spezialmente su sentita questa perdita con sommo rammarico. Marsilio fratello di lui era a que' giorni in letto aggravato da ardentissima sebbre, e su creduto opportuno il tenergli occulta la morte sua; ma ciò non giovò, poichè indi ad otto giorni lo seguì anch' esso all'altro mondo, e su seppellito nel sepolcro medesimo.

Questa seconda morte accrebbe la cofternazione delle milizie, e spezialmente degli esuli Parmigiani, i quali avean riposto ne'due fratelli tutte le loro speranze. E di fatti l'esercito della Lega colla morte di questi due valorosi fratelli perdette assaissimo, poichè Pietro non aveva pari in Lombardia nella grandezza

dell'

<sup>(1)</sup> Ved. il nostro Cronista Piacentino, e di più il Chron, Patav. nel Tom. IV. delle Dissertazioni del Muracori, e il Villani a quest'anno.

123 dell'animo e nel coraggio, e Marsilio nel

configlio e nell'accortezza.

I Viniziani col Doge pensarono tosto di eleggere un altro Generale in luogo de' due valorosi Capitani estinti; e cadde di comune consenso la scelta sopra Rolando de'Rossi terzo fratello, uomo valoroso anch' esso al pari degli altri, ed in quel tempo Capitano della guerra de' Fiorentini. E frattanto per dar miglior ordine agli affari Marsilio da Carrara si era personalmente portato in Venezia a' dodici d'agosto. Molte surono le conferenze ch'egli tenne col Doge, e colla Nobiltà Veneta intorno alla libertà di Padova, e: alla totale distruzione degli Scaligeri : Quivi stabilirono fra loro, che Alberto fosse condotto a Venezia per maggior sicurezza della persona; e i Viniziani videro comparir questo Principe prigioniere a' 27. di questo mese, ed ammirarono in lui la grande volubilità della fortuna ; imperciocche sovrano pochi di innanzi di una parte grandissima e nobilissima d'Italia, alla testa di fioritissimo esercito, ora disceso da tanta altezza era venuto in potere altrui, e rinchiuso in istrettissima

Egli su presentato al Doge da Tartaro da Lendinara per commissione di Marsilio; e si vide allora quel Principe altero prostrarsi ginocchioni dinanzi a lui, piangere dirottamente, e pregar per la vita;

Ris-

Rispose il Doge, che da Massino dipen-1337 leva la sua-liberazione (1). Allora su rinhiuso nel palazzo ducale appresso la ciderna, e perchè meno aspra e pesante gli
botesse riuscire la prigionia, gli su conceluto un bussone, che lo divertisse alla
mensa, e serventi, e falconi, e sparaviei, e cani, e scimie, ed uccelli, che canassero, e tutto ciò che avesse potuto scemargli la tristezza e la noja (2). Miserabili
ollazzi ad un Principe, che ha perduto
per un rovescio di nemica fortuna gli stai, e la libertà.

Il Principe Boemo non aveva intanto nterrotto giammai l'assedio di Feltre. Questa Città avea valorosamente resistito ino al di primo di settembre a tutti gli forzi de'nimici; ma priva di ogni socorso, e della speranza ancora di poterne vere, pensò di capitolare la resa. Carlo e prese pacificamente il possesso, e noninò per suo Vicario quell'istesso Endrihetto da Bongajo, che era suo Vicario n Belluno. Ordinò subito che fossero riparate le mura, e ben munite di difensoi per ogni evento (3), e fece molti vanaggiosi provvedimenti, di modo che i Feltrini in segno della loro contentezza ormarono a que' dì uno statuto di dover sesteggiare solennemente il primo di di

set-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. lib. VII. cap. 5.

<sup>(2)</sup> Ved. la Cronica del nostro Piacentino.
(3) Piloni Stor, di Belluno Lib. IV. p. 152.

1337settembre, in cui liberati dal dominio Scaligero s'eran dati sotto la signoria del

Principe Boemo (1).

Anche i fuorusciti ebbero tutto il motivo di benedire quel giorno, poichè furono per la sovrana clemenza di lui richiamati alla patria, e generosamente rimessi in tutti i loro beni ed onori (2) : azione lodevole che gli acquistò le benedizioni di tutti que' popoli, e la volontaria dedizione ancora di tutto il Cadorino. Questo ragguardevole paese era posseduto in feudo da Rizzarda, da Catterina, e da Beatrice figliuole del qu. Rizzardo da Camino, le quali vedendo la buona direzione del Principe Boemo, e i saggi di lui provvedimenti, pensarono per proprio loro vantaggio di porre se stesse, e i loro beni sotto la protezione di lui. Pertanto elleno costituirono loro Procuratore Giovanni Piloni Bellunese, il quale nel giorno duodecimo di settembre presentossi a Carlo, che si ritrovava ancora in Feltre occupato nel miglior governo di quelli Città. Il Piloni trattò l'accordo, e fu convenuto, che i due fratelli Boemi Carlo Giovanni si costituissero difensori e protettori delle dette Signore da Camino, delle terre e de' luoghi a loro sottoposti al quale oggetto promise il Procuratore sud-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1319.

<sup>(2)</sup> Cambrucci Storia ms. di Feltre.

DECIMO.

suddetto, che gli uomini del Comune di1337 Cadore saranno fedeli e legali a' Principi Boemi permettendo un libero transito ad effi, ed alle genti, colla ficurtà peraltro di non dannificar le terre, e gli uomini ivi abitanti. Promise inoltre, che essi non permetteranno giammai, che pe'loro stati passi alcuno, il quale volesse offendere e dannificare gli uomini, e le terre de' detti Signori, nè quelle della Lega nuovamente fatta co' Veneti, e co' loro Collegati, e che ajuteranno essi Signori alla conservazione di Belluno e di Feltre contro chi volesse molestarli, obbligandosi i Cadorini di sborsare a Carlo per sua provisione lire due mila e cinquecento di danari Veneziani; dovendo tal composizione durare fino al giorno di San Giovanni di giugno prossimo; al qual tempo s' intenda, che tal accordo fosse finito (1).

I Cenedesi avevano anch'essi seguito l' esempio fortunato di Belluno, di Feltre e del Cadore, e s'erano sottratti dal dominio Scaligero (2). Allora questi incauti Principi di Verona vennero a perdere intieramente tutta l'autorità, che godevano ne' feudi già posseduti da Rizzardo Caminese, e che essi ritenevano a forza contro

ogni

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1320.

<sup>(2)</sup> Così il Verdizzotti Fatti Veneti Lib.XI.; ma si osservi, che Geneda su occupata dalle armi Venete, e presa a nome della Lega,

13370gni giustizia e dovere. Il Patriarca d'Aquileja, siccome ancora il Vescovo di Ceneda liberi dal timore, che sino allora avea loro legato le mani, ripigliarono le loro ragioni sopra di quelli, e ne distribuirono le investiture secondo il loro piacere, e quelle direzioni che richiedevano i propri interessi, e le circostanze de' tempi presenti. Ne diede il Patriarca a molti Castellani del Friuli, e specialmente a Federigo da Savorgnano in premio di averlo diseso nelle guerre, che lo avevano molestato (1).

Assai più illustre, e di maggior conseguenza su la investitura di que' seudi satta dal Vescovo di Ceneda in savore di Marco Morosini, di Marco Giustiniano, e di Giustiniano Giustiniano come Procuratori di San Marco (2). Sedeva in quest'anno sulla cattedra vescovile di quella Città Francesco Ramponi, il quale nel di dodici di ottobre trovandosi in Venezia nella contrada di S. Marina in casa del qu. Barcontrada di S. Marina di Casa del que di Casa del qualca di Casa del que di Casa del que di Casa del que del que di Casa del

-03

(2) Ved. Doc. num. 1321.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc, num. 1323. Si può ristettere, che un secondo motivo, perchè i Vescovi venisfero alla deliberazione in quest'anno di concedere a persone forestiere l'investitura de feudi già posseduti da Rizzardo da Camino, sarà stato eziandio per essersi levato l'ostacolo della gravidanza di Verde vedova di Rizzardo, la quale aveva partorito una femmina, che su chiamata Rizzarda possuma.

D E C 1 M O. 113

tolomeo da Riva con publico atto rogato 337 da Jiacopo di Giovanni notajo imperiale (1), investì i Procuratori alle Commissarie di Venezia, o vogliam dire i Procuratori di San Marco, di Serravalle,
Valdimareno, Formeniga, Regenzuolo,
Cordignano, Cavolano, Fregona, Solighetto, ed altri Castelli prima posseduti
dalla famiglia da Camino a condizione,
che la metà delle rendite sosse di essi, e
l'altra metà del Vescovo; promettendo essi
le giurando sopra i santi Evangelj di
asservare tutto questo, e d'essere buoni
vassalli del Vescovo, e della sua Chiesa,
e di disenderla a tutto loro potere (2).

Ouan-

(1) Notisi, che quesso notajo è quello stesso l'acopo Piacentino, che scrisse la Cronichetta

lella presente guerra.

<sup>(2)</sup> Questa investitura somministro materia a ierissima dissensione. Esta si volle sar passare non come fatta al publico di Venezia, ma a rivate persone, e così le conferme di essa ell'anno 1343. 13. ottobre, 1349. 21. marzo, 350. 28. marzo, 1353. 27. maggio, 1374. 7. ettembre: opinione che non può sostenersi in eruna guisa. Se come privati ottennero una ale investitura i Procuratori, perchè se ne reistrò l'atto ne' publici libri, e si collocò nel iù importante archivio della Republica, unitazente agli altri patti da essa stipulati non solo on private persone, ma eziandio co' Sovrani? In tti si legge registrato al foglio 5. del libro uinto Pactorum. Perchè si dice nel documen-, che il Vescovo è mosso a sar una tale inestitura principalmente in signum fidei, de Tom. XI.

1337 Quando su satta questa investitura, il Principe Carlo ritrovavasi in Venezia; im-

per-

perpetui amoris quam & quem habere videtur ad honorabile Commune Venetiarum? Se al publico non fu fatta questa investitura, o a' Procuratori, come a suoi intervenienti, come nel 1444, a'4. di luglio si venne di comun consenso fra il Vescovo Antonio Correr, e la Republica alla divisione de' beni, ch'eran pro indivisi, onde non restasse più ad essa l'obbligo di pagar a quello l'annua metà pattuita nell'investitura, e perchè la parte, che toccava al dominio fosse venduta in conseguenza di quanto erasi stabilito con publico decreto 1441., la qua divisione su fatta nel Castello di Ceneda, intertervenendo per parte della Republica così co mandato il Podestà di Serravalle: divisione non veduta, o dissimulata da fra Paolo, e da susseguenti Consultori, che non dovevano igno rarla. Più. Se l'investitura del Vescovo Ram poni non era fatta a' Procuratori, che come : semplici persone private, potevano bensì comi vassalli godere de'diritti feudali, ma sarebb restato il diretto nel solo Vescovo, che li ave va investiti di que' feudi: e quindi non potev aver diritto la Republica di mandar Podestà in que luoghi; eppure Giovanni Delfino Doge a' 3. ( settembre del 1359, chiama Andrea Zeno Pode stà di Serravalle de suo mandato in Ducale con cui gli commette di permettere, che i d strittuali del Vescovo di Ceneda possano appor tare senza alcuna gabella le rendite, che hann in distretto di Serravalle, promettendo il Vei covo di concedere lo stesso in Ceneda a'distrit tuali della Republica. Infatti assunse la Repu blica la protezione e garantia del Vescovo, de'suoi beni, e ne diede riprova sin dall' ant 1338. immediatamente susseguito alla prima il

DECIME. 115
perciocchè vedendo abbastanza quiete e paci-1227

fiche le cose, e ben provvedute le due Città del nuovo suo acquisto egli avea desiderato di portarsi personalmente a quella inclita dominante. Gli onori ricevuti dal Doge, e da tutta la nobiltà, e i trattamenti, e i regali furono corrispondenti alla grandez-2a di tanto Principe, e degni di una sovrana Republica. E questi onori e queste allegrezze riuscirono affai più festosi e brillanti per le faustissime nuove, che ogni di giugnevano da varie parti a Venezia. Imperciocche in que' di stessi, che egli ammirava le bellezze di quella fingolare Città, si venne a sapere, che anche Meftre erasi ricoverato sotto i felici auspizi delle armi collegate, e che Brescia era stata presa dalle genti del Visconte.

Era qualche tempo che Azzone aveva intelligenza in quella Città con Ziliolo di Ugone, e con altri Cittadini primari. Pertanto egli commise a Corradin di Roccafranca Bresciano partecipe anch'esso del trattato, che dovesse cavalcare con mille e cinquecento cavalli, e numero grande di pedoni alla volta di quella Città. Quei di dentro nel giorno stabilito, che era il

dicata investitura con sue lettere al Podestà e Comune di Conegliano, perchè non sosse inquietato il Vescovo di Ceneda ne' suoi confini. Ved. Diss. ms. di Gian-Agostin Gradenigo Vescovo di Ceneda in occasione, che su levata a' 1237quinto di ottobre, fecero secretamente tre larghi buchi nel muro della Città vecchia di modo che poteronvi entrare alcuni fanti, ed anche Corradino con parte delle sue genti. Bonetto di Malavicina, che era alla guardia della Città per lo Scaligero, inteso lo strepito dell'armi si mise a combattere contro di loro, ma Corradin fece così gagliarda difesa, che il resto delle genti ebbero tempo di entrarvi tutte . Bonetto non potendo refistere suggi nella Città nuova già fatta per l'addietro da Marsilio da Carrara nel tempo che vi su Podestà. Il popolo immediare accostossi a Corradino per la intelligenza, che vi era co' principali caporioni del medesimo. Agli otto del mese affaltò la porta di Città nuova appiccandovi il fuoco, e quel primo assalto su così siero e terribile, che per forza d'armi le genti Milanesi vi entrarono dentro. Guido da Correggio, Giovanni da Fogliano, e Bonetto, ch' erano al governo, furono costretti di fuggir frettolosi con tutte le milizie Scaligere (1).

Mastino partecipò la perdita di Brescia con lettera affettuosa de' 13, ottobre a'Trivigiani narrando la sua disgrazia agli Anziani, condolendosi della fortuna contraria,

, are sonth the said of

<sup>(1)</sup> Queste particolarità Massino stesso le scrisse con sua lettera a' Trivigiani, e sono riportate dall' Anonimo Foscariniano.

DECIMO. 117
ed esortandoli unitamente al popolo di sta-1337

ed esortandoli unitamente al popolo di state re costanti, e non abbandonarlo in tante sue calamità, e in fine chiedendo loro soccorso di danari per potere sar fronte à nemici (1). Il Castello di Brescia, che era assai forte, e munito, sece qualche resistenza sino al novembre, ma suron poscia que disensori costretti ad arrenderlo salve le persone, e le robe. L'esempio della Capitale su ben presto imitato da Castelli del territorio parte rendendosi a patti, e parte dal timore soprassatti, e dalle minaccie (2).

Il Visconti allegro per la presa di Città così nobile e ragguardevole, e per territorio così fertile e ricco, ordinò publiche allegrezze per tutti i suoi stati; perchè egli è da sapere, ch'ei volle ritenerla tutta per se, nè governarla a nome della lega. Ma ciò era contro le promesse e le condizioni della medessma, dovendossi egni cosa acquistata contro gli Scaligeri esser tenuta e guardata a nome comune.

Quest'atto di padronanza dispiacque a tutti i Principi oltre modo, e spezialmente a Signori da Gonzaga, i quali da quel momento non furono più amici finceri di Azzone, anzi incominciarono poco a poco a favorire gli affari vacillanti degli

Sca-

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(2)</sup> Chron. Veron. nel Tom. VIII. Rer. Ital, Script. del Muratori.

118 L I B R o 1337Scaligeri, e portar loro configlio e soca corso.

A vista di tante perdite l'orgoglio di Mastino erasi abbassato di molto. Egli aveva consunto tutto l'erario, ed esauriti tutti i fonti, onde avrebbe potuto cavar danaro. Per ultimo espediente avea pregato il clero regolare e secolare de' suoi stati a fargli un'imprestanza gratuita in via di caritativo suffidio nelle luttuose e ristrettissime circostanze di questa funestissima guerra (1). A'laici furon poste insopportabili angarie inventando i modi più violenti, e più ingiusti per far danari. A questo effetto molti furono messi in prigione; e per uscirne dovettero spargere di molto sangue. La qual nuova e strana cosa eccitò terrore nell'animo degl' infelici Cittadini, che a stuolo incominciarono a fuggire dalla Città. Le prigioni erano piene, e tra i carcerati in Trivigi si contavano Padovano de' Buzzacarini tassato in seicento fiorini, se voleva ricuperare la libertà, Rinaldo di Durazzo de' Pii da Fiorenza con altri Fiorentini de' Medici . che erano banchieri in Trivigi affai ricchi condannati in molti danari (2),

Fra tante perdite di Massino la sola fortezza di Monselice ancora facea resistenza. Marsilio da Carrara avendo posto

all'

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1322.

<sup>(2)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

D E C 1 M O. 119 all' ordine i mangani, le scale, e gli altri1337 stromenti, si mosse da Padova portandosi personalmente all'esercito, che vi era all' assedio. Fu data tosto una battaglia generale, ed approssimato alle mura un ponte di legno per entrarvi furono avvicinate tutte le macchine a questo effetto preparate. Se non che la difesa fu oltre ogni credere valorosa e gagliarda. Venne fatto al presidio di appiccar il suoco al ponte, e di ridur in cenere le beltresche. L' ardore dell'incendio costrinse i nimici a ritirarsi in dietro; e allora Marsilio sece sare una larghissima, e profondissima fossa, che racchiudeva tutto il Castello, acciocchè non vi si potessero portar soccorsi di sorte alcuna. A difesa di questa fossa furon fatti quattro bastioni, uno a S. Giacomo, l'altro a S. Salvaro, il terzo a S. Michele, e l'ultimo appresso il monte, e si fornirono di munizioni per tutto l' inverno (1). Fatto questo egli divise l'esercito a metà, parte lasciandone a Monselice per il blocco, e parte riducendolo a Montagnana. Questo sito era opportunissimo ad offendere i territori di Vicenza, e di Verona; e di fatti fin dal giorno sesto di ottobre Rolando Capitan generale avea cavalcato con tutte le genti a Montebello, e di là alla Villa di S. Michele, che non è più di due miglia da Verona

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

120 L I B R O

due ubertofi territori di Verona, e di Vicenza furono incredibili, e inesplicabili i danni.

Mastino al vedere il pessimo stato de' suoi affari avea mandato a Venezia certo Tebaldo, mostrando di ricercare la pace, ed offerendo per essa Lucca a' Fiorentini, e a' Viniziani Trivigi; ma perchè Tebaldo non aveva i necessari requifiti di procura, e fu creduto che fosse mandato più a tentar gli animi, che con sincera volontà di stabilire l'accordo, non furono ascoltate le sue proposizioni. Mandò allora Mastino un altro chiamato Bonaventura da Castegneto uomo esperimentato ne' publici affari, e assai prudente e perspicace. Offriva anch'egli la Città di Lucca a' Fiorentini colla condizione però, che il Marchese Spineta, e Francesco Castracani dovessero tenere, e possedere i Castelli, e le terre, e i luoghi, che erano di loro giurisdizione. Chiedeva per ciò settanta cinque mila fiorini, che Mastino diceva d'aver spesi per l'acquisto di quella Città; lasciando però di questa somma, e della quantità di essa il pieno arbitrio al Doge di Venezia. Offriva pure a' Veneti Trivigi con tutti i Castelli del territorio, e a' Padovani la Rocca di Monselice da poterne disporre a lor beneplacito, e fimilmente Bassano colla sola condizione, che non si dovesse

DECIMO. 121 re ad altro padrone o Comune. E in ciò1337

egli pretendeva di voler fare ingiuria al Carrarese, imperciocchè i Comuni di Venezia, e di Fiorenza aveano promesso di ricuperare, e dare Bassano nominatamente a lui insieme con tutte le altre terre e ca-

stella del distretto Padovano (1):

Bonaventura dimandava queste cose con grande istanza di modo che il Doge, e i suoi Configlieri parteciparono le proposizioni a tutti i Principi della Lega, le quali parvero a tutti oneste, e da poterne trattare più fondatamente. Per la qual cosa Azzone mandò due ambasciatori a quest' effetto, 'e il Marchese Obizzo, e Guido da Gonzaga figliuolo di Luigi vi vennero personalmente. Anche Marsilio da Carrara, al quale più di tutti importava l'affare, vi giunse in persona il di appunto di S. Lucia 13. di decembre. Vi vennero parimente Guecello Avvocato di Trivigi, e Giovanni de' Pepoli figliuolo di Taddeo Signor di Bologna con nobile accompagnamento di Cittadini (2).

Fu dato principio a' congressi di pace, ma o sosse che i Viniziani, come pretende il Villani, dimandassero patti assai larghi, cui Massino non volle accettare, o come scrive il nostro Cronista, che lo Scaligero avesse cangiato parere, non si venne a

con-

<sup>(1)</sup> Ved. Cronichetta del nostro Piacentino.
(2) Cortus, Histor. Lib. VII. Cap. 8. Cronica di Bologna pag. 375.

1337conclusione di cosa alcuna, e tutto si dilazionava sotto vari pretesti. La qual cosa vedendo il Marchese e il Gonzaga partirono a'22. di decembre da Venezia lasciandovi però i loro procuratori co'ne-

cessarj mandati.

I nimici dello Scaligero publicarono, che artifiziosi e maliziosi furono i pretesti per differire la pace, e ne trassero argomento di così credere dall'aver saputo, che Mastino avea spedito alla Corte del Bavaro Imperadore due ambasciatori a ricercarlo d'ajuto, esibendogli in contraccambio di assoggettargli tutte le Città, e li Castelli de'suoi stati, in segno della qual cosa prometteva di dare nelle mani de' suoi nunzi immantinente per pegno speziale Peschiera, la Chiusa, e Corvara, e Cangrande suo figliuolo co' figli de' primati Veronesi, purchè spedisse in Italia un esercito tanto potente e forte da poter discacciare da' suoi stati l'esercito de' Veneti, e della Lega. E di questi trattati erano apparsi i segni manisesti il di settimo di decembre, in cui giunsero a Verona due ambasciatori del Bavaro, a' quali consegnò Mastino tostamente i tre luoghi promessi, e'l figlio, e i figli de maggioringhi Veronesi. Per la qual cosa Bonaventura, che pur seguiva a produr deboli pretesti di dilazione, su licenziato da Venezia senza più volerlo ascoltare.

In compagnia degli ambasciatori Tedes-

D E C I M O. 123 chi venne il Conte d'Asperg, il quale1338 nel sabbato de' dieci di gennajo del 1338 a richiesta di Mastino entrò in Trivigi accompagnato da molte genti tedesche col titolo di Governatore, Egli presentossi a Palmerio da Sesso, ed a Guglielmo da Fogliano, a'quali consegnò le lettere del Principe dicendo, che fra breve l'Imperatore in persona sarebbe stato in Italia alla difesa degli stati Scaligeri. Per questa sua venuta rallegraronsi alquanto gli animi del popolo oppressi ed abbattuti da tanti mali (1). Buone parole, e larghe promesse non mancò il Bavaro di dare a Mastino, ma non giungeva mai la noti-2ia, ch'egli si fosse mosso al soccorso. Intanto uno de' due ambasciatori tedeschi s' era partito da Verona a' tre di febbrajo. ed era andato a Venezia per esporre al Doge, e alla Serenissima Signoria, che i

Si-

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms. Nel Du-Mont. Corps. Diplomatique ec. Tom. I. P. II. p. 164. leggesi un Diploma di esso Bavaro in data de'4 gennajo 1338., col quale cossituisce i Duchi d'Austria Alberto e Ottone Vicari perpetui e generali di Padova e di Trivigi, e conferisce loro le dette Città co'loro territori a titolo di seudo imperiale. Ved. Doc. num. 1325. Io non posso accordare questo diploma co' fatti che ci raccontano gli Storici di questa guerra; quando però ciò non fosse stato un artifizio del Bavaro per impegnar i Duchi d'Austria a calare con genti in Italia per disendere il nuovo dominio di queste due Città contro le armi della Lega.

124 LIBRO

loro stati all'Imperatore, e però egli pregava i Veneti, che per un mese volessero almeno astenersi dalle osfese contro le terre di detti Signori, richiedendo sopra di ciò decisiva risposta. Il di dopo surono pure presentate al Doge lettere dello stesso Bavaro richiedendogli sicurtà per due solenni ambasciatori, che egli voleva spedire a Venezia a trattar della pace universale.

A questo passo bisogna, ch'io diffidi alquanto della buona fede, e della fincerità del nostro Cronista, il quale vuol far credere, che tutte finte fossero le esibizioni di Massino per aver pace, e finir la guerra. Ma come ciò può credersi vero, mentre egli stesso confessa, che l'angustiato Scaligero temendo, che non potessero sortir felice effetto i buoni offizi del Bavaro, egli avea mandato ad Avignone a Papa Benedetto XII. offrendogli Lucca, purchè non la cedesse a' Fiorentini, e Parma, e Trivigi, e obbligandosi di ritener solamente Verona e Vicenza, e governarle come Vicario della Chiesa, ma col patto espresso, ch'egli prendesse di queste due Città una disesa speziale, ed una particolar protezione, e che lo liberasse dalle angustie della guerra presente? Se nel tempo medesimo avea mandato solenni ambasciatori a Roberto Re di Sicilia, perchè si volesse frapporre per concluder

D & E I M O. 125 cluder l'accordo? Tutto ciò dimostra, che1338 Massino ardentemente, e sinceramente bramava la pace, purchè le condizioni non sossero tanto gravose, e inoneste.

Il Papa mise l'affare in trattati, e pareva ancora, che potesse avere un esito fortunato; ma poscia più non se ne parlò. E in quanto a Roberto Re di Sicilia a' 20. di febbrajo si videro comparir a Venezia due ambasciatori del medefimo a proporre la pace a quella Republica, ed a' Principi collegati, offerendosi mediatore per le discordie. Vuole il Cronista Piacentino, che gli animi del Doge, e degli altri Principi fossero dispostissimi a terminare la guerra, e con tale favorevole disposizione spedirono i due ambasciatori a Verona, ma soggiunge poi che essi non tornarono più a Venezia, nè si seppe l' esito del loro viaggio. Dalla qual cosa egli arguisce il mal animo di Mastino, e la sua avversione alla pace. E perchè non potrebbe dirsi ancora, che troppo esorbitanti, e pesanti troppo fossero le dimande, e le pretensioni de Collegati in modo che Mastino non potesse prestarvi l'orecchio in maniera alcuna? Già si sa certamente che Azzone non volle più prendere alcuna parte negli affari di questa guerra per non abbattere del tutto la famiglia degli Scaligeri, nella quale erano state maritate due sue zic, e per non

1338accrescere di troppo la potenza de Vini-

ziani (1).

Intanto la tiepida stagione incominciava a raddolcire i freddi rigori del verno, e Rolando de' Rossi Capitan generale erasi mosso con tutte le sue genti a piedi, e a cavallo cavalcando a Barbarano luogo del distretto Vicentino. Ei sece scorrere le sue genti a man salva per tutti que'contorni, portando le uccisioni e le stragi sin sulle porte di Vicenza medesima. Dall' altro lato Andreasio Morosini Capitanio nelle parti di Trivigi passando la Brenta anch' esso il territorio Vicentino dalla parte opposta, e appresso di aver fatto de' danni immensi andò a congiungersi al Capitan Rolando, che già era ritornato a Montagnana (2).

In tal guisa i popoli sventurati della campagna portavano la pena dell'ambizione, e della violenza de' Principi loro Indi a pochi dì, cioè a' 13. di marzo, il Capitan Rolando, Guecello Tempesta, e Marco Ruzini governatore pe' Veneti con tutto l'esercito cavalcarono nel territorio Veronese, e si posero sopra l'Adige ad Albareto. Essi non credevano certamente di poter guadare quel pericoloso siume, e però si erano contentati di mettere a sacco quegl' infelici Villaggi, che erano all'

in-

<sup>(1)</sup> Giulini Stor. di Milano P. I. p. 355.

<sup>(2)</sup> Cronaca di Jacopo Piacentino ec.

intorno; ma alcuni pedoni arditi avendo-1338 ne tentato il guado felicemente furon seguiti rapidamente da' Tedeschi, e da tutto l'esercito. E che non può l'ardente defiderio della preda, e del bottino? Essi sapevano che ubertissime erano quelle ville oltre all' Adige, e che stavano ivi quasi in sicuro luogo raccolte le ricchezze di biade, di animali, e di suppellettili an-

che di quelle Ville di qua dall' Adige si-

tuate .

L'arrivo de' nimici fu del pari inaspettato che fatale a que popoli disgraziati « Ne furon presi più di ottocento, e barbaramente trattati, perchè essi stavano sopra la riva del fiume deridendo i nimici. ed invitandoli come per besse a passare. Caddero nelle mani due bandiere coll' arma della Scala, che furon spedite al Doge in Venezia in segno di allegrezza. Ne rimasero morti più di quattrocento ; quando si vollero opporre a quel passaggio. La preda degli animali grossi, come buoi, vacche, cavalli ec. oltrepassò il numero de' due mila, e degli altri animali minori, come porci, pecore, capre eco più di cinque mila. Di vino, di biada, di carni, di arnesi di casa, ed altro suron caricati più di seicento e sessanta carri. Nel corso di tutta questa guerra non era stata fatta ancora una preda così ricca e così abbondante. Le ville rubate ed incendiate

x338diate oltre all' Adige furono tredici, e cinque le altre di qua dal fiume (1).

Mentre si operavano queste cose, arrivarono a Venezia due ambasciatori del Bavaro con lettere dell'Imperatore. Esse contenevano, che avendo egli felicemente disposti gli affari della Germania aveva in animo di passare in Italia, perchè considerava questa Provincia la parte più bella, e più preziosa del suo Impero. Per la qual cosa pregava efficacemente il Doge di voler ritirar le sue genti, e quelle della Lega dalle terre dipendenti dall' Impero, e più non offenderle. Rispose il Doge colla deliberazione del suo configlio giustificando la propria condotta, e quella de'suoi Collegati, e facendo vedere la giustizia della sua causa nella guerra intrapresa contro gli Scaligeri, la mala fede di questi Principi, e il frodolento loro procedere co' Veneti, co' Principi Collegati, collo stesso Imperatore, colla Chiesa Romana, e col Re Roberto. Con tale risposta, che in effetto non concludeva cosz alcuna, furono congedati gli ambasciatori, i quali a' 21. di marzo presero il loro viaggio verso l'Alemagna.

Nel giorno stesso Marsilio da Carrara Capitan generale di Padova pe' disagi sofferti nel corso di questa guerra oppresso

da

<sup>(1)</sup> La nostra Cronichetta del Piacentino esattamente descrive questi saccheggi.

DECIMO. da grave flusso di ventre finì gloriosamen-1238 te la carriera della sua vita. A' primi sentori di questo suo male, quantunque fosse in età ancora robusta, poichè era appena giunto all'anno quarantefimo quarto, conobbe inevitabile la sua morte, ed incurabile il male. A' dieci di marzo fece egli adunque convocare il Configlio maggiore della Città alla sua presenza nel proprio palagio, nel quale dopo un pateico ma eloquente discorso, in cui narrae avendo le sue fatiche passate, e la preente debolezza del corpo esortò tutto il opolo ad eleggere in protettore, e goernatore Ubertino da Carrara figliuolo di acopino, benchè in grado lontano di paentela.

Questa istanza sembrò al Consiglio onetissima, e alla Città vantaggiosa, e però nitamente a'dodici Savj su Ubertino colforme più legittime eletto Capitan geerale della Città, e del distretto, e gli i dato il publico stendardo, apponendoi peraltro la giustissima condizione, che sarssilio lasciasse di vivere. Si trovarono resenti a questa elezione gli ambasciatoi de'Fiorentini, i quali ammirarono la omma prudenza di Marsilio nel sar seuire la scelta ancor lui vivente, potenosi temere una qualche turbolenza in un ominio da poco tempo acquistato (1).

Dopo

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscarin, ms. Verger. Vitæ Princip.
Tom. XI. Car-

1338 Dopo di quest'atto Marsilio vedendos mancare alla giornata fece il suo testamento, in cui lasciò Ubertino erede di tutti le ricchissime sue facoltà. In ello egli instituì molti pii legati, e fra questi lascie cento mila fiorini d'oro, ch'egli tenev in deposito a Venezia per essere in pi opere distribuiti. Ordinò che si ergessen altari e chiese, e spezialmente che si edi ficasse la Chiesa di S. Maria della Giudec ca, la quale fu chiamata S. Maria Nova e che dotò con ricco patrimonio, ed esecu tori di questa sua testamentaria volont egli elesse i Procuratori di S. Marco (1)

All'avviso della sua morte tutti i Pa dovani si radunarono insieme, e suron ordinate solenni e magnifiche esequie. F il cadavere posto in un letto di porpor regalmente ornato d'oro, e d'argento, preceduto da tutta la chieresia con dop pieri accesi in mano, e da otto cavalli a dobbati magnificamente, fu portato da' pri mi gentiluomini della Città. La nobiltà ed il popolo seguiva la bara di lagrime di dolore atteggiata. Furono spesi in que ste solenni esequie tre mila fiorini d'oro Il corpo fu depositato in un sepolcro nel

(1) Ved. Differt. Carrarese loc. cit. e Bru nacci de Re nummaria Patavinorum pag. 168,

Carrariens, ec. Chron. nel T. VIII. Rer. Ita Script pag. 444. Differtaz. Carrarese di S. I Gian-Roberto Pappafava pag. 140. 141. 161 143.

DE CIMO: 131
la basilica di S. Antonio presso al luogo,1338,
dove erano riposti Pietro e Marsilio de'
Rossi: su poscia trasportato alla Badia di
Carrara, e collocato in un'arca con onorissica epigrase, che in brevi note forma
l'elogio delle sue gesta, e de' suoi costumi (1).

Egli su dotato di qualità personali, che lo rendevano chiaro, ed illustre fra tutti i Principi, che allora vivevano: di somma pietà, di illibato costume, di esperimentato valore, sedelissimo cogli amici, ma co'nimici anzi crudo che no. Fu di alta statura, di bell'aspetto e maestoso, di membra vigorose, di molta prudenza e sacondia, amantissimo dell'onestà, sagace ed accorto quanto altro mai. Dal suo anello l'Ab. Brunacci che lo riporta nel suo

i-

Essa è riportata nella Dissertazione Carraree di S. E. Pappasava alla pag. 76., alla quale egue un'altra Epigrase che su stampata nella pronaca di Galeazzo Gattaro.

<sup>1)</sup> vir bonus de prudens quem dat Carraria miles tarsilius jacet hic Padue dominus que redemptor; qui post expulsos sontes sevos que tirannos caligeros animum sublimem reddidit astris: unis millenis tercentum terque decenis is quater Oristi Benedicti luce peracta.

Esta è riportata nella Dissertazione Carrare-

randis se crista texit Marsilius ista,
uam sibi subtraxit Paduam probus iste tiranno
nde veronensi tenuit moderamina sano.
tirus consiliis suit hic, doctissimus artis
rmigere, cautus, vitansque pericula Martis,

1338 libretto de Re nummaria Patavinorum dinota la mole delle sue membra, quando però esso non sia un sigillo, com'io ne dubito. Non lasciò prole alcuna di se di due mogli che prese. Ebbe quattro sorelle maritate ne' principali Signori di Lombardia (1). Erano appena sette mesi passati dalla sua seconda elezione a Principe di Padova, ed aveva incominciato opere degne di un gran Signore. Con quattro bastie avea rinchiuso i nimici in Monselice, e in Padova stessa avea dato principio ad una muraglia grossissima dalla porta della Trinità detta di Codalunga fino alla porta di Pontecorvo, e da quella del Prato della Valle sino a S. Michele, che comprendeva tutti i sobborghi della Città; ma la morte interruppe questi suoi grandiosi lavori, che furon poscia da Ubertino condotti a fine (2).

Alla nuova della morte mandarono ambasciatori i Veneziani, e i Fiorentini a condolersi con Ubertino, e a consolarsi nel medesimo tempo, che la prudenza di Marsilio avea proveduto alla sua elezione. Egli rendette grazie alle due Republiche, e confermò colle medesime l'alleanza, che avea contratto con esse. Nel medesimo

tem-

(2) Dissertaz. Carrarese loc. ci

<sup>(1)</sup> Ved. Disser. Carrarese di S. E. Pappasava a'luoghi citati, e il Vergerio Vitæ Princip Carrariens. ec.

DECIMO. 133 tempo Beatrice figlinola di Guidone dat338

Correggio vedova di Marsilio desiderò di abbandonare Padova, e di unirsi co'suoi; perlochè accompagnata da numerosa nobiltà Padovana per commissione di Ubertino su condotta a Chioggia onorevolmente, e

di là per Ferrara a Verona (1).

Coll'occasione che si trovarono in Padova quegli ambasciatori si trattò del cambio di alcuni ragguardevoli prigionieri; che s'eran fatti scambievolmente dall'uno; e dall'altro esercito. Era carcerato in Verona, come abbiam detto, Gerardo da Camino preso in Oderzo, ed erano con lui un figlio, ed una figlia di Rizzardo suo fratello, come in oftaggi. All' incontro era detenuto prigione in Padova Guido Riccio da Fogliano colla sua famiglia. Si accordò di fare il cambio degli uni e degli altri, poichè già l'alterigia di Mastino erasi grandemente umiliata. Guido su manlato co'suoi a Vicenza, e Gerardo co' ipoti fu presentato a Padova ad Ubertino il dì 25. di marzo (2).

Nel medesimo tempo su anche liberato alle prigioni Ziliolo fratello di Guecello Cempesta; ed è probabile, che la sua liertà l'abbia egli racquistata coll'oro.

Egli

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. X. Cap. VII. Verger. Vitæ Princip. Garrariens. ec. Dissertaz. Garrares. pe. cit.

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor. Lib, VII. Cap. XI.

1238 Egli avea patito affai in questa sua prigionia, ed avea corso così gravi pericoli, che più volte era stato vicino a morire. E siccome i pericoli d'ordinario richiamano nell'uomo i sensi al dovere, e l'animo ad opere pie e divote, così anch' egli nelle ore di tanta sua noja avea promesso: a Dio con voto solenne, se avesse ricuperato la libertà, di fare una devotissima processione dal Castello di Noale fino alla Chiesa di S. Maria di Trebaseleghe, ed offrir ivi ricchissimi doni. Fu questo vota. solennemente adempito agli otto di settembre con un concorso numeroso di popolo, e per maggior solennità della festa, e per gloria della sua liberazione volle che tutte le cose, che si portavano in quel dì a questo luogo di sua giurisdizione, fossero esenti da ogni gabella. Dali qual punto si dee desumere il principio della celebre fiera di Trebaseleghe, che per molti secoli conservossi in vigore (1).

Frattanto in Belluno erano avvenute molte novità degne di storia. Il Principe Boemo credendo di aversi bene assicurato la signoria di quella Città, se n'era ritornato in Germania alla sine dell'anno. Endrighetto da Bongajo era rimaso in Italia col titolo di suo Vicario di Feltre e di Belluno, ed egli più come padrone assoluto, che come Vicario di Carlo, s'era

mes-

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

messo a reggere le due Città. Non avea1338

mai deposto dall'animo la sua amicizia per lo Scaligero, e i doveri, che lo vincolavano con quel Principe, e con tutto il partito de' Ghibellini. Per la qual cosa vociferandosi in ogni luogo, ch'era prosfima la venuta in Italia del Bavaro con potente esercito, esso gli scrisse mandandogli un ambasciatore espresso ad offerirgli liberamente Feltre e Belluno. Fu detto ancora che avesse scritto a Mastino consortandolo a difendere vigorosamente

l' onore dell' Impero.

O vere fossero queste voci, oppure plausibili pretesti, il fatto si è, che Giovanni Duca della Carintia fratello del Principe Carlo sotto pretesto di volersi abboccare col Patriarca d'Aquileja per non dar sospetto ad alcuno, presi seco seiceno eletti Cavalieri calò in Italia per la Valsugana, e a'cinque d'aprile trovossi nelle vicinanze di Belluno. Endrighetto che non avrebbe pensato mai ciò che poscia gli avvenne, dopo di aver ben munito le mura e le porte della Città per pgni evento, uscì incontro al Duca per pnorarlo. Gli ordini eran già dati, sicchè appena fu giunto al campo, che circondato da tutti i cavalli della Carintia fu fatto prigioniero con tutti quelli, che lo avevano accompagnato.

Non trovò il Duca la minima opposizione al suo ingresso nella Città. Tutti fi mossero quieti, ed ammutoliti, ne alcun si mosse in favore del disgraziato Endrighetto, il quale indi a pochi di su spedito nelle prigioni in Carintia con alcuni de'suoi complici, rilasciati gli altri che surono ritrovati innocenti. Fatto questo il Duca spedì a Venezia suoi ambasciatori per notificare al Doge le novità suddette, e i malvagi portamenti del Bongajo. Nel breve soggiorno satto in quella Città egli ordinò le cose in maniera, che ebbe la consolazione di partire lasciandola in una

perfettissima calma.

Le armi dell'esercito Collegato non erano intanto restate oziose; imperciocchè a" 18. di aprile (1) il Capitan Rolando, e Quecello Tempesta, e Marco Ruzini colle genti della Lega, e Tartaro da Lendinara con quelle di Ubertino da Carrara si portarono di nuovo da Montagnana sopra il territorio di Verona. Giunsero nel di seguente a Monforte, quattordici miglia distante dalla Città, e due da Villanova. Egli è ben probabile, che tutti i Villaggi all'intorno soffrissero molto per cotesta visita inaspettata. E di fatti anche i Cortusi assicurano, che il furore nimico si sparse in que'dì or sopra l'infelice territorio di Verona, ed or sopra quello di

Vi-

<sup>(1)</sup> I Cortusi Lib. VII. Cap. 12. dicono a' 13. di aprile; lo sbaglio può esser provenuto da' copisti.

D E C I M O. 137

Vicenza: Il Borgo di Soave preso colla 1338 forza dell'armi andò tutto a soqquadro, quantunque di doppie fosse, e di doppie trincee circondato e munito. La preda su grandissima di uomini, di animali, e di suppellettili.

Nel di seguente tutto l'esercito baldanzoso giunse fin sotto le porte di Verona, e per dispregio degli Scaligeri fu corso un pallio (1), facendo gridare un bando, che i Veronesi potessero uscire a vederlo. A questo pallio su messo per premio una certa quantità di sale del valore di cinquanta fiorini; e ciò io credo per vilipendere maggiormente Mastino colla memoria del suo Castello delle saline distrutto, origine e motivo della guerra corrente. Allora per maggior onta e vergognaun certo Lepre contestabile delle genti del Principe Carlo volle che Andreasio de' Rossi desse il cingolo militare a un suo nipote avanti alla porta della Città, e niuno de' Veronesi ebbe ardire di uscir da quella per disturbar la funzione. Anzi su detto, che Mastino ascendendo il monte, che è dentro nella Città, notava e guardava tutto ciò, che facevasi dall' esercito accampato di fuori.

Alcuni pedoni tentarono di uscir fuori, ma furono rispinti colla presa di molti, e colla morte di alcuni. Poscia fu appic-

cato

<sup>(1)</sup> Villani Cronica Fiorentina ec. Lib. XI.

1338cato il fuoco dall'una e dall'altra parte del Borgo fino alle porte, spargendofi le milizie per la campagna, quale impetuoso torrente arrecando danni inestimabili sino a Monteforte. Enotisi ad universale istruzione la grande volubilità della fortuna. e maggiormente negli affari delle guerre; poiche Mastino poco tempo avanti era si grande, e sì possente, che era tenuro comunemente il maggior Principe di tutta l'Italia, o che fosse stato da cento anni in qua (1), che avea poco dinanzi minacciato ai Fiorentini di farsi vedere infino alle porte di Firenze con cinque milabarbute di ferro, che avea fatta fare una ricchissima corona d'oro, e di pietre preziose ornata per coronarsi Re di Lombardia, ed anche di Toscana, che intendeva poscia di andare nel regno di Puglia, e torlo per forza d'arme al Re Ruberto, che aveva in animo di fare mille altre cose grandi e maravigliose; ed ora si trovava a tali estremità ridotto, che vilipeso e scornato da poche truppe alle porte dell' istessa sua capitale non ebbe nè men coraggio di farsi loro vedere, che inoltre convenne impegnare la sua corona, e tutti i suoi giojelli per aver danari, onde sostentare la guerra. Imparisi da ciò, soggiunge il Villani, che niun Signore, o tiranno, o Comune si può sidare nella sua

PO-

<sup>(1)</sup> Villani Cronica Fiorentina Lib. XI.

DECIMO. 139
potenza, imperocchè ogni potenza umana1338
è vana e fallace.

E perchè intanto erano psassate ei settimane, e il Bavaro non era venuto in Italia, siccome aveva promesso, anzi dicevasi che non ci sarebbe venuto, Mastino volle riavere dalle mani de' nunzi di lui i tre Castelli già consegnati. La Chiusa e Corvara surono ricuperate senza opposizione, ma non si voleva restituire Peschiera, in cui v'era il siglio di Mastino cogli altri sigli de' nobili Veronesi, per la qual cosa ei vi mise l'assedio all'intorno con tutto l'esercito.

I Collegati si erano sermati a Monteforte sino a'cinque di maggio mettendo a
sacco, a serro, e a suoco tutti i Villaggi
all'intorno, e distruggendo barbaramente
ogni cosa. La villa di Cereta, villa ricchissima e popolata con altre cinque ville
circonvicine ebbe a sossirire in quest'incontro i saccheggi più barbari e più inumani. A'sei di quel mese si ridusse l'esercito a Montebello del distretto Vicentino, e a'dieci gli uomini di Montecchio
maggiore, di Arzignano, e degli altri luoghi vicini si ribellarono dagli Scaligeri, e
si diedero anch'essi sotto la divozione de'
Viniziani, e de'Fiorentini.

Il General Rolando, e i Presidenti dell' esercito allegri di questi importanti acquisti pe'loro disegni, vi posero alla disesa, e spezialmente in Montecchio de'valorosi 140 LIBRO

1338 soldati. Dopo il qual fatto si ridussero tutti a Pogiana per dar le paghe all'esercito, e affine che si ristorasse alquanto da'

sofferti disagi.

La perdita di Montecchio avea trafitto acerbamente l'animo di Mastino, essendo quel Castello quasi come la chiave di Verona e di Vicenza; per la qual cosa lasciato d'occhio l'assedio di Peschiera, e formato un esercito di mille cavalli in circa; e tre mila pedoni andò subito ad affediarlo. Ma le genti di quel Castello comandate da Jacobuccio da Arzignano esule Vicentino si disesero con tanto coraggio si che inutili ritornarono tutti i tentativi delle genti Scaligere. E perchè l'esercito della Lega da Pogiana era andato a Barbarano, e di là a Costozza a' 19. di maggio, Mastino preso da tema di qualche danno maggiore lasciò Montecchio di vista, e si ridusse a salvamento in Vicenza, poichè non aveva numero sufficiente di genti da contrapporre all'esercito de' Collegati :

Il Generale de' Rossi mutò allora anch' esso la direzione a' suoi progetti. Dopo di aver fatto nel Covolo tanto rinomato di Costozza ricco bottino di scelti vini, e di altre deliziose cose (1), condusse l'esercito alla punta di Longare, e quivi egli piantò le tende, e l'accampamento. Quessito

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VII. Cap. Il.

D E C I M O. 141

sto luogo è distante da Vicenza cinque 1338

miglia, e dicesi la punta, poichè il siume

miglia, e dicesi la punta, poichè il siume Bacchiglione ivi si divide in due alvei uno de' quali scorre a destra, e l'altro a sinistra. La punta è situata in mezzo all'uno e all'altro. A'21. di maggio su dato principio alla escavazione de' fossi, alla fabbrica de' ponti, e a tutti gli altri ripari necessari alla disesa del campo; e da Padova conducevansi co' navigli su pel siume così le vettovaglie, come gl'istrumenti oppor-

tuni all' opera.

Più di si occuparono le genti in questi lavori; e intanto Mastino ebbe agio di sare gli ultimi sforzi per aver danaro, onde pagare i soldati, e gli riuscì anche d' averne tanto che potè ammassare un esercito di due mila cavalli, e sei mila pedoni e più, facendo venir genti da Lucca, da Parma, e da altre parti non senza segreti ajuti del Signore di Mantova. Con queste forze egli credette di poter espugnare Montecchio; nè gli andava fallito il disegno, se a tempo egli sapeva incoraggire gli stipendiari colle lusinghevoli promesse di paga doppia, e di mese completo. Ma Montecchio era ridotto agli ultimi estremi, ed egli sperava d'averlo fra poco senza profonder danaro. Se non che s'ingannò; poichè Rolando a' 15. di giugno mosse parte dell'esercito de' Collegati da Longare, e passato il monte di Peraga s'era messo fra Vicenza e Montecchio

1338chio coll'animar i soldati alla battaglia 3 promettendo loro doppia paga; e un intero mese (1).

Chi non avrebbe creduto, che un fatto d'armi seguir dovesse fra i due eserciti così vicini? Eppure non fu così. Non giudicò Mastino opportuno incontrare una battaglia, ed azzardare gli avanzi de' suoi stati contro un esercito vittorioso, e imbaldanzito de' vantaggi ottenuti. Egli levo l'assedio, e frettoloso ritirossi in Vicenza, lasciando in balia de' nimici e tende e padiglioni con abbondante provvigione di vettovaglie, e di altre cose di delizie e di lusso. Con un esercito così forte com'era il suo, se pur gli Scrittori non hanno esagerato, pare che lo Scaligero non abbia difesa alcuna nella sua condotta; se non che per avventura a ciò fare fu mosso da una massima di politica, la quale insegna che non si dee incontrare un combattimento, se non quando nel vincere si venga ad acquistare assai, e a perder poco quando si perda. Ma se egli restava perdente, le cose sue erano rovinate del tutto senza riparo, mentre al contrario la vittoria poco frutto gli avrebbe portato, rimanendo in piedi il campo a Longare.

Su questo rissesso egli deliberò di fare un tentativo contro quel campo, e sor-

pren-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor, loc. cit.

D E C i M o. 143 prenderlo, finchè il maggior numero del-1338

le genti nimiche erano ancora disperse ne' willaggi intorno a Montecchio, e intente a farvi bottino. Se non che il pericolo era stato prudentemente preveduto, essendovi corso al rinforzo Raimondo Lupo Marchese di Soragna, ed Ubertino da Carrara avendovi mandato da Padova alcuni scelti pedoni. Le genti Scaligere surono dunque non solamente ricevute con coragio, ma ancora costrette a fare una ver-

gognosa ritirata in Vicenza.

Il di seguente, che fu alli 18. di giugno, ritornò Mastino con maggiore sfor-20 di milizie, facendo condurre a seconda del fiume Bacchiglione sopra barche balestrieri armati, e credeva in tal modo di passare il siume, e farsi padrone del campo. Ma non fu più fortunato del primo il secondo suo tentativo; imperciocchè appena giunte le barche in vicinanza del campo, i Veneti pratici di tal maniera di guerra in su l'acqua, diedero loro addosso con tanto furore e coraggio, che in poco d'ora le gettarono a fondo, rimanendovi morti ed annegati moltissimi di quelli, che vi eran sopra. Ed in tal guisa Mastino con danno e con disonore su costretto di ritornar di nuovo in Vicenza.

Nè per quel mese, nè in tutto l'altro seguente si fece più cosa alcuna degna di memoria; e ciò a motivo che i Tedeschi dell'esercito de' Collegati si ammutinaro» 144 LIBRO.

1338no, pretendendo paga doppia e mese completo per aver obbligato Mastino ad abbandonare l'assedio di Montecchio. La negavano i Generali Veneti dicendo, che non era seguita la battaglia, come era l'usanza in simili affari, e come avevano promesso. Ma non v'erano ragioni, che potessero muovere l'ostinato animo di coloro; e la cosa andò tanto avanti, che i Provveditori de' Viniziani e de' Fiorentini furono costretti a compromettere la decisione della discordia nell'Imperatore Bavaro. E intanto tali controversie partorirono una quiete, che su opportunissima agl'infelici agricoltori delle campagne, i quali poterono fortunatamente raccorre le biade de' loro campi, e condurle in luoghi sicuri. E su detto che que' Tedeschi avessero mosso maliziosamente quella questione per dare il tempo necessario alla ricolta, e intanto tirare in lungo maggiormente la guerra.

Questo emergente dell'esercito Collegato produsse anche a Massino un grandissimo vantaggio. Prima egli potè proseguire l'assedio di Peschiera, e ssorzare quegli ostinati Tedeschi a restituirgli quella
importantissima fortezza con tutti i nobili fanciulli, che ivi erano trattenuti in
ostaggio; eccetto che il siglio di Massino,
che più non v'era; poichè ammalatosi
gravemente era stato per compassione mandato a Verona. In secondo luogo gli die-

D E C I M O. 145

de tempo di pensare alla pace da dovero.1338 Quindi egli spedì a Venezia maestro Francesco da Rugolino professore di medicina a significare al Doge i sinceri suoi sentimenti per ottenere un accordo; e queste istanze surono accompagnate anche da un ambasciatore del Signore di Mantova, che assai desiderava la pace per non vedere gli altri Principi collegati ingrandirsi còlla oppressione degli Scaligeri. Anche i Veneti nudrivano i medesimi sentimenti, desiderando anzi di vederli umiliati ed abbassati,

che oppressi ed estinti.

Pertanto in luglio s' incominciarono i trattati per questa pace; e a tale oggetto si ridussero a Venezia gli ambasciatori di Padova, e di tutti gli altri Principi della Lombardia interessati nella medesima (1). Già ognuno la bramava del pari, poichè tutti erano stanchi, annojati, e spossati dalle grandissime spese; e dall'altro lato avevano ottenuto il loro intento col deprimere ed abbassare la potenza, e l'altefigia degli Scaligeri. Per la qual cosa e lall' una parte e dall' altra si trattò con sinerezza, e veracità, e non fintamente cone s'era fatto per lo passato. Offriva lo caligero a' Veneti Trivigi, Castelfranco, Bassano, Monselice, e Castelbaldo, se non he quivi incontravasi un ostacolo, che pareva allora insuperabile, ed era di non

vo-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VII. Cap. 2. Tom. XI.

1338 voler dare a' Fiorentini Lucca. Ed erano le ragioni addotte da lui di non poterlo fare, perchè nè i Lucchesi lo volevano asso-lutamente, nè i suorusciti delle Città vicine, che al numero di cinque e più mila si erano colà ridotti, l'avrebbero in alcun

modo permesso.

Questi motivi parvero alla Signoria di Venezia degni di darvi ascolto, e i due ambasciatori Fiorentini suron contenti, che almeno per qualche tempo si desse Lucca nelle mani di alcuna terza persona imparziale, che la tenesse come in deposito. Queste difficoltà tirarono in lungo l'affare per modo, che essendo già accomodatial quanto gli animi de feroci Tedeschi colle spirare di luglio, si poterono proseguire le operazioni militari, e le ossilità contre i paesi nemici.

Pertanto al primo d'agosto uscì l'eserciti dagli accampamenti di Longare, e portossi Sandrigo, che è un grosso e ricco Villaggio si Vicenza e Bassano. Oltre a'dan recati a quello surono estesi i saccheggi e gl'incendi a tutti i Villaggi circonvid ni. E pareva anche che così presto no dovessero terminare, poichè si erano appostate le genti, e fortificate in quella villa aspettando maggiori rinsorzi. Dall'alti parte i Padovani rinsorzarono l'assedio i

Monselice.

Era passato l'anno, che la Città lor aveva ricuperata la libertà. Per la qu DECIMO. 147 cosa Ubertino in memoria di così fausto 1338

avvenimento avea voluto solennizzare quel giorno, ch' era il di terzo d'agosto, con un corso di cavalli al pallio, e con ricchissimo premio al vincitore; facendo poscia un decreto, che rinnovar si dovesse in tutti gli anni a venire (1). Fatto questo aveva ordinato, che nuove genti, nuove munizioni da guerra, e nuovi attrezzi militari sossero mandati al suo esercito sotto Monselice; avendosi fitto nell'animo di voler a tutti i patti quella importante sortezza.

Ma già essa era ridotta agli ultimi estremi, e Pietro dal Verme, che ne era il valoroso difensore, aveva già in tanti mesi l'assedio consunto tutte le munizioni da occa di modo che era stato finalmente ostretto a dimandar capitolazione. Egli ichiese un termine di otto giorni (2), romettendo di arrendersi salve le robe, le persone, se dentro a quello spazio i tempo Mastino non avesse mandato in issidio almeno cento somme di vettovalie. Accordarono i Padovani questa dilanda, e di più che arrendendosi Monlice pagar dovessero i Collegati agli stiendiari Tedeschi ed Italiani otto mila brini, de'quali erano creditori per le lo-

ro

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VII. Cap. 2. (2) I Cortusi loc. cit. differiscono dal nostro conista dicendo dodici giorni.

na, e dall'altra parte per ficurezza de'
patti già stabiliti. Il Carrarese diede Ubertino pupillo da Carrara, Niccolò da
Lozzo, Jacopino da Peraga, Bonfrancesco de' Negri, Paradiso di Capodivacca,
Marsilio Bibi, e Bonfrancesco Giudice de'
Campanati. Pietro dal Verme mandò a
nome suo Baldo da Pogiana con un nipote, due Tedeschi, due pedoni alsieri, ed
alcuni abitanti di Monselice. Questi ostaggi surono accolti dal Doge, ed onorevolmente custoditi in S. Giorgio (1).

Passò il termine prescritto senza che Mastino mandasse il ricercato sussidio. Allora Pietro consegnò la Fortezza ad Ubertino, uscendo egli con tutti i suoi sano e salvo, e condotto con sicurezza a' confini di Verona. Tale su l'esito anche di quella rilevante impresa, che portò tanto vantaggio ad Ubertino, e a' Padovani tutti. La cessione di Monselice su fatta a'19. di Agosto all'ora di mezza terza dopo dodici mesi e mezzo di strettissimo assedio. Per questo acquisto ci furono in Padova allegrezze grandissime, e perchi quel giorno era sacro a San Lodovico fu festeggiata la di lui memoria nella Chies di S. Antonio da tutta la Chieresia dell' Città con numeroso concorso di popolo e con solenni offerte di cere, e di altr

cose

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. loc. cit.

DECIMO: 149

cose. A' Signori da Pogiana, che aveva-1338 no favorito Massino, si confiscarono i beni che colà avevano, e quel miserabile villano, che avea serito colla lancia Pietro de' Rossi preso accidentalmente per sua mala sorte in Monselice, su condotto a Padova, e crudelmente satto morire (1).

Non andò guari che la Rocca si rese anch'ella a buoni patti di guerra. Disendevasi Fioreno Capitanio con tutto il coraggio, nè voleva arrendersi per quante esibizioni generose Ubertino gli ayesse satete. Se non che trovò egli il modo di corrompere i suoi stipendiarj. A'28. di novembre essi lo presero, e lo consegnarono ad Ubertino, che'l sece poscia appiccare in Padova: indegno sine non meritato da lui. Se per la presa della Terra in Padova si sessegiò, per l'acquisto della Rocca le allegrezze si raddoppiarono (2).

In tal guisa Ubertino rendeva i principi del suo principato illustri e famosi; e perchè i suoi popoli ne potessero gustare i frutti con piena contentezza di animo, egli impetrò dal Pontesice l'assoluzione dall'interdetto, cui era stata sottoposta la Città di Padova per motivo del dominio Scaligero. Ubertino aveva avuto l'attenzione, tosto che su fatto Signore, di spedire ambasciatori in Avignone al Papa

per

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VII. Cap. XIII.

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor. Lib. VII. Cap. XV.

150 L I B R O

dell'innocenza del popolo non di altro reo se non di aver ubbidito a un Principe scomunicato, diede ordine al Vescovo di Caftello di portarsi in Padova, e liberar quella illustre Città dalle censure ecclesiatiche. La sacra solenne sunzione su contutte le cirimonie eseguita il di decimo settimo di settembre con infinita gioja di tutto il popolo: selice quella Città che è governata da un Principe saggio, e religioso, e dabbene!

FINE DEL TOMO UNDEGIMO.







#### Num. MCCIX. Anno 1333. 8. Maggio.

Comando degli Scaligeri che fosse posto, e mantenuto in postesso. de'beni, che eranostati delli Signori da Romano Ziliberto lor Collaterale, il quale dall' Imperadore li aveva avuti in seudo. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti N. 7.

Nos Alberrus & Mastinus fratres de la Scala Civitatum Ver. Padue, Brixie, Vincentie, Ter. Fel. & Bellun. Capitanei, & Dom generales Universis . . . . Potestatibus, Vicariis, Officialibus, & aliis quibuscumque subditis nostris presentes litteras inspecturis salutem, & gratiam nostram. Cum Serenissimus Dominus noster Dom. Ludovicus Romanorum Impérator strenuo militi Dom. Ziliberto qu. Dom. Zauliveti Colaterali nostro tamquam benemerito pro justo; & legali feudo contulerit omnia bona, possessiones, & Castra, Burgos, Villas, jura, jurisdictio nes, & districtus cum omnibus fuis pertinentiis, que, & ques qu. Nobiles viri Dom. Ecelinus, & Albericus fratres de Romano simul vel divisim tenuerunt, & possederunt in Marchia Tarvifina, aut in quibuscumque aliis locis, & terris ; ipsumque Dom. Zilibertum investiverit de predictis, sicut patet evidentius per solemne privilegium sigillo Imperiali roboratum, nos volentes, quantum in nobis est, dare operam com effectu, quod collatio, & investitura predicta debitum nanciscatur effedum, vobis serie presentium mandamus quatenus ipsum Dom. Zilibertum, seu . . . . procuratorem, & nuncium ipsius in possessionem, & tenutam omnium, & singulorum bonorum, jurium, jurisdictionum, & possessionum, que in libris, & quaternis omnibus positis, & existentibus ad Cancellariam Com-Tar. & aliarum Civitatum nostrarum Cancellariis continet, & apparet, tamquam bona ipsorum qu. Dom. Ecellini, & Alberici accepta; intromissa; habita, vel possessa quorumque moa do, vel nomine inducere prompte, & efficaciter manutenere, defendere, & desbrigare debeatis; facientes per massarios, labor ratores, inquillinos, detentores corum, five earum manifestari, teneri, & possideri pro ipso, & ab ipso Dom. Ziliberto, & de fictis, districtis, frugibus, & obventionibus rerum, sive corum integraliter respondere, salvo tantum, & reservato omni, & quolibet omnibus qui ea, vel eas emissent contra suos auctores, quos auctores ad evictionem & guarentationem ipsorum bonorum, ante ipsorum detentoribus satisfacere compellatis, ac si per sententiam eorum emptio legitima facta fuerit. Statuto aliquo, & reformatione, ac jure aliquo non obstante. In cujus rei testimonium, & notitiam clariorem presentes fieri jussimus, & nostri sigilli impressione muniri.

Data Verone die Sabati VIII. Maj prime Ind.

Num. MCCX. Anno 1333. 19. Maggid.

Citazione del Podestà di Trevigi a' Collaiti, acciocche compariso fero per far la divisione de beni spestanti al Castello di Cres dazzo con Ziliberto. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti Num. 7.

Petrus de Verme Pot. Tar. Nobilibus viris Tholberto , & Schenelle Constibus de Colauto falutem. Instante Vitale de Satico Nuncio, & procuratore Nob. militis Dom. Ziliberti, quod fiat divisio Castri Credatii, ac bonorum, & possessionum spe-Chantium, & pertinentium ad Castrum supradictum, & curiam dichi Caftri perrinentium per dimidium ad ipfum Dom. Zilibertum jure successionis ex imperiali privilegio qu. Nobilium Do. minorum Dominorum Ecclini, & Alberici fratrum de Romano cum nemo in . . . . stare cogatur secundum legitimas sanctio nes; vos requirimus, & citamus, quod pro primo, fecundo & tertio peremptorio infra tertium diem sub pena in privile gio contenta coram nobis curetis legitime comparere per vos vel vestrum idoneum & legitimum responsalem ad faciendan divisionem de predictis cum ipso Dom. Ziliberto vel eju procuratore ad hoc legitime constituto, alioquin vestri contu macia non obstante, ad dictam penam, & alias in predictis pro cede mus, secundum quod nobis justiria suadebit . Has auten litteras facimus registrari, & sigillo Com. Tar. impression muniri, de quarum presentatione latori presenti jurato nofte dabimus plenam fidem. Data Ter, die XIX. Madii prime ind.

### Num. MCCXI. Anno 1333. 6. Luglio.

Risposta del Podestà di Trivigi in proposto di un Criminale si guito in Villastranca al Doge, il quale pretendeva che questa so di sua giurisdizione. Ttatta dal Cod. documenti Trivigiani C Scotti N. 7:

Tilustri; & Magnisico Dom. Dom. Francisco Dandulo Deigtia Venetiarum; Dalmatie, atque Chroatie inclito Duci, n mon quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie domin tori dignissimo, Petrus de Verme Pot. Ter. salutem prosperate felicem. Receptis vestris litteris continentibus, quod nos officiales ad partes ville franche & Fayade Regis accessera officium suum contra debitum exercentes Incolis disti io mandata nostri pro parte specialia facientes; ut coram nob occasione cajusdam malesicii ibidem commissi deberent comprete, de quo admirabimini non modicum, ex co quod loc predictus, ut ipse vestre littere continebant, ad Reverendu virum Dom. Episcopum Equilinum in spiritualibus, & temp

ralibus longo tempore spectavir, & respondidit eidem, sic brevieter respondemus, quod locus dictus Ville franche, & Fajade Regis suir, & est a longo longissimo tempore citra, & semper, & a tanto tempore, cujus memoria non extitir subditus, & subpositus in temporalibus Com. Ter. & jurissicioni ipsius Com. & quod contra delinquentem, & qui deliquit ibidem proceditur executione secuta, & legitime facta contra ipsum exforma nostrorum Statutorum, nec intendimus procedere contra ipsum alio, quam juridico modo, nec quemquam suo jure fraudare, sed potius audire desensionem cujusque, nec in hiis, & aliis nostros excedere ordines, atque sines, sed potius obe servare. Data Ter. die VI. Julii prime Ind.

#### Num. MCCXII, Anno 1333. 12. Luglio,

Vendita con condizione di mandar XXX. foldati in difesa di Sacile delle rendite del Capitaniato di S. Steno a Nicolusse della Fratina, satta per un anno dal Decano, e conservatore della Chiesa d'Aquilesa. Ex notis Dom. Gubertini de Novate olim seribe Patriarchalis.

Noverint universi presentes litteras inspecturi . Quod nos Guillelmus Decanus Aquilejensis Decretorum Doctor conservator Ecclesie Aquilejensis propter urgentem necessitatem custo. die Terre Sacili, cujus proditio & occupatio imminet non valentes aliter eidem Terre prestare succursum, Capitaneatum S. Steni cum garrico jurisdictionibus fictibus redditibus ripaticis & juribus universis ad ipsum spectantibus vendidimus Nob. Viro Nicolusio della Fratina a die VIII. mensis Februarii proxime venturi ufque ad unum annum proximum continuum & completum precio & foro triginta fex Marcharum Aquile-Jensium denariorum novorum. Hac conditione & conventione habita cum eodem, quod usque ad diem Mercurii proxime venturi debent transmittere XXX, bonos & sufficientes pedites armigeros ad custodiam Terre memorate qui maneant ibidem per unum mensem integrum & completum ad ftipendium septem librarum parvorum pro quolibet folvendarum de pretio antedicto, & ressiduum ejusdem pretii in principio dicti termini nobis seu futuro Dom. Patriarche vel ejus Vicario vel administratori legitimo solvere teneatur. Quare mandamus universis &c.,

Data Utini die lune XII. Julii. Anno Dominice Nativitatis

MCCCXXXIII, Ind. rpima,

Nam. MCCXIII. Anno 1333. 22. Luglio.

Atti fra il Decano della Chiefa di Aquileja, e Biachino da Camino per lo spese fatte dal Camineso per la disesa della Terra di Meduna. Ex Protocollo Gubertini de Novate existente apud Heredes Nob. dom. Caroli Fabricio Utinensis.

Anno Dom. MCCCXXXIII. die XXII. Julii presentibus &c. Accedens ad presentiam venerabilis viri dom. Guillielmi Decani Aquilegensis . . . . Conservatoris Ecclesie Aquilegensis presbiter Dominicus Vicarius Ecclesso S. Nicolai de Meduna nuncius, ut dicebat dom. Biachini de Camino Comitis Genetensis ex parte ipsius dom. Biachini iterum rogat dictum dom. Decanum, quod ei placeat venire Portum naonis ad faciendum rationem expensarum per cum factarum circa custodiam & defensionem Terre Medune, cum non auderet ipse tunc personaliter venire nec mittere suos nuncios Utinum ad eundem dom. Decanum, dom. Decanus respondit quod non tenebatur venire ad dictum locum, nec poterat cum deberet ire ad colloquium cum domina Comitissa Goritie. Sed si ipse dom. Biachinus timebat venire ad eum paratus erat ipfum affidare pro fe & omnibus subditis Ecclesie Aquilegensis. Protestatur quod si aliquid finistri eveniat Terre Medune hoc non ipsi dom. Decano, sed dom? Biachino imputetur, qui tantum distulit venire ad faciendam rationem de memoratis expensis.

Actum Utini in Palatio Patriarchali

Die octavo Augusti in Curia Patriarchali presentibus &c. Venerabilis vir dom. Guillesmus Decanus Aquilegensis Conservator Ecclesie Aquilegensis terminum assignat dom. Biachino de Camino ad faciendam rationem expensarum factarum prodefensione Terre Medune diem dominicam XV. presentis mensis in Utino offerens se missurum stipendiarios suos ad ipsum, ut cos associent Utinum, si timeret in itinere veniendo.

Num. MCCXIV. Anno 1313. 27. Luglio .

Consulta de' Trivigiani di ammassar soldo per sar un contamento chiesto dallo Scaligero pelle spese satte in Pavia per le milizie, ed altro. Tratta dal Codice documenti Trivigiani Co. Scotti N. 7.

In Christi nomine amen. Anno Dom. MCCCXXXIII. Ind. I. die Martis XXVII. Julii Curia Antianorum Com. Ter. coram Nob. & potente milite Dom. Petro de Verme honorab. Potest. Ter. in Camino Antianorum consueto, ut moris est, solemniter congregata, proposiui idem Dom. Pot. & petiit sibi consi. Jium exiberi, quid sit faciendum super infrascriptis litteris

ex parte dom. Mastini missis , & super modo , & forma recuperandi dietos denarios in ipfis litteris contentos : quarum litterarum tenor talis est. Mastinus de la Scala Dom. generalis Verone. Tar. &c. Nobili militi Dom. Petro de Verme Pot. nostro in Tar. salutem . Rainaldus de Becharia de Papia venit Veronam & petiit quinque mille septingentos & duodecim Florenos auri tam pro completa folutione stipendii equitum, & peditum, qui morabantur Papie, quam pro parte nobis contingente de stipendio peditum, qui fuerunt in navigio Padi, nec non pro pecunia contingente de denariis expensarum pro recuperatione Castri Papie, de quibus tangunt nostro Com. Ter. in ratione sui extimi mille & octuaginta fex Floreni auri . Quare volumus, & mandamus vobis, quod in continenti receptis presentibus, & omni tarditate remota, ne dictum Renaldum teneamus, dictos mille & octuaginta sex Florenos auri in Veronam mittere debeatis. Data Verone XXIV. Julii Indict. I.

Onde fu preso, che si accrescessero alle Ville quattro soldi per fueco, ed a quelli che facevano con la Cistà V., imponessero XXVIII. denari piccoli pro qualibet libra secundum extimum eis factam .

Num. MCCXV. Anno 1333. 2. Settembre.

Il Capitano di Sacile ottiene da quel Configlio il Piovego di Vigonovo per un giorno, onde poter tradurre delle pietre per ristaurar la sua abitazione. Ex Archivo Consilii Nobilium Magnifice Comunitatis Sacilli.

Anno Domini Millesimo Tercentesimo Trigesimo tertio. Ind. prima. Die fecundo Septembris. Prefentibus Bartholomeo Potestate Sacili, Dom. Guariento, & Varnerio fratribus, Adoardo, & Ricardo Not. omnibus de Sacilo & aliis. Congregato Confilio Hominum Sacili, sub Lobia Portus ad sonum campane more solito. Nobilis Vir Dom. Coradus Boyanus de Civitate Aufrie Capitaneus Sacili pro Sede Aquilegiensi peciit a predictis Consiliariis, ut sibi placeret dare dicto Dom. Capitaneo Publicum Vigonovi pertinens Communi Sacili, ut traheret gradicam, & lapides a manu in Domum in qua habitabat ad defensionem tice Domus, & Terre Sacili pro una die tantum. Qui Homines Confilii predicti dictum Publicum Vigonovi pertinens Communi Sacili pro una die voluerunt, quod dictus Dom. Capitaneus prefactum Publicum a Communi Sacili haberet ex dono, & gratia speciali, non prejudicante aliquibus juribus Communis sacili predicti. Qui Dom. Capitaneus predictum Publicum pro una die acceptavit a predictis Consiliariis nollens quod prejudicet juribus Communis Sacilli prefacti; & voluit dictum Publicum a Consiliariis & Commune prelibatis habere ex dono, k gratia speciali. Actum Sacili sub Lobia Portus.

Ego Franciscus Imperiali Auctoritate Notarius interfui, & egatus feripfi.

Num. MCCXVI. Anno 1333. 11. Novembre,

Earta di procura per trattar di pace fra Beatrice Contessa di Gorizia, e il Vicario della Cuiesa di Aquileja con Rizzardo da Camino Conte di Ceneda. Ex Protocollo Gubertini de Novate existente apud heredes Nob. dom. Caroli Fabrizio Utinensis.

Anno dom. MCCCXXXIII. die XI. Novembris presentibus &c. Beatrix Comitissa Goritie & Guillelmus Decanus Aquilegiensis Vicarius Conservator Ecclesse Aquilegiensis nominibus suis & Ecclesse Aquilegiensis constituunt nobiles viros Bartholomeum de Spenimbergo, & Rizardum de Valvasono suos certos missos &c. ad firmandum &c. pacem inter ipsam dominam Comitissam & dom. Vicarium ex una, & Magnisseum virum dom. Rizardum de Camino superiori Comitem Cenetensem ex altera parte de quibuscumque collectis, rapinis &c. hinc inde satis occasione Terre Sacili, nec non ad eligendos communes amicos & arbitros &c. promittentes &c. firmum habere &c.

Actum Utini in hospitio habitationis dom. Federici de Sas vor nano, in quo nunc hospitata est dicta dom. Comitissa.

Num. MCCXVII. Anno 1333. 15. Novembre.

Carta del Compromesso de' suddetti Signori per la pace suddetta. Tiatta onde la precedente.

Die XV. Novembris presentibus &c. Nobiles viri dom. Rattholomeus de Spinimbergo & Rizardus de Valvasono Sindici & Procuratores ut supra ex parte una, & dom. Rizardus de Camino superiori Comes Cenetensis ex altera compromiserunt se in nobiles & potentes viros dom. fr. Joannem Abbatem Monasterii Rosacen. & Guidonem Decanum Civitatens. &c. de omni lite, causa &c. que oriri posser inter dictas partes occasione Terre Sacili &c. tanquam in arbitros &c. ita & taliter quod dicti arbitri valeant examinare &c. Et quod dicti arbitri teneantur convenire insmul ab hodierna die usque ad XV. dies proximos in Terra Brugnerii &c. Quod si concordate acquiverint per ipsos uniformiter eligatur quintus arbiter. Promittentes predicti &c. quod eorum laudo &c. stabunt sub obligatione &c. Assum ut supra.

Num. MCCXVIII. Anno 1333. 15. Novembre.

Resprice Contessa di Gorizia , e il Vicario della Chiesa d' Aquile. ja, e Rizzardo da Camino confermano, e ratificano la pace fra loro conchiusa, e stabilita. Ex Protocollo in fol. Gubertini de Novate penes Nob. Virum Carolum Fabrizio Utinensem .

Die quintodecimo Mensis Novembris. Presentibus prudentibus viris Dom. Meliorino de Arpo de Tarvisio, Adalgerio de Mestre Jurisperitis, ac Nobilibus viris Tehaldo de Camino Potestate Seravallis, Bonagurio qu. Petri de Panichale de Serravalle, Nicolao de Castello, Francisco Adalgero disto Pinzaneto, & Manfredo de Pinzano, Tolberto, & Manfredo de Prata, Afquino de Varmo testibus & aliis ad hec specialiter vocatis, & rogatis. Nobiles viri Dom. Bartholomeus de Spinimbergo, & Rizardus de Valvasono Sindici, & Procuratores, & Sindicario. & Procuratorio nomine Illustrifs. Dom. Dom. Beatricis Go. zitie, & Tyrolis Comitisse Vicesgerentis Magnifici viri Dom. Johannis Henrici Goritie, & Tyrolis Comitis Capitanei Terre Forijulii filii fui, nec non Advocati Ecclefie Aquilegensis, & Venerabilis viri Dom, Guillelmi Decani Aquilegiensis decreto. rum Doctoris Vicarii, & Conservatoris Ecclesie Aquilegiensis nominibus suis , & ejusdem Ecclesie Aquilegiensis electi ad pacem, & concordiam perpetuam, & tranquillam tractandam inter prefatos Dom. Bartholomeum, & Rizardum nominibus anrelatis, & Dom. Rizardum de Camino infrascriptum, & omnia, & fingula infrascripta firmanda, ac super hiis solemniter constituti nominibus supradictis ex parte una , ut constat publico instrumento sindicatus scripto manu mei Gubertini de Novate notarii infrascripti. Et Magnificus vir Dom. Rizardus de Camino superiori Comes Cenetensis suo nomine ex altera. Ad invicem folemniter ftipulantes firmaverunt , ratificaverunt , & approbaverunt pacta, conventiones, & tractatus infrascripti tenoris. Tenor autem pactorum talis est . Hec sunt ratiocinate concorditer facta, & tractata inter Magnificum Dom. Dom. Rizardum de Camino superiori Comitem Cenetensem per se . & suos affines, coadjutores, & amicos undique cum Nobilibus Dom. Rizardo de Cucanea, & Francisco de Manzano pro Dom. Vicario Ecclesie Aquilegiensis & eis quos ad infrascripta respicit interesse. Primo videlicet quod eligantur dun viri pro parte, & quintus per illos quatuor eligatur ipsis se discordan. tibus, qui quatuor debeant provisione mutua infrascripto ternino conformiter definire de jure, & de facto super juribus ttribuendis super Terra Sacili , & Patriarcatu Aquilegensi refato Magnifico Dom. R. de Camino, que jura ipsi Dom. Riardo subscripto termino debeant attribui cum effectu penis ad oc ficut decuerit prefigendis. Secundo fi predicti quatuor pro ompositione predicta electi concordare non poterant ille quin-THE

eus electus uniformiter hie super hiis cui voluerit pertium predictarum dare debeat vocem suam, & illud totum psenam obrineat sirmitatem quod ille quintus comuniter electus diffiniet in predictis, & hec diffinitio sieri debeat in XXVI, dies proxime venturos.

Tertio quod Terra Sacili a die hodierna ad ofto dies, feu infra dictum tempus in manibus Dom. Brizalie de Porcileis debeat libere assignari tali conditione, & pacto, videlicet quod fi definitum fuerit suprascripto termino per illos quatuor simul, vel illum quintum per se solum ipsi Dom. Rizardo intra terminum suprascriptum non fuerit observatum illud quod fuerit diffinitum, tunc Dom. Brizalia dare teneatur Terram Sacili Dom. Rizardo predicto, & liberam assignare sub corporeis sacramentis Dom. Brizalie, & hominum de Sacilo. Et si diffinitum non fuerit intra predictum tempus pars per quam defecerit, seu remanserit talis diffinitio facienda penam incidat in compromisso contentam parti per quam non remanserit diffinitionem predictam effectuatam fore termino stabilito. Quarto, quod amici, & tutores, qui fuerint Dom. Rizardi. & utriusque partis esse intelligantur & debeant in premissa pace, & pactis predictis cum Dom. Rizardo, & non offendi fed remissis offensis omnibus per adversam partem amicabiliter. & fincere tractari .

Quinto quod Dom. Rizardus promittet, & securitatem faciet illis duobus electis pro parte Domine Comitisse, & Dom. Vicarii suprascripti recipientibus nomine Ecclesie supradicte quod quando ipsi Dom. Rizardo moneta, & ratio que per illos quatuor vel illum quintum fuerit diffinita fuper Terra Sacili, & Patriarcatu fuerit persoluta, & integre assignata, Dom. Rizardus Terram Sacili libere resignabit, cui, vel quibus fuerit ordinatum pro Ecclesia Aquilegiensi . Itaque dictus Magnificus Dom. Rizardus solemni stipulatione promisit relaxare libere omnes servitores Aquilegiensis Ecclesie, & Domine Comitisse captivatos in hac guerra per ipsum, & ejus servitores si sui fervitores capti per adversam partem in hac guerra, & omnes illi de Pinzano qui captivi detinentur per Dominam Comitisfam, & Dom. Vicarium seu illos de Utino relaxabuntur libere, & restituentur pristine libertati, ad quorum relaxationem predicti Dom. Bartholomeus, & Rizardus promiserunt dare operam bona fide Japud Dominam Comitissam, & Dom. Vicarium, ac illos de Utino. Quod si dicti Dom. Bartholomeus, & Rizardus captos per partem suam non possent facere relaxari, tunc capti in hac guerra hinc inde remaneant in diffinitione arbitrorum electorum, ita quod quidquid de ipsis diffinierint observetur per utramque partem. Que pacta, & conventiones superius enarrata per solemnem stipulationem ad invicem promiserunt firma, & rata perpetuo habere, & tenere, ac effe-Aualiter observare, & nunquam contrafacere vel venire de jure vel de facto ssub pena, & in pena in compromisso contenta

M

feripto per me notarium infrascriptum; que pena totiens comittatur, & posit exigi cum esfectu, quotiens contrasactum sur ti,
& non ita extiterit observatum sub obligatione omnium bonorum dicte Ecclesse Aquilegiensis ac Domine Comitisse, & sini
sui antedicti. Promittentes insuper dicti sindici stipulatione solemni, ac corporaliter juraverunt dare operam bona side quod
pomina Comitissa, ac presatus Dom. Vicarius dabunt operam
rum esfectu: videlicer quod Dom. Patriarcha stuturus predictos
& coadiutores dicti Dom. Rizardi habebit in gratia sua, & cos
penigne tractabit ut quoscumque suos alios servitores. Astums
serravalli in Palatio novo presati Magnissi; Dom. Rizardi.

Die predicto presentibus testibus suprascriptis Nobiles viridom. Bartholomeus de Spinimbergo, & Rizardus de Valvasono indici, & Procuratores &c. ut supra nominibus quibus supra per solemnem stipulationem, & estectualiter obligantes promierunt Magnisico viro Dom. Rizardo de Camino Comiti Cenens se daturos, & daturos operam cum estectu quod predicta Domina Comitissa Guillelmus Vicarius ut supra juxta testorem pactorum superius nominatorum in instrumento supracripto tradent, & assignabunt insta terminum octo dierum a lie hodierna in antea Terram Sacili cum suis juribus in maniques Dom. Brizalie de Porcileis sub pena, & in pena centum lie pratum parvorum stipulata que pena totiens comittatur, & constituerit observatum sub obligatione omnium bonorum suoum presentium, & futurorum. Actum ut supra.

'Num. MCCXIX. Anno 1333. 21. Novembre.

Immassamento di gente, vittuarie, carri, ed altro satto in Trivigi, per un esercito, che voleva unir lo Scaligero contro il Friuli. Tratta dal Cod. documenti Trivigiani Conte Scotti Num. 7.

In Christi nomine Amen. Anno ejusdem nativit. MCCCXXXIII. d. I. die Dominico XXI. Novembris Curia Antianorum Combr. coram Nob. milite Dom. Petro de Verme honorab. Potvit. & districtus Ter. in camino Antianorum disti Com. vopreconia, ut moris est, solemniter congregata, proponit em Dom. Pot. & sibi periit exiberi constitum, quid facienem sit, & quid facere super eo quod cum receperit hodie mandatis a Magnisico Dom. Dom. Alberto de la Scala, quod se aliqua mora preparare, & preparari facere debeat equit, & pedites terrigenas quamplures potuerit, Plaustra, Vicalia, Guastatores, & alia quelibet necessaria pro exercitu, gem idem Dom. noster congregare, & facere intendit contra Projalienses; quis ordo, & modus super premissis, qui sit vocius, debeat observari.

Dom.

Dom, Mattheus Robertus de Salamone Judex Antianus Com. Ter. super dicta proposta consuluit, quod statim per dictos Dom. Pot. & Antianos eligantur, & eligi debeant IV. Sapien. tes homines Civitatis Ter, qui circa talia fint expersi, qui fic electi statim ponere debeant in ordinem, & modum simul cum ipfo Dom. Pot, vel ejus Vicario ad predicta omnia facienda. & complenda, & illud quod circa predicta per ipsos Dom. Pot, vel ejus Vicarium, & Sapientes factum, & ordinatum fuerit obtineat firmitatem.

Quod posito partito per dichum Dom. Pot, ad buff. & ball, firmatum fuit per VII. Antian. concordes, nemine discrepante.

Et ibidem in continenti dicti Dom. Pot. & Antiani unanimiter elegerunt ad predicta faciendum secundum formam dicte reformationis

Dom. Beraldinum de Caferio Dom. Franciscum de Salamone

Dom, Marcum de Resio

Dom. Thomeum de Beraldis. Provisio facta per Dom. Por. & Sapientes predictos cum co electos per dictos Antianos ad ponendum ordinem super dicto exercitu, secundum formam dicte reformationis.

In primis namque providerunt, quod per ipsum Dom. Pot. eligantur milites Civitatis Ter. in ea quantitate, que sibi videbitur, qui suis equis, & armis ire, & equitare debeant cum

dicto exercitu.

Item quod in ipfa Civitate Ter. & burgis eligantur per ipfum Dom. Fot. de quaterno peditum Civir. Ter. D. pedites bene furniti pavesiis, vel balistis, criveleris, spatis, lanceis, zaponis, vel panzeriis qui cum dicto exercitu ire, & esse debeant.

Item quod de districtu ad presens obedienti Com. Tar. eligantur per Comunia suarum Villarum M. pedites bene furniti armis predictis, qui cum dicto exercitu ire, & esse debeant, de quibus M. peditibus facta per ipsos Sapientes conpensatione tangit unus pedes in quinque focis.

Item quod pro ubertate dicti exercitus statim recuperari, & haberi debeant C. congia Vini, & ad recuperationem ipfius vini eligerunt Nicolaum de Liberio, & Thomasium de Pagna-

no Notar.

Item quod recuperentur, & habeantur X, staria panis costi vel farine, & ad hoc faciendum elegerunt Artusium Milli, & Petrum de Masarada Notar.

Item quod statim recuperentur, & habeantur MCCC. statis Avene, five Bladi ab equis : & ad hoc faciendum elegerunt Philippum de Costis, & Beraldinum de Canova Not.

Item quod statim inveniri, & recuperari debeant XV. ftarii

falis, qui mitti debeant cum dicto exercitu.

Item elegerunt Zambonum de Villanova, & Andream de A noali Notarios Superstites ad accipiendum, & distribuendun panem, vinum, & bladum ab equis in dicto exercity, & Pe TIUM /

13

trum Paulum de Suffrata, & Franciscum Primatum de Casti-

Item elegerunt Gerolamum de Cornudella pro superstite, & Bartholomeum Caratium protonotaries Officiales super balistis,

sitamentis, lumeriis, panedellis, & sale.

Item elegerunt Rizardum de Lavazola Notarium, & Alberatum Dom. Barbanti de Ratione Capitaneos, & Superstites Guafatorum, & Michaelem Salamonis munarii Notar. pro corum Notar.

Item elegerunt Dom. Jo. Raynaldum de Coyra, & Dom. Petrum de Afyllo Capitaneos peditum de districtu Ter. & Ado-

ardum Armani de Asyllo Notarium pro eorum Notar.

Item elegerunt Dom. Sinibaldum de Aynardis, & Dom. Gefardum de Thodeschinis Capitaneos D. peditum de Civ. Ter.

Item elegerunt Dom. Odoricum de Rocio, & unum ex militibus dicti Dom. Pot. superstites ad recipiendum presentationes peditum, & Guastatorum tam Civitatis, quam districtus Ter, in Curtivo Dom. Pot. & unum ex Notariis presentis Dom. Pot. pro corum Notario.

Item providerunt quod cum dicto exercitu mittantur duo

Medici Cirucyci.

Item quod fiant cassoni de assidibus ligneis in quantitate necessaria, in quibus portari debeat panis costus pro dicto exercitu.

Item quod omnes Magistri murorum, & lignaminis sint parati, & eis precipiatur, quod non discedant de Civit. Ter.

Item providerunt quod plebes, & regule de ultra Plavim ex eo quod sunt propinquiores partibus Forojulii, & proprer Plavis impedimentum comodius ire possunt, ponere, & eligere debeant inter se CL. plaustra, & ea cargari facere octuaginta vino in ratione V. congiorum pro plaustro, & eligere, & mittere debeant pro quolibet & cum quolibet plaustro unum bubulcum armatum bonis armis a pedite, & duos Guastatores habentes Badillos, Vangas, Zapones, & Secures. De quibus Plaustris, bubulco, & Guastatore facta compensatione per dictos Sapientes focorum regularum de ultra Plavim tangir unum Plaustrum cum Bubulto, & duobus Guastatoribus in sex focis.

Îtem providerunt quod plebes, & regule de citra Plavi mittere debeant tot plaustra, quot esse poterunt cum uno bubulco, & duobus Guastatoribus pro quolibet plaustro prout superius dictum est, furnitis, ponentes unum plaustrum cum uno bubulco, & duobus guastatoribus in X. socis, & ipsa plaustra debeant conducere in Civit, Ter. coram Officialibus deputatis ad faciendum conduci victualia, arma, & alia necessaria pro

predicto exercitu.

Item quod statim, & sine aliqua mora citari, & amoniri debeant Comunia & homines quarumlibet regularum districtus Tar. ut sub pena L. lib. par. pro quoliber Com. statim post preceptura sibi factum parere debeant, & inter se imponere,

& di-

& dividere supradictos pedites, plaustra , bubulcos, & Guafta. tores secundum quantitatem focorum regularum suarum.

Item diviferunt ipsi Dom. Pot. & Sapientes inter plebes, & regulas titulatas districtus Tervis. predictos pedites , plaustra , bubulcos, & Guaftatores per focos, secundum quod hic inferius per ordinem continetur. De quarterio de Domo in dia ftrictu .

Plebs de Istrana cum suis regulis 14. plaustra & 28. pedites Plebs de Resio - - 7 plaustra, & 13 pedites Plebs de Gutico . . . 6 plaustra ; & 11. pedites Plebs de Besica - - 2 plaustra, & 5 pedites

E segue dividendo il territorio in quattro quartieri corrispone denti a' quattro della Città.

#### Num. MCCXX. Anno 1333. 29. Novembre.

I Procuratori del Vicario d' Aquileja protestano alla presenta degli arbitri, che la colpa di non effersi fatta la pace era del Caminese, e però dimandano la pena nel compromesso imposta: Dal Protocollo di Gubertino di Novate copia tratta da Mont. Canonico Co. Belgrado Udinese.

Anno dom. millef. trecentef, trigefimo tertio, Die penultia mo mensis Novembris, presentibus Nobilibus viris Dom. Anca fussio de Porcileis. Morando de Castellario, ac prudentibus via ris Dom. Meliorino de Arpo Jurisperito, Guillelmo qu. Mag. Gerardi Ferratie de Utino testibus ad hoc vocatis & rogatis.

Coram Nobili viro domino Morando de Porcileis tanquam persona autentica, & dom, naturali loci de Brugnaria, & in presentia Nobilium Virorum Dom. Vivari de Vivario militis, & Castellani Gastaldionis Vallis Mareni arbitrorum assumptorum per Nobilem Virum Dom, Rizardum de Camino superiori Cos mitem Cenetensem super diffinitione questionis vertentis inter Aquilegiensem Ecclesiam ex parte una & dictum Dom. Rizardum ex altera occasione Terre Sacili constituti Venerabiles viri Dom. Franciscus Custos & Meliorantia Canonicus Utinensis Ecclefie subrogati per Venerab. Virum Dom. Guillelmum Decanum Aquilegiensem Decretorum Doctorem Vicarium & consers vatorem Ecclesie Aquilegiensis loco Venerabilium Virorum Dominorum Fratris Johannis Abbatis Monasterii Rosacensis & Guidonis Decani Civitatenfis arbitrorum affumptorum pro pare te Aquilegiensis Ecclesie super diffinitione questionis premisse, protestati fuerunt quod juxta formam compromissi facti per di ctas partes in arbitros supradictos parati erunt procedere in premissis tractare, & diffinire cum supradictis Dom. Vivaro & Castellano arbitri sicut inter partes predictas extiterit ordinatum & conventum & quod per eos non remanebat quin diffia airio hujusmodi procederet, sed remanebat per dictos Domi-Viva-

15

Vivarum & Castellanum quasdam cavillationes, & exceptiones minus debitas, nomine Aquilejensis Ecclesse petebant penam in compromisso contentam, quam dicebant presatum Dom. Rizardum incurrisse ex co quod pro parte sua remansit diffinitio supradicta. Actum in loco Brugnarie in hospitio habitationis Dom. Morandi supradicti.

Num. MCCXXI. Anno 1333. 30. Novembre.

Simile presesta alla presenza di Merando di Porcia. Tratta onde la precedente.

Milles, trecentes, trigesimo tercio die ultimo Novembris ; iidem venerabiles domini Franciscus Custos, & Meliorantia protestationem similem fecerunt coram disto Morando de Porcileis. Post vesperas autem diste diei coram eodem iterum protestati sunt, quatenus parati erant dessinire ut supra, & quod per cos non remanebat, sed per dominos . . . Vivarum & Castellanum ( ex parte dom. Rizardi), qui recesserant de Brugacia non sasta dessinitione, propter quod protestati sucrunt didum dominum Rizardum premissam penam compromissi incurrisse. Astum ut supra.

#### Num. MCCXXII. Anno 1333. 16. Novembre.

El Capitano di Sacile temendo di non poter più custodire la terra vuole rinunziarla in mano del Vicario d'Aquileja. Ex protocollo Gubertini de Novate copia tratta da Mons. Carlo Co. Belgrado Canonico Udinese.

Die XXVI. mensis Novembris. Presentibus Venerabili vire Dom. Fratre Johanne Abbate Monasterii Rosacensis. Nobilibus viris Dom. Hectore milite, Galvano de Maniaco, Magistro Odorico Not. de Utino testibus ad hec specialiter vocatis & rogatis. Coram Venerab. viro Dom. Villielmo Decano Aquileg. Decretorum Doct. Vicario & conservatore Ecclefie Aquilegiensis constitutus providus vir Conradus filius Dom. Pauli Boyani de Civitate Austrie Capitaneus Sacili asseruit quod alias dixerat & adhuc dicebat, quod Terram, & locum Sacili custodiverat bona fide usque ad presentem diem, pro cujus custodia prestiterat cautionem per Dom. Hectorem testem predictum, & Federicum de Savorgnano de mille marchis, & quia nollebat quod dicta Terra in suis manibus perderetur, dixit Dom. Vicario quod acciperet in fe locum ipfum, quem ulterius custodire nolebat, pisi usque ad diem Dominicam proximam protestans quod si preterita dicta die aliquid novi contingeret de loco ipso nolepat teneri ad dictam penam. Qui dictus Dom. Vicarius respon,

dit quod ipse non recipiebat resignationem hujusmodi nis sa secundum quod debebat, ac secundum observationem pastorum que habebat cum ipso, & quod volebat cum ipso facere sobservare quod justum & ratio postularet & aliud non.

Actum Utini in Palatio Patriarchali.

#### Num. MCCXXIII. Anno 1334. 8. Gennajo.

Consulta de' Trivigiani per trovar soldo pelle contribuzioni ordinarie, ed estraordinarie, sopra salegnami, e guastatori richiesti, coll' Ambasciata disegnata per chiedere sollievo da quelle. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine Amen. Anno ejustem Nat. MCCCXXXIV. Ind. II. die Sab. VIII. Jan. Curia Antianorum Com. Ter. co. ram Nob. & pot, milite Dom. Petro de Verme Civit. & diftri. Aus Ter. honor, Pot. in Capella Pal. ad fonum campanelle. ut moris est, solemniter congregata, proponit idem Com. Pot & fibi petiit consilium exhiberi quid faciendum fit , & quie facere habeat super eo quod cum per Floriamontum Massarium Com. Ter. de den. ipsius Massarie, qui expendi debebant it expensis ordinariis Com. Ter. & per certos Tuscos Civ. Tar mutuate fint Com. Ter. tres mille ochingente lib. que miffe fuerunt Magnifico dom. nokro Mastino pro mensibus Octobris & Novembris, juxta formam sui mandati, & etiam oportea recuperari mille & nongente lib. par. pro mense Decembris nu per elapsi mittende ipsi Dom. noftro Mastino ; cumque etiam fint facte quamplures, & varie alie expense extraordinarie Nuneiis, & ambaxatoribus missis in servitio Com. Ter. & pro emendis lectis necessariis ad usum familie Dominorum, qui venium Ter. ultra predictas quantitates pecuniarum, unde comodius habe 21, & recuperati debeat, & possit dicta pecunia.

Item proposuit quid faciendum sit super eo quod omni mense a V. vel VI. mensibus citra, ultra expensas ordinarias taxautas, ac ordinatas per presatos Dominos nostros, oporteat per Com. Tar. quolibet mense dari, & solvi XIX. mille lib. parvorum presatis Dom. nostris, quod est importabile, & substineri non potest modo aliquo per Com. Ter., cum etiam ultra dista XIX. mille lib. par. que solvuntur omni mense, & ultra expensa ordinatias, que sunt omni mense xvIII. mille libr. parvorum, occurrant ipsi Com. etiam alie expense necessario faciende; quis

modo, & ordo super premissis debeat observari.

Item proposuit, & sibi petiit consilium exhiberi quid faciendum sit, & quid facere habeat super litteris presati Dom. notri Dom. Mastini ipsi Dom. Pot. nuper transmissis, quarum talis est tenor. Mastinus de la Scala Dom. Verone &c. Mandamus vobis, quod incontinenti, & sine aliqua mora preparatifacere debeatis XVI. Magistros lignaminis de melioribus, qui

repe-

reperiri poffint in tota Civit. Ter. quos ftatim habere poffimus, cum pro ipsis miserimus: ita, & taliter quod quiliber ipsorum veniat munitus per se ipsum de instrumentis, & ferramentis suis. Item preparari similiter faciatis CCCC. guastato. res, qui per duas partes muniti veniant de Zappis, Vanghis, & Badilis, & per tertiam partem de securibus, & cultellis magnis: ita quod quilibet de parte tertia habeat unam secuzim, & unum cultellum magnum, & habeant dicti Guaftatores Caporalos per numerum, secundum quod vobis expedire videbitur. Et insuper veniant dicti Magistri lignaminis, & dicti Guaftatores cum fointione unius mensis pro quolibet fienda fibi per Comune nostrum Tervisii. Data Ver. V. Jan. II. Indict.

Furono eletti 3. Savj per quartiere perche discutessero la nateria nella Corte: lo stesso giorno dopo il pranzo questi pen-carone di spedir agli Scaligeri persone, che li supplicassero a ion voler aggravare la Città ed il Territorio oltre le loro fore. Tuttavia a c. 409. trovo, che pensosti a gettar una gra-1022a per pagare la somma richiesta: e surono elevoi li legnauoli, e muratori: e poscia il comparto de' Guastatori per le Ville

# Num. MCCXXIV. Anno 1334. 19. Gennajo.

Ambasciata de' Trivigiani per esser sollevati dalla contribuzione estraordinaria. Tratta onde la precedente.

Eodem Milles. & Ind. XIX. Jan. Providerunt dieti sapientes mul cum pref. Dom. Pot. super facto Ambaxiatoris mittendi r. juxta formam prescripte resormationis unanimiter, & encorditer, quod sapiens vir Dom. Octavianus de Asyllo Jud. ene informatus de infrascripta ambaxiata, quam secum in scrijis portare debeat, ire debeat ad prefatos Dom. nostros, & sos cum instantia deprecari, maxime ut dicta solutio mensua-IXIX mil. lib. parvorum cessare debeat, cum sit intolerabilis (m. & hominibus Civit. Ter. Tonor autem ambaxiate talis est. In Christi nomine Amen. Memoriale sive .... Sap. viri Domini Caviani de Afyllo Jud. Ambaxiatoris Antianorum, Sapientium,

in primis vadat iple Dom. Octavianus Pad. ad Magnificum Im. Dora. Albertum, & eidem premissa devota, & subjecta omendatione, dicat, & exponat, qualiter eidem Magnifico Im. nestro, & Dom. Mastino placuir, quod de mense Aprili p. x. pret. & ab inde in antea redditus, & intrate Com. Ter. erant cum magna difficultate ad fummam XIII. mill, lib. parfum in mense, vel circa propter certas conditiones tuncocdrentes augmentareatur ad fummam XVIII. mill. lib. parv. in mife, & quod ultra dictam fummam collecta aliqua, velgra-

vamen aliquod non imponeretur ipsi Com. Ter. & licet propter ipfum augmentum factum ad dictam fummam XVIII.mill, lib parvorum in mente subftinendum , plures Ville dift. Ter. 8 que remanserunt . . . . . ipsi Com. in totum fint ; habita toribus recedentibus, derelicte, & inhabitate: & alique pro ma

gna parte. Et ipsum augmentum estet impossibile sustineri. Ultra pre diftam summam Dom. Pot. Ter. ipsos homines , & Com. Ter compellit ad solvendum XIX. mill. libr. parv. a V. mensibus & citra pro quolibet mense. Quare cum magna pars ipsius ce mitatus, & diftrictus Ter, non respondeat ipsi Civit. & etiat de parte, que remensit ad respondendum cum ipsa Civ. plu res fint privilegiati per ipfos Dom. qui non folvunt , nec fi ciunt aliquid cum ipfa Civit. & plures propter ipfum ordin: mentum XVIII. mill. lib. parv. in mense, quod eis erat impo fibile suftinere, recesserint, & recedant continue de die in die de Civ. Ter. & districtu, & propter dictas XVIII. mill. lib. pa vorum solvendas omni mense, & alias expensas ultra dictum o dinamentum XVIII. mill, libr. parv. in mense per ipsam Civi imponi Collectas, que propter paupertatem, & impossibilitate exigi non possunt; placeat ipsis Dominis, quod ipsum on XIX. mill. lib. par. fuprad, cessare debeat.

Et in predictis, & circa predicta dicat, & faciat ambaxiat

Sapienter, que fuerint dicenda, & facienda.

Item habeat in mente loqui cum Dom. Ziliberto , & etis eum Dom. March. Spineta, habita prius requisitione, & co filio cum his, cum quibus ei videbitur, quod dignentur ! bere in protectione, & defensione Com. Ter. apud Dominos i ciendo fi videbitur oblationem annualem, que conveniet p predictis .

Ego Bartholameus Facii de Quinto Sac. Pal. Notar. & nu Not. & Officialis presati Dom. Pot. predictis omnibus interfi

& fcripfi .

## Num. MCCXXV. Anno 1334. 1. Febbrajo.

Comando di Mastino a' Trivigiani che fossero spedite le paghe; foldati dell'efercito oltre il Po: e rimpiazzati li Guaftatori i ferrati. Tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti,

Mandamus vobis, quatenus sine mora transmittere debea Ripendiariis de Ter, qui funt in exe citu ultra Padum tamp ditibus, quam equitibus pagas corum de mente Jan. prox. pt insuper noveritis, quod de Guastatoribus de Ter. qui in dit exercitu effe deberent, deficiunt Guaftatores VIII. quos far reperiti faciatis, & ad dictum exercitum transmittatis. Ftet Guaftatores in dicto exercitu existentes conquerantur de inop taliter quod propter defestum jam incipiant occulte recedes DOCUMENTI.

Volumus quod sine mora eisdem transmittatis unde vivere possint. Data Ver. 1. Feb. Massinus de la Scala &c.

## Num. MCCXXVI. Anno 1334. 2. Febbrajo.

Permissione data dal Decano e Vicario della Chiesa d' Aquilesa di estraere del serro dalla miniera di Sapata sopra il territorio di Rizzardo da Camino. Exprotocollo Gubertini de Novate existente apud heredes Nob. dom. Caroli Fabricio Utinensis.

Anno dom. MECCXXXIV. die secundo mensis Februarii, presentibus &c. Accedentes ad presentiam venerabilis viri domini
Guillelmi Decani &c. vicarii & Conservatoris Ecclesse Aquilegiensis pro Reverendis, in Christo patre & dom. dom. Eertrando . . . Ostien. & Velletren. Episcopo Apostolice sedis legato
sartholomeus dicus Zassus & Manseus dicus Vallina de Furno
le Cavrilis; supplicaverunt eidem, ut cum intendant ipsi, &
oeis sui erigere unum furnum pro fabrica serri in Sapata
aper territorio nob. viri domini Rizzardi de Camino Conicis Cenetensis, sibi concedere dignaretur licentiam utendi,
mandi, & accipiendi de ferro positio in vena Aquilegiensis
celesse sita in contrata qui dicitur Sapata; quantum sibi nesessimium sucri pro usti diciti Furni; promittentes annuarim
livete nomine census Aquilegiensis Ecclesse &c. Quis dictus
carius &c. supradictam licentiam eisdem &c. concessit &c. in
jus rei restimonium &c. Assum Utini in Patriarchali Palatio:

# Num. MCCXXVII. Anno 1334. 2. Febbrajo.

Lardo della Vazzola Capitano delle milizie Trivigiane avvisa l Podesta di Trevigi del suo arrivo a Bressello, e delle cose eld correnti. Copia Tratta dal Tomo VIII: della Raccolta cotti.

iagne nobilitati, & prud. Viro dom. Petro de verme Civ. Tet.

for. Potestati suo dom. speciali Rizardus de Lavazola Capa

for. Potestati suo dom. speciali Rizardus de Lavazola Capa

for. Potestati suo dom. speciali Rizardus de Lavazola Capa

for. Rotestati suo dom. speciali Rizardus de Lavazola Capa

os. Noveritis nos cum tota nostra comitiva in Brexello sa;

dite, & honorisie monstram nostram coram officsalibus

ninorum nostrorum & Dom. Rizardi de Camino Capit. Gea

lis totius exercitus seciste; in qua monstra non desuerunt

tres, secilicet quidam nomine Begaminus, & quidam nomis

accius Numerius, & quidam alius, qui stetit in Cauda;

n credimus esse interfectum, cujus nomen non possumus dea

ne. Omnes alii optime adsuerunt ad monstram. Nova,

habemus sunt hee, quia continue laboratur ad foveam de

cello; & siunt bitistedi; & alie fortilicie necessarie ad Ca-

ftrum dicti loci. Fit etiam quidam pons de fandonibus fuper Padum , qui nondum est completus, sed cito persicietur verfus Viadanam, & versus partes Cremone. Alia non habemusad scribendum, quia donec constructum fuerit dicum Castrum non erit sic in brevi, non credimus removeri de loco, in que nunc fumus, in quo eum magna difficultate manemus, ut fciepotestis. Quare de paga futura dignemini providere, ut stipen diarii se valeant substentare. Non miremini de latoribus pre fentis, quod redierunt, quia Dom. Marchio Spineta duos bo nos , & sufficientes juvenes de Baxano meliores ipsis scrib fecit loco ipsorum, qui continue sunt nobiscum. Data in Bri xelo die II. Feb.

Num. MCCXXVIII. Anno 1334. 3. Febbrajo.

Comando di Mastina a' Trivigiani, che fossero spedite le paghe Guaffatori. Copia tratta dal Tomo VIII. della Rac. Scotti

Percepimus, quod Guaftatores de Tar. & Magistri lignan num, qui funt in exercitu noftre ultra Padum in suo rece non receperunt, nisi folutionem quindecim dierum, licet me daverimus vobis, quod eis pro uno mense satisfieret. Qui faciatis eis integram solutionem sine mora transmittere, que to adhuc sibi preparare faciatis solutionem pro decem, XV. diebus ultra mensem. Ita quod si opportunum eis e manere in dicto exercitu per dictos X. vel XV. dies ultram fem, quod fibi mittantur expense.

Data Verone die III. Feb. Ind. II. Segue una risolutistima lettera scritta in esecuzione della [ fente dal Pod. Pietro dal Verme .

Num. MCCXXIX. Anno 1334. 5. Febbrajo.

Premurofa richiefa dello Scaligero a' Trivigiani della contr. zione estraordinaria pel mese di Gennaso. Copia tratta dal T) VIII. della Raccolta Scotti.

Ex parte Mastini de la Scala Dom. Ver. volumus, & mandamus vobis, quatenus fine mora, or bus oppositionibus ommiss, dari faciatis Homobello latori > Sentis Not. nostro, quem ad vos mittimus specialiter ista ? caufa, illas KIX. mill. lib. quas Com. Ter. dare tenetur in M ria nostra Ver. pro mense Jan. nuper preterito, non adver 1tes, quod tam cito dictam quantitatem pecunie requiran nam expedit omnino predicta propter incumbentia 10tia de presenti penitus adimpleri. Et in his estore sollie ficut gratiam noftram affectatis. Data Ver. v. Feb. II. In

#### Num. MCCXXX. Anno 1334. 6. Febbrajo.

Comando del Podestà di Trevigi a tutro il Territorio di spedir a Bressello Guastatori, e comparto fattone pelle Pievi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Petrus de Verme Pot. Ter, vobis Maricis, juratis, Comunibus, & hominibus infrascriptarum regularum Capitum plebium recipientibus pro vestris Comunibus, & Comunibus quarumlibet regularum vestrarum plebium, & vobis etiam Maricis infrascriptarum regularum titulatarum districte pena, & banno L. lib. par. pro quolibet Comuni, seu regula, & C. lib. par. pro qualiber singulari persona recusante solvere ratas suas, vel ire, si sibi per suum Comune suerit ordinatum, precipiendo mandamus, quatenus statim post preceptum vobis factum eligere debearts infrascriptas quantitates Guastatorum furnitorum badilis, securibus, vel zaponis, ultra alios guastatores, quos pridie missis, qui se furniti cum salario dimidii mensis in ratione VIII. lib. pro quoque percipiendarum a vobis, & a Comunibus vestris quinta die post preceptum vobis factum se debeant presentare coram Alberto de Ratione, & Dondadeo de Roya Cap. Guastatorum in terra Bresielli Parmensis districtus.

Item mandamus vobis quatenus si non fecistis integras solutiones unius mensis aliis Guastatoribus vestris, quos pridie misistis, eisdem Guastatoribus complementum distarum pagarum per predictos Guastatores nunc mittendos per vos mittere debeatis. Alioquin contra vos, & quemlibet vestrorum inobedientem gra-

Viter procedemus.

Data Ter. VI. Feb. II. Ind.

Et quilibet Maricus dictarum Regularum folvat preconi XX, par. pro fua via.

Nomina autem predictarum Plebium, & Regularum titulatarum cum quantitatibus guaffatorum predictorum, quos dicte Reguate, ut premitritur, modo mittere debent funt hec videlicet

| Plebs de Istrana cum suis regulis                                 | II. Guaft | atores |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Plebs de Rexio cum fuis regulis                                   | I. G.     |        |
| P. de Gutico cum fuis regulis                                     | I. G.     |        |
| P. de Bexica cum suis regulis cum<br>Regula titulata de Romano    | ) I. G.   |        |
| Regula titulata de Mussolento<br>Regula titulata de S. Zenone     | ) I. G.   |        |
| P. de S. Laria cum suis regulis                                   | II. G.    |        |
| P. de Fonto cum suis regulis, & cum<br>Regula titulata de Monfumo | ) Iv. G.  |        |
| P. de Asyllo cum suis regulis                                     | ) II. Ge  |        |
| P. de Costis cum suis regulis                                     | I. G.     |        |
| P. de Cavasio cum suis regulis                                    | I. G.     |        |
| P. de Petrarubea cum suis regulis                                 | I. G.     |        |
|                                                                   | b 3       | P. de  |

| DOCUMENTI                                                | ,                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| P. de Quero cum suis regulis                             | II. G.                  |
| P. de Montebelluna cum suis regulis                      | I. G.                   |
| Regula de Trivignano, &                                  | •                       |
| Regula de Falzedo                                        | 1. G.                   |
| Regula Urfinici                                          | 5                       |
| Regula Corneglini                                        | 5                       |
| Regula de Fontanis de supra                              | J. G.                   |
| Regula de Fontanis de subrus                             | )                       |
| Regula de Lembraga                                       | ).                      |
| Regula de S. Fluriano                                    | ) I. G. ) I. G. ) I. G. |
| Regula de Lanzago                                        | ) I. G.                 |
| Regula de Melma                                          | 2                       |
| Regula de Doliono, &                                     | ) viii. &               |
| Regula de Caserio                                        | ) ,,,,,                 |
| Regula de Preganzolo                                     | )                       |
| Regula de S. Gervasio                                    | )                       |
| Regula de S. Agnello                                     | ) I. G.                 |
| Regula de Muris, &                                       | )                       |
| Regula de Corona<br>De quarterio da Medio                | 5                       |
| Plehs de Quinto cum suis regulis                         |                         |
| P. de S. And. de Cavasaga cum suis regulis               | II. G.                  |
| P. de Alberedo cum fuis regulis                          | ) I. G.                 |
| P. de Silvatronda cum fuis regulis                       | I. G.                   |
| P. C. franchi cum suis regulis, & cum                    | ) 1. 4.                 |
| Regula titulata S. Martini a Luparo                      | ) I. G.                 |
| Regula de Silvalis                                       | )                       |
| Regula S. Ambrosii de Griglono                           | )                       |
| Regula de Griglono                                       | 2 . 1                   |
| Regula de Ronchis de Plombine                            | II. Ga                  |
| Regula de Scandolerio                                    | )                       |
| Regula de Levada de Silvellis                            | )                       |
| Regula de Melaredo, &                                    | ).                      |
| Regula de Fontanis                                       | I. G.                   |
| Plebs de Martelago cum fuis regulis                      | I. Ga                   |
| Plebs de Zero cum suis regulis                           |                         |
| Regula titulata de Ursignago<br>Regula titulata de Creda | ) .                     |
| Regula titulata de Spineda                               | ) I. G.                 |
| Regula titulata de Orgnano                               | 2                       |
| De Quarterio de Ripa                                     | 4.                      |
| Plebs de Mulianis cum suis regulis                       | IV. G.                  |
| Plebs de Mestre cum suis regulis                         | III. G.                 |
| Plebs de Carpenedo cum suis regulis                      | I. G.                   |
| P. S. Martini in strata cum suis regulis                 |                         |
| P. de Puvigliano cum fuis regulis                        | ) I. G.                 |
| Regula S. Marie de Defie                                 | )                       |
| P. de Casali cum suis regulis, & cum                     | ) IL G.                 |
| Regula de Castello de Blancadis                          | )                       |
|                                                          | 1                       |

8.

-

|                             | DOCUMEN                                |             |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                             | P. S. Nicolat de Valio cum fuis reguli | is )        |
|                             | Regula titulata de Medadis             | ) II. G     |
|                             | Regula de Carpenedo de Medadis         | )           |
|                             | P. Monasterii de Piro cum suis regulis | , &)        |
|                             | P. de Medulo                           | , a I. G. 8 |
|                             | Cum dictis plebibus debent contribuer  | e pro       |
|                             | X. focis Regula de Villalonga, Regu    | la de       |
|                             | S. Amelio, & Regula de Cruce           |             |
|                             | P. S. Blasii de Cosnolla               | I. G.       |
|                             | P. Nigrifie cum suis regulis           | 1           |
|                             | Regula titulata de Ponte Plavis        | II. G.      |
|                             | P. de Roncadellis cum fuis regulis &   |             |
|                             | Regula titulata de Rayo                | I. G.       |
|                             | P. Noente cum suis Regulis, & cum      | 5 -         |
|                             | Regula titulata de Templo              | ) I. G.     |
|                             | P. Opitergii cum suis regulis          | II. G.      |
|                             | P. de Clayrano cum suis regulis        | ,           |
|                             | P. de Fontanellis cum suis regulis     | ) I. G.     |
|                             | Regula titulata de Codognedo           | II. G.      |
|                             | Plebs de Varago cum fuis regulis, & co | 1979 1      |
|                             | Regula de Saletolo                     | II. G.      |
|                             | P. de Lancenigo eum suis regulis       | I. G.       |
|                             | P. de Postoima cum fuis regulis        | I. G.       |
|                             | P. de Paiano cum suis regulis          | III. G.     |
|                             | P. de Cusignana cum suis regulis       | III. G.     |
|                             | P. de Bolpago cum fuis regulis         | II. G.      |
| De quarterio ultra Cagnanum |                                        | num         |
| ì                           | Plebs Cornude cum suis regulis         | I. G.       |
|                             | P. Ciglani cum fuis regulis            | ), ,        |
|                             | P. Rovici cum suis regulis             | ) I. G.     |
|                             | P. Vallis Dobladinis cum suis regulis  | I. G.       |
|                             | P. Collis S. Martini cum suis regulis  | I. G.       |
|                             | Regula de Fontigo                      | )           |
|                             | Regula de Credatio                     | ) I. G.     |
|                             | Regula de Fara                         | 2           |
|                             | Regula de Solico.                      | •           |
|                             | Regula de Moriago, &                   | ) I. G.     |
|                             | Regula titulata hospitalis plavis      | )           |
|                             |                                        |             |

Die XII. Feb. Rolandus Maricus de Cusignava comparuit coaram Dom. Vicario dicens quod nunquam de hoc factum fuit sibi dictum preceptum. Cui Dom. Vicarius dixit, quod non intendebat, quod sibi prejudicaret dummodo de cetero adimpleat in dicto precepto contenta. Presentibus....de Quinto, & Zobaglino.

Num. MCCXXXI. Anno 1334. 7. Febbrajo:

Persone elette da' Trivigiani per ispedire a Verona per militare e numero di Cavalli a loro preseritto. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti,

Infrascripti electi fuerunt per Dom. Pot, ire debere Veronam, & se personaliter presentare in verona coram altero dominorum de la Scala cum suis armis, & equis, & salario infrascripto cujuslibet diei pro quoliber videlicet, Dom. Guilielmus de Campo S. Petri 4. fol. p. cum 4. equis Dom. Tholbertus de Colauto Comes Dom. Gerardus de Castellis 3. lib. p. cum 5. equis Dom, Gerardus de Baldachinis. 3. lib. p. D. Bonacurfius de Caferio 40. fol. p. cum 4. equis Dom. Guecello de Monfumo 40. fol. cum 4. equis D. Gerardacius de Vonico

D. Franciscus de Salamone 3. lib. p. D. Russignolus de Hengenolfis

D. Bartholomeus de Thodeschinis D. Rambaldus filius d. Hensedisii de

Sinisforto. Jeannes de Spineda Rizzardus Bindi Nicolaus de la Parte Hensedifius de Grandonio Fancellus de Fancello vel frater

Petrus de Kariola, vel Benvenutus eius confanguineus Zanbonius de Villa nova

Toannes Flos Jacobus Roncinelli Et Franciscus Avancii Draperii 40, fol. p. cum 4. equis

40. fol. p. cum 4. equis 40. fol. p. cum 4. equis

40. fol. p. cum 4. equis 22. fol. p. cum 7. equis 32. fol. p. cum 3. equis 24. fol. p. cum 2. equis 32. fol. p. cum 3. equis

32. fol, p. cum 3. equis

24. fol. p. cum 2: equis 24. fol. p. cum 2. equis 24. fol. p. cum 2. equis 24. foi. p. cum 2. equis 24. fol. p. cum 2. equis

Num. MCCXXXII. Anno 1334. 7. Febbrajo.

Comando del Podestà di Trevigi agli eletti nel soprascritto comparto di eseguirlo, e presentarsi in quattro giorni. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Petrus de Verme Pot. Tar. Nob. viro Tholberto de Collauto Comiti salutem. Juxta mandatum dominorum nostrorum mittimus vobis, quatenus infra quartam diem ab horum prefentatione in Verana coram altero ipforum Dominorum personaliter cum armis & equis vos presentare debeatis omni exceptione remota, sub pena M. lib. par. Data Ter. die VII. Feb. II. Ind.

25

Una fimile lettera segue diretta a Guglielmo Camposampie 205 poi un Catalogo di persone sui un trombetta riserisce d'aver intimato un simile comando.

Num. MCCXXXIII. Anno 1334. 13. Febbrajo.

Provvedimenti presi dalla Contessa di Gorizia, e da molti nobili Friulani in un collequio a Modoleto per disendere Sasile che trovavasi in pericolo di essere invaso da' nimici. Ex protocollo Gubertini de Novate penes nobilem 'virum Carolum Fabricium Utinensem.

In Christi nomine amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo trigesimo quarto, Indict. secunda, die dominico XIII. mensis Februarii, presentibus nobilibus viris dom. Jacobo de Cormono milite, Conrado de Rayphemberch, Hendrico & Alberto scribis de Goritia, magistro Jacobo notario de Tarvisio Goritie commorante testibus & aliis. Congregato & convocato more folito colloquio generali in Modoleto prope Villam Sancti Johannis de Manzano, in quo quidem colloquio interfuerunt domina B. Comitissa Goritie & Tirolis, dom. Fr. Ludovicus Abh. Sextenfis, dom. Guido Decanus Civitatenfis, dom. Brego. nea de Spinimbergo, & Guillelmus de Grasimpach milites, dom-Johannes & Nicolussius de Villalta, Federicus de Savorgnano. Gabriel de Prata, Fantussius de Pulcinico, Symonetus de Cucanea, Odoricus de Budrio, Fantinus de Cucanea Vicecapitaneus Glemone, dem. Osalius & Conus fratres de Strasoldo. Hugo Coni, dom. Conzii de Civitate, Conradus Boyanus de Civitate, Laschetus de Sacilo, Soginus de Parma Gastaldio Utinensis, Maphens notarius de Aquilegia, Bernardus notarius de Marano, & multi alii. Propositum fuit ex parte dicte domine comitisse qualiter strate crant male fecure, eo quod homines spoliabantur in eis. Qualiter Terra Sacili erat in periculo perditionis, nist aliter de sua custodia provideretur. Item - - - -

cum plurime querele ibidem fierent, electe fuerunt infrascripte persone, que habeant vim dicti Colloquii, & habeant videre disponere providere quid sit faciendum

Actum in dicto Modoleto.

Num. MCCXXXIV. Anno 1334. 20. Febbrajo .

Privilegi e grazie concesse dal Vicario della Chiesa di Aquileja a quelli di Sacile per la sedeltà o costante divozione loro nella disesa di essa terra. Ex Archivo Consilii Nobilium Magnisice Communitatis Sacili.

Guillelmus Decanus Aquilegien sis Decretorum Doctor Vicarius & Conservator Eccl. Aquilegiensis pro Reverendo in Christo Patre & Dom. Dom. B. Dei gratia Oftiensi & Velletrensi Episcopo A. postolice sedis legato, discretis viris Potestati Consilio & Communi Terre Sacilli salutem & omne bonum. Considerantes ingentem fidelitatis & devotionis constantiam, quam ad Ecclesiam Aquilegiensem semper adhibuistis inter ceteros ipsius Ecclesie fideles & subditos, nec non inextimabilia detrimenta que palli estis pro defensione Terre Sacilli, Vobis de Consilio & beneplacito septem Nobilium Forojuliensium in generali Colloquio pridie apud Sanctum Johannem de Manzano in Modoleto celebrato electorum super provisione custodie dicte Terre, & aliis circha gubernationem & statum Patrie Forojulii opportunis, pro restauratione dampnorum predictorum aliquali, & ut melius possitis dictam Terram munire necessariis pro ipsius custodia & tutella, tenore presentium duximus concedendum, quod super pane, vino, caseo, & carnibus Dacium imponere & exigere libere valeatis in Foris, seu mercatis Sanctorum Laurentii, Leonardi, & Martini districtus Sacilli , prour in ipla Terra imponitis & exigitis de eisdem. Quodque concessionem vobis dudum factam per bone memorie Dom. Paganum Aquilegiensem Patriarcham de redditibus unius Mansi positi in Villa de Seronis in juvamine unius fornacis construende pro murando prefatam Terram, ratam & gratam habemus, & cam nomine Aquilegiensis Ecclesie vobis de novo facimus per prefentem. Ita quod premissa habere, gaudere & exigere valeatis usque ad beneplacitum futuri Dom. Patriarche, salvo jure cujuscumque persone. In cujus rei testimonium has nostras patentes litteras fieri fecimus nostri figilli impressione munitas.

Data Utini in pallatio Patriarchali die XX. Febr. Anno Dogminice Nativitatis MCCCXXXIV. Ind. II.

Num. MCCXXXV. Anno 1334. 23. Febbrajo.

Comando dello Scaligoro di levar la pena a'legnajuoli Trivigiani, e Guastatori non comparsi a Bressello, e con questapagare altri da spedirsi in luogo loro. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Ex parte Mastini de la Scala.

seire debetis quod in exercitu nostro ad Berfellum non res periuntur de Ter. nisi XII. Magistri lignaminis, & guaftatores CCL. Quare mandamus vobis, quod reliquos debentes ibidem effe condemnari faciatis secundum corum demeritum, & fine mora condemnationes exigi : de quibus reperiatis statim alios Magistros, & guastatores, & satisfaciatis eisdem, & ipsos remora omni mora ad dictum exercitum transmittatis.

Data Ver. die XXIII. Feb.

Num. MCCXXXVI. Anno 1334. primo Marzo.

Spedizione di foldo fatta dai Trivigiani in vece di Guastatori pelle fortificazioni di Bressello. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti .

Multe discretionis, & prudentie viro Magistro Bonifacio de Zuccono Inzegnerio Magnificorum Dominorum de la Scala Petrus de Verme Pot, Ter. salutem prosperam, & felicem . Nuper vestras litteras continentes recepi, quod concessa erat li-centia Magistris, & Guastatoribus Com. Ter. quia plus non poterant laborare, & quod cogitaveratis pro meliori Com. Ter. meo semper confilio reservato, melius esse conducere, & dare ad complendum per denarios partem, que fieri restat de labo. rerio Berselli contingente Com. Ter. quam ulterius mittere illuc eadem occasione Magistros, & Guastatores, & quod si pro complendo ipsum laborerium potius vellem mittere pecuniam quam Magistros, & Guastatores deberem mittere DCCLX. libr. par, ad que sic vestre discretioni respondeo, quod cum firmiter noverim, vos tam circa mea negotia, quam circa ea, que Dominorum nostrorum, & meum honorem, & statum respiciant pro bonitate vestra, id semper quod sit melius pertractae, & ex co clare dignoscam illud meo non egere confilio : uper quo prudentia vestra processit de iis omnibus pro me, & Com. Ter. vobis affectuose regratior : vos rogando precibus, libus possum, quod Com. Ter. temquam Comune ultra suum offe multis, & diversis oneribus, & factionibus aggravatum in oc, & aliis, ficut spero, recomendatum habere vellitis. Juxta atem ipfarum litterarum vestrarum continentiam mitto ad vos CCLX. lib. per Thodeschinum de Verona familiarem meum khibitorem presentis pro complendo partem predictam laborei Breselli contingentis Com. Ter. secundum quod continebaur in scriptura, quam super codem facto ex parte vestra reepi, videlicer

Primo DC. lib. pro recavando C. perticas fovee in ratione

I. lib. pro qualiber pertica, & in ratione pertice.

Et C. lib. pro recavando C. perticas refossi in ratione XX. ol. pro qualibet pertiea.

Et CCC. lib. pro faciendo. & complendo C. perticas spala derum

dorum de lignaminibus, & de graycis acoratoriis, & pro Masgisterio in ratione III. lib. X. sol. pro qualibet pertica.

Et XX. lib. pro faciendo, & complendo tres bertenescas, & unum Belfredum in ratione V. lib. pro qualibet bertenesca, & quolibet belfredo.

Et L. lib. pro faciendo quandam viam super terragio, & pro aptando ipsum terragium in ratione X. fol. pro qualibet

pertica.

Et de receptione distarum DCCLX. lib. par. & aliorum C. Ducatorum datorum Dondeden de Roya de mandato vestro per Albertum de Ratione ejus socium placeat per latorem presentis mihi rescribere. Data Ter. die 1. Martis II. Indist.

#### Num. MCCXXXVII. Anno 1334. 9. Marzo.

Relazione di un Canonico della Cattedrale di Trivigi di aver ricevuto commissione penale da Signori dalla Scala di dover assistere agli assizi divini nella Cattedrale. Ex Cancellaria Comunis Tarvisi.

In nomine domini amen . Anno ejusdem domini millesimo trecentesimo trigesimo quarto, Indictione secunda, die nono mensis Martii, Tarvisii in Episcopali Palatio in camera dom, Vicarii infrascripti, presentibus me notario, & testibus infrascriptis. Venerabilis vir dom. Conradus de Brancasechis de Luca Canonicus Tervisinus constitutus in presentia dom. Nicolai Ples bani de . . . Florentine Diecesis Vicarii generalis in Christo patris dom. Ubaldi divina gratia Episcopi Tarvisini , dixit & proposuit & recitavit quoddam arduissimum preceptum ipsi dom. Conrado heri factum per fer Montanarium de Verona procura. torem & factorem feu negotiorum gestorem magnificorum dominorum Alberti & Mastini fratrum de la Scala dominorum Civitatis Tarvisine ec. ex parte prefatorum dominorum de la Scala, ac dom. Petri de Verme Potestatis in Civitate Tervisit pro ipsis dominis de la Scala, quatenus ipse dom. Conradus sub pena averis, & persone vadat & ire debeat ad Ecclesiam Tervisinam, & celebrare & interesse divinis officiis, sicut alii faciunt in ipfa Ecclesia Tervisina, & alii Rectores Ordinis, & Cleri universi Ecclesiarum Civitatis & diecesis Tervisii in suis ecclesiis. Cum scandalum maximum generetur in Clero, & in populo, ex eo quod iple dom. Conradus non vaditad officium; alioquin si ipse differret ire ad officium, ut premissum est, & alii faciunt, vel si recederet, vel recedere vellet, quod faceret eidem dom, Conrado in persona & rebus ac beneficio suo tale opus, quod effet perpetuum exemplum aliis similibus non parentibus, & ipsi dispendium, & perpetuum desolamen . Super quod quid facere deberet dictus dom. Conradus confilium, auxilium, & favorem dom. Vicarii predicti postulavit instantistime. Qui dom, Vicatius predicti dom. Episcopi Tervifini

sini respondit & dixit, quod omnibus consideratis pro meliori consulebat & suadebat prout melius, & in quantum poterat, & precipiebat perhentorie sub excommunicationis pena, quam ex tunc in ipsum serebat si contrasaceret, quod precepto dominorum predictorum de la Scala pareret omnino. Alioquim ipse dom, Conradus mortis proculdubio discrimen ex hoc subiret, & spoliationem omnium bonorum ipsius, & beneficii amissionem; & quod nullo modo differret ire ad officium in Ecclesia Tervisina, & celebrare cum aliis, sicut alii faciunt, nec se aliquo modo ad recessum pararet, & cogitaret ne dum pararet, quia mortis sibi periculum imminebar penitus, si in hoc precepto presato in aliquo resistere.

Actum Tervisii in camera predicti dom. Vicarii, presentibus discretis viris presbitero patre thesaurario, & mansionario in Ecclesia Tarvisina, Petro q. Alberti Zopellari clerico & notario, ac Bandocho de Barga diocesis Lucane testibus ad hoc vo-

catis specialiter & rogatis.

Locus Signi.

Bgo Johannes qu. Benvenuti de Colceta Florentine Diocesis Imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui, & rogatus scribere publice scripsi, subscripsi.

Num. MGCXXXVIII. Anno 1334. 27. Marzo.

Richiesta della Co. di Gorizia, che sossero levate le rappressaglie di Trevigi concesse contro il Friuli. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nos Beatrix Goritie, & Tirolis Comitissa honorabilibus, & prudentibus viris Pot. Consil. e Com. Civit. Ter. salutem, & omne bonum. Retulit nobis vir Nobilis Odelricus de Prata, quod ad iustantiam Zeme reliste qu. Ecelini fratris disti Odoltici quedam repressale per vos contra ipsam, & homines seu fideles Eccl. Aquil. sunt concesse, & novitates, & damna plurima percurrerunt contra eumdem Dom. Vos rogamus attentius quatenus hujusmodi repressalias revocare vellitis, ipsum, & subditos prediste Ecclesse non aggravantes, cum Venerab. vir Dom. Decanus, & Vicarius diste Ecclesse paratus sit, & semper suir eidem juxta consuendinem terre Forijulii justitiam facere plenariam. Data Goritie in die Resurrectionis Domini.

Num. MCCXXXIX. Anno 1334. 24. Marzo.

Richiesta fatta dal Vicario d'Aquileja al Podestà di Trivigi uniforme alla precedente. Copia tratta dal T. VIII. della Racc. Sc.

Nobilibus, & fapientibus viris dom, Petro de Verme Potoft.

Antianis, Confilio, & Com. Civit. Ter. Guillielmus Decanus Aquil. decretorum Doctor Vicarius, & conservator ejusdem Eca clefie falutem , & continue felicitatis augmentum . Exposuit nos bis vir Nob. Odoricus de Prata, quod ad instanriam Dom. Zeme xelice qu. Ecelini de Prata contra Forojulie ses subditos Ecclefie Aquil. repressalias concessistis occasione dotium; & jurium suorum, que postulat ab codem Odorico, de quo, si ita est, plurimum admiramur, quoniam Bonfaverio procuratori dicte domine, qui pro hac causa fuit pluries coram nobis; semper obtulimus exhibere juris, & justitie complementum prout constat per publica instrumenta; propter quod repressalie hujusmodi minus de bite funt concesse. Ideoque cum semper audivimus Dom. no. frum, & vos fore justitie precipuos zelatores circumspectani prudentiam vestram affectuose rogamus; quatenus ob reverentiam Ecclesie Aquil. & justitie conservationem; repressalias sus pradictas, si que funt per vos concesse revocare vellitis ; & penitus amovere, statuentes prefate Dom. ut si contra dictum Odoricum, vel ejus bona, feu aliquos predicte Ecclefie fubjes cos credit aliqued jus habere illum postulet coram nobis quia libenter faciemus eidem debitam rationem.

Data Utini XXIV. Martii Ind. II.

Num. MCCXL. Anno 1334. primo Aprile .

Spedizione de' Trivigiani d'altro foldo per compire i lavori in Bressello. Copia tratta dal Tomo VIII. della Racci Scotti

Magnifico, & potenti Dom. Dom. Rizzardo de Camino sua periori Comiti Cenetensi. Capit. Guerre ultra Padum Petrus de Verme Pot. Ter. salutem ad vota felicem. Juxta tam litter ratum vestratum, quam litteratum Magistri Bonifacii de Zaccosto Inzegnerii continentiam mitto ad vos Andream de Preganzolo Not. superstitem cum pecunia necessaria ad persiciendum partem laboreriorum ibidem siendorum tangentem Com. Terviscundum quod mandaveritis & ordinavit Magister Bonifacius suprascriptus. Data Ter. die primo Aprilis II. Indict.

## Num. MCCXLI: Anno 1334. 7. Aprile:

Comando dello Scaligero a Trivigiani d'informare, perche fossero state concesse le rappressaglie contro il Friuli. Copia tratta dal Tomo VIII. della Reccolta Scotti.

Albertus de la Scala Verone, Padue, &c. Nobili militi Dom. Petro de Verme Pot. Ter. gratiam nostram. Nuper a Domina Comitisa Gozitie, & a Dom. Guillielmo Decano, & Vicano Ecclesia Aquil, litteras cum querimonia recepi mus continente

DOCUMENTI. anod vos ad instantiam Domine Zeme qu. Ecelini de Prata fras tris Odorici concesseratis contra omnes Forojulienses repressaleas de quo non modicum admiramur cum cuidam Bonfaverio de Bononia Procumtori dicte Domine Zeme semper ipse Vicarius predicto petenti vice, & nomine Domine an-tedicte exhibere voluit justitie complementum, seçundum quod habuimus per suas patentes litteras. Quare cum non intendamus alteri concedere aliquas repressalias absque mandato dom. Mastini, & nostri, gravamur de dictis repressaleis eidem conceffis, falvo si a dicto Mastino predicto in mandatis non has buiftis. Ideirco receptis presentibus, nobis per vestras litteras significare debeatis, si de dictis repressaleis concedendis predi-Re aliquid a Dom. Mastino habuistis, vel causam propter quam incidiftis ad concedendum repressaleas antedictas, ut causam rei presentibus habere valeamus. A similibus absque alio precepto fratris noftri, & noftro amodo precavere debeatis.

Data Pad. VII. Aprilis.

12.4

Num. MCCXLII. Anno 1334. 7. Aprile.

Lettera d'un Commissario da' Trivigiani tenuto all'esercito in Bressello per assoldarvi gente, e per procurar di cangiar in danari Guastatori, e carri. Copia Tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili, & potenti Dom. suo Dom. Petro de Verme Potestati Ter. suus Octavianus de Asyllo sc. Desolatus sum & non modicum, quia non possum facere quod vellem, feci iftud, & cum labore, quia foldavi LX. balestarios pro duobus slorenis pro quolibet, ex quibus folvi LXX. florenos, alios promisi solvere stas tim, & procuro soldare CL. pavesarios pro V. lib. pro quoliber, & facta est proclamatio, si quis vult ftipendium cum pavesiis : iraque eritis excusati a peditibus pavesariis, & a balesteriis per hunc modum. De plaustris nullo modo Dominus voluit aliquid audire, nec de guastatoribus, sed adhuc non cessabo probare quomodocumque potero, & faciam. Unde mittatis flatim D. florenos tam pro residuo solutionis balesteriorum, quam pro solutionis stipendiariis pavesariis, & causa expendenti, si tractare potero de guaftatoribus, & plaustris in parte, vel in toto: & credatis Nicolao Nepoti nostro, quod vobis dicet: & faciatis quod pecunia fit in Verona in continenti die noctuque mittena do. Data Verone VII. Aprilis post nonam.

Nnm. MCCXLIII. Anno 1334. 7. Aprile.

Commissione di Massino, che i Trivigiani spedissione a Vicenz una Ambasciatore per disserenze, ch'egli avova colle sue Città. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Ex parte Mastini de la Scala &c. mandamus vobis, quod proquestionibus, quas nos, & Comunia Civitatum nostrarum habemus, ut unum Ambaxatorem pro Comuni nostro Ter. de dictis questionibus, & juribus disti nostri Comunis plenarie informatum ad distam Civitatem Vincentie mittere debeatis, ita quod sti bi die Martis proximo sine fallo, ubi erunt ambaxatores similiter aliarum nostrarum Civitatum.

Data Ver. die VII. Aprilis II Indict.

Num. MCCXLIV. Anno 1334. 10. Aprile.

Comando degli Scaligeri che fossero levate le rappressaglie contro il Friuli. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Albertus de la Scala &c. Nob. militi Petro de Verme Pot. no-Aro Ter. significamus vobis, quod super facto repressalarum per vos concessarum contra Forojulienses occasione cujustam Domine Geme litteras recepimus a Domina Contessa Goritie, a Dom. Decano Aquil. nec non a Dom. Brizalia de Pureiliis. Quibus super co destinavimus per litteras nostras velle.... secundum quod in cedula presentibus interclusa constat expresse. Que in ipsa cedula contenta volumus per vos attendi debere, & etiam observari. Data Pad. X. Aprilis II. Ind.

Exemplum.

Magnifice Domine Beatrici Tirolis, & Goritie Comitisse honorande Albertus de la Scala &cc. salutem ad vota felicem. Magnificentie vestre litteris receptis, & omni sua parte intellectis ad plenum continentibus de facto repressaliarum per Dom. Petrum de Verme Pot. nostrum Ter. concessarum contra Forojulienses occasione cujusdam Dom. Geme civis nostre asserentis pro dotis suis aliquid rationabiliter a certis subditis, & districtualibus vestris habere, tenere &c. sic magnificentie vestre respondemus. breviter per presentes. Quod cum idem Dom. Petrus Potestas. Tervisii dicat, & asserat repressalias ipsas rationabiliter este factas causis pluribus, & rationibus assignatis, sumus nihilominus contenti, quod dummodo ipsi Dom. Geme, seu procuratoribus suis & nunciis, ut scripfistis, per sapientes, & officia-Jes vestros reddatur, & fiat justitie complementum, quod certe per vos mandari debere speramus, omnes repressalie usque modo concesse tollantur, & nullius valoris esse intelligantur. Salvo quod, si per officiales vestros, & subditos ipsi dom. Geme jus

DOCUMENTI,

jus fuum denegaretur, tune non possemus, ut tenemur, eidem ullo modo deficere ad rationem. De quarum presentium litterarum continentia dicto Domino Petro Pot, nostro mittimus litteras speciales.

Ejusdem tenoris, mutatis mutandis, Dom. Guillielmo Ecclesie Decano. Item Domino Brisalie de Porciliis Capit. Portus

Naonis .

Data Pad. X. Aprilis II. Ind.

Num. MCCXLV. Anno 1334. 18. Aprile.

lagguaglio, ch'erano stati licenziati li soldati Trivigiani, avendone il Comune altri affoldato in luogo loro. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili, & potenti D. suo D. Petro de Verme Pot. Ter. suus stavianus de Asyllo se ipsum Bona side agens, quod sacio, t sim certus quod credatis, impetravi a Dom. meo D. Masti-3, quod omnes milites de Ter. redire debeant Tervisium cum oc pacto, quod affoldavi fibi XX. baleftarios equites, qui conant quodlibet mense XX. libras pro quolibet: ita quod Domius feeit diei mihi per Marchionem, quod deberem dicere de fliribus de Ter., quod redire domum deberent & quod eos villas suas transmittatis, & mihi in continenti pecuniam mittis ad solvendum dictos balesterios equires. Defacto plaustroim, & Guastatorum sum in tractatu, & in toto, vel in parfaciam, & taliter, quod credo, quod poteritis contentari. ide mittatis statim mille florenos, vel ducatos, quia credo, let non sim certus, posse bene operari. Hoc dico, sed scia-1, quod faciam quam melius facere potero, & reddam ratiom villicationis. Facio, que possum non metuens laborem, feiatis quod jam dixi omnibus Tervisinis equitibus quod rete debeant domum.

Data Verone XVIII. Aprilis.

Num. MCCXLVI. Anno 1334. 19. Aprile.

gguaglio del Commissario all'esercito del da lui operato per Carri, Guaftatori, Muratori, Falegnami, ed altro. Copiotratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili, & potenti Dom. fuo Dom. Petro de Verme Pot. Ter. lis Octavianus de Afyllo se ipsum. Hec sunt, que seci, & cdo bene fecisse. Primo de facto plaustrorum inveni CC. ustra pro mille, & DC. lib. in mense, in ratione octo lib. quolibet plaustro. Item de facto Guastatorum, quia debemittere CCC. Guastatores, & ultra, hoc oportuit, me de

mandato Domini promittere solvere quolibet mense CL. bale sterios in ratione duorum storenorum pro quolibet, qui capiur CCC. storenos in mense. De peditibus pavesariis, & aliis bal stariis, & militibus vobis scripsi alias, ita quod amplius su scribio. Marangonos, & Magistros murorum omnino mittati & balistas grossas, & fagittamenta quam plus poteritis. De civibus, & aliis ferramentis procuro facere forum in Civita Verone, & si habuissem focium aliquem, qui me juvassem, do expedissem etiam, Si vultis alia me facturum precipien mandatis, & omnino subito mittatis omnia per me requista Data Verone XIX. Aprilis ante tertiam.

Num. MCCXLVII. Anno 1334, Primo Maggio.

Comando degli Scaligeri al Comune di Trivigi che fossero j diti ogni Mese i danari per soldati cambiati per accordo si to col Commissario. Copia tratta dal Tomo VIII. della R colta Scotti.

Mastinus de la Scala una cum Magnisico fratre nostro D Alberto Civitatum Verone, Padue, Ter. &c. Dominus Gralis Nob. Militi Domino Petro de Verme nostro Pot. 7 salutem. Notificamus, quod ad instantiam, & requisitio prudentis viri Domini Ostaviani de Asylo jud., ac projamorem, & assectionem quam ad predictum nostrum Com. gerimus, & habemus, volentes presato nostro Com. de c tingentibus complacere, & gratiam facere specialem, que omittenda per Vos, sive predictum vestrum Com. ad nos selices exercitus ultra Padum, contenti sumus recipere m instra proxime declaratis.

Primo pro LX. balisteriis mittantur singulis mensibus (

noren.

Item pro CL. pavefariis singulis mensibus DCCL. lib. Item pro CL. balisteriis permutatis loco CCC. guastator CCC. slor. singulis mensibus.

Item pro peditibus, qui debebant mitti per vestrum Com, N.

lib. fingulis menfibus.

Item pro XX. Equitibus quos debebant tenere vestrum (Ter. in Civitate Verone CCCC. lib. singulis mensibus.

Item CCC. Guastatores continuos usque ad sinem exercit Item (sic) Magistros de lignamine, & Tajatores de la bus sive petrarum juxta modum alias vobis missum. Que nia supradicta mittere debet predictum nostrum Com. prestando nobili viro Guidoni de Corrigia nostro Procut. Vet aut si abesset, Gulielmino de Parma nostro vicario ad tab Dom. Gulielmini de Servideis, singulis mensibus mittendo ad introitum mensis, quem volumus incipere in Kal. pressi

menfis Madii. Vos igitur omnia predicta procuretis pro presente mense Madii mittere fine mora.

Data Verone die Dominico primo Madii.

Dominus Potestas predictus habuit ipfas litteras authenticas . & habet penes fe.

Num. MCCXLVIII. Anno 1334. 4. Maggio.

Il Vicario della Chiefa d' Aquileja consegna a' Signori di Porzia il Castello d'Aviano, perche non vada in potere di Rizzara do da Camino. Ex membranis existentibus penes Josephum Comitem Purliliarum & Ottemburgi S. R. I. Principem .

In Christi nomine amen. Anno nativitatis einsdem Milles. trecentesimo tricesimo quarto indictione secunda die quarto Maii Utini in Castro Patriarchali presentibus Brasino de Toppo Johanne quond. D. Olcelli Valentino draperio & Zanulifio omnibus de Utino testibus ad infrascripta vocatis & rogatis. Venerabilis vir D. Guilelmus Decanus Aquilegensis Decretorum Doctor Vicarius & Conservator ejusdem Ecclesie sede vacante pro reverendo Patre D. Bertrando Dei gratia Oftiensi & Velletrensi Episcopo Apostolice Sedis Legato ac nobiles viri Domini Confiliarii & septem sapientes ellecti per Colloquium generale ad infrascripta vim tocius colloquii habentes considerantes gravia pericula & dampnum irreparabile, quibus Ecclesia Aquilegensis imminet & servitores ejusdem fi Castrum Aviani ad ipsam Ecclesiam pertinens ad manus emulorum ipsius Ecclesie perveniret cujus turris per quosdam de dicto loo Aviani occazione certi fui stipendii quod habere debent ab Ecclesia Aquilegensi pro eo tempore quo steterunt ad custoliam terre Sacili & deffensionem, quando Magnificus vir D. Lizardus de Camino superiori terram ipsam obsederat, quod tipendium ascendit ad quantitatem mille librarum parvorum el circa occupata tenetur, recusantes illam tradere & affigna-\* Venerabili vito D. Morando de Porciliis per cosdem Domios Vicarium Confiliarios & fapientes Gastaldioni Aviani conituto, nisi integre eis satisfier de suo stipendio memorato duitantesque quod occupatores predicti non circumvenirentur & educerentur per aliquos specialiter ad petitionem D. Rizardi e Camino predicti vigilantis continue ad occupationem Caftri e Aviano & terre Sacili fi posser, ita quod turrim ipsam in pfius & servitorum suorum manibus tradere cogerentur pro pnservatione Castri Aviani predicti statu & salute Ecclesie Auilegensis & servitorum suorum omnium consideratis pericus & dampnis predictis quibus obviare volunt ut tenentur & thent deliberaverunt statuerunt & providerunt unanimiter & Incorditer cum pecuniam de bonis Ecclesie Aquilegensis non aberent ad presens qua satisfieri posset predictis tenentibus di-

Cham turrim de suostipendio, quod prefatus D. Morandus predictas mille libras parvorum quas de suo stipendio habere debet, nomine Ecclesie Aquilegensis persolvat eisdem habita in se potestate & dominio turris predicte, pro qua quidem pecunia mille librarum parvorum prefari Domini Vicarius Confilia. rii & feptem sapientes electi vim totius colloquii ad ista habentes & potestatem custodiam Castri Aviani cum Gastaldia garito honoribus redditibus & juribus omnibus ad illam spectantibus eidem D. Morando suo & virorum nobilium Dominorum Odogiei Guezelonis & Namfusii fratrum suorum nomine recipienti renendas custodiendas possidendas & percipiendas usque ad solutio nem integram dictarum mille librarum parvorum tradiderunt locaverunt & concesserunt detrahendo annuatim de ipsis mille libris marchas viginti frixachensium novorum pro gastaldia xedditibus & juribus antedictis. Quod quidem Castrum ipse D. Morandus suo & dictorum fratrum suorum nomine manuali fide prestita nomine sacramenti promisit eisdem Dominis Vicario Confiliariis & fapientibus ad honorem Ecclefie Aquilegenfis temere conservare & fideliter custodire, ipsumque Castrum & terram Aviani prefato D. Vicario seu futuro Patriarche vel ejus Vicario seu nunciis eoram aperire & claudere quandocumque & quociescumque opus fuerit vel casus occurrerit sen sibi placuerit. Et completa solutione dictarum mille librarum illud futuro Patriarche seu ejus Vicario vel nunciis libere tradere dimittere & confignare fine onere aliquo expensarum, sub bonorum suorum mobilium & immobilium presentium & futurorum omnium ypothecha.

S. N. Ego Franciscus quondam D. Montenini de Villanova de Laude Sacri Palatii Notarius predictis interfui & rogatus hec scripsi.

## Num. MCCXLIX. Anno 1334. 4. Maggio.

Consulta del Consiglio di Trivigi sopra una lettera di Massimo con entro una nota della tangente di Trivigi si d'uomini, come d'atrecci da spedirsi all'esercito. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

In momine Dom, nostri J. C. amen. Anno ejusdem MCCCXXXIV. Ind. II. die Jovis V. Maii: Curia Autianorum, & fapientum Com. Ter. in Ecclesia Palatii Com. Tar. per vocem, & mandatum preconis coram sapiente, & discreto viro D. Paulo de Musto de Regio Jud. Vicario, & assession and Militis Domini Petri de Verme Civ. Ter. honorab. Potest. solemniter congregata proposuit idem Dominus Vicarius, quid sit faciendum, & facere habeat super litteris missis ex parte Magnissei D. D. Mastini de la Scala Civitatum Ver. Ter. &c. Capitanei, & Domini generalis Nob. Viro D. Palmerio de Sesso Cap. Guerre Civit. Ter. pro dictis Dominis de la Scala, nec non ipsi D. Potest., Vicario.

rio. Antianis, fapientibus Com. Ter., & Montanario de Verona factori dictorum Dominorum de la Scala in Civitate Ter. & etiam super cedula ipsis litteris interclusa. Quarum litterarum. & cedule ipfis litteris intercluse tenor talis eft. Prima Super scriptio. Nob. viro Palmerio de Sesso, nec non prudentibus Viris Dominis Paulo de Musto Vic. Potest., Antianis, & sapientibus Civit, Ter. ac Montanario officiali nostro. Tenor autem intrinsecus litterarum talis est. Ex parte Mastini de la Seala volumus, & mandamus vobis, quatenus Com. Ter. nullo modo, forma, vel causa cogere debeatis ad aliquod plau-Arum prestandum de illis DXXXVI. plaustris, que sibi imposita erant occasione exercitus nostri ultra Padum fiendi, neque de aliquibus aliis plaustris, nisi pro farina, & vino contingentibus dicto Com. Ter., quod vinum, & farina conduci debent ad ripam Padi apud Govern. Preterea de CL. plaustris vini impositis dicto Com. Ter. subtraximus plaustra L., ita quod ad prestandum ultra numerum centum plaustrorum ipsum Com. nullatenus aggravetis. Et insuper vobis injungimus & mandamus, quod de frumento munitionis nostre imposito districtualibus Com. Ter. quod est penes Montanarium dicta centum plaustra ipsi Com. Ter. dari faciatis pro illo pretio quo emptum fuit a districtualibus supradictis, & non ultra; dantes operam cum effectu quod habeatur de frumento in munitione ad sufficienciam pro usu Magnifici D. Alberti fratris noftri & nostro fi contingeret ipsum vel nos ad Civit. Ter. equitare. Alia autem vobis imposita juxta tenorem litterarum, vel interclusa eedula adimplere debeatis, taliter quod parata fint, cum ea duxerimus requirenda.

Data Verone die primo Madii Ind. III. Tenor autem cedule

ipsis litteris intercluse talis est. Pars tangens Com. Ter.

Primo C. plaustra frumenti ) pro quoque mense.

Item CC. pedites in quibus fint L. balestarii cum Cap., &c

Not., sufficientibus.

Item CCCC. guaftatores, scilicer quarta pars cum vangis, vel bailis, & quarta pars cum securibus, & cortellaciis, & quarta pars cum zapis, & alia quarta pars cum falcibus, & Messoris cum suprastantibus, & Notariis sufficientibus.

Item IIII. Magistri lignaminis. ) cum uno Enzegnerio, &

Item II. Magistri tajatores lapidum.) suis ordegnis.

Item unus Medicus Cirolugus cum preparamento suo.

Item decem piloti.

Item quinque mille Veretonii.

Item unus Magister a balistis cum preparamento suo.

Item unus Magister a sellis.

Item unus Beccarius cum bestiis, & apparamentis suis? Item Marescalcus ab equis,

Item XXX. lumerie.

Item mille Ballote

Irem

Item decem secures.

Item quindecim zappe ample,

Item XV. vange.

Item XV. Baili, Item XV. Pichi.

Item quatuor Palferri.

Item fex Cortelacii a Bosco.

Item L. passi soge grosse ut hasta peditis. Item L. passi soge grosse ut hasta dardi.

Item L. seu centum passi soge de digito minimo.

Item XII. libre spagi a cordis balistarum.

Item una duodena sogetarum.

Item CC. clavi a pondere medii pedis, alia vero spane .

Item CCCC. clavi a sex denariis. Item D. clavi a quatuot denariis.

Item mille clavi ab uno denario.

Item MD. a XII. denariis.

Item CCCC. a quinque fold. centenarium.

Item decem granfiones. Item due libre cere.

Item due libre colle. Irem XX. nosete a Balista a strecca.

Et circa premissa superstites, & Notarios super munitionibas.

E fu risolto di por mano quanto prima ad eseguire per quante si sosse potuto.

Num. MCCL. Anno 1334. 4. Maggio.

Destinazione de' Trivigiani d'uno che in Mestre rendesse giustizia si Veneti se venivano aggravati contro li concordati. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine amen . Anno Dom. MCCCXXXIV. ind. feeunda die Mercurii quarto Maji . Sex Sapientibus habentibus bailiam, & arbitrium super statu , & quibuscumque utilitatibus Com. Ter., In Ecclesia minoris Palatii ipsius coram Nobili, & potenti milite D. Petro de Verme honorab. Potest. Ter. voce preconia more folito congregatis, per omnes in concordia, nemine difcrepante, electus fuit Laurentius de Pantalone Not. qui pro-Officiali Com. Ter. per totum mensem Maji presentem cum Salario, quod placuerit Dom, Pot., stare debeat in portu de Mestre ad reddendum jus quibuscumque Civibus Venetiarum de omnibus, & singulis extorsionibus, & aliis violentiis eisdem, wel alieui ipsorum in portu de Mestre per aliquos contra formam pactorum inter Com. Venetiarum ex una parte, & Com. Ter. ex altera firmatorum factis, & illatis. Et hoc juxta pa-Rorum hine inde initorum feriem . & tenerem . Num.

Num, MCCLI. Anno 1334. 13. Maggio.

Dimanda di cofe diverse pell'esercito fatta da gli Scaligeri al Comune di Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

## Ex parte Mastini de la Scala.

Postquam transivimus Padum non potuimus habere abundaniam victualium, & adhuc magis timemus ne deficiant in futu. um. volumus igitur, & mandamus quod si gratiam nostram aram habetis, quantitatem farine, & vini, quam de Tarvisio os oportet habere, ad terminum, quem dicet lator presentis Juncius noster, videlicet per quatuor dies ante Kal. Mensis Junii proime venturi in terra de Briffilio infallibiliter transmittatis. Pemus autem de Ter. centum plaustra farine, & L. plaustra vini. e predictis, & aliis, que deliberavimus esse nobis necessaria 1 futuro felici exercitu noftro circa Parmam, latori jam dicto ebeatis fidem credulam adhibere, ipfa mora postposita exequenis. Data in Castris nostris apud Regium die XIII. Maji .

Forma ambaxate circa requirenda necessaria pro exercitu.

Primo quod mittant XII. pistores, qui faciant panem de ipsoim farina, & coquan illum, cognoscentes quod in terra Bris-Ili farina cum necessariis sunt parata.

Item quod mittant unum bonum fuperstitem, vel plures, qu'? endi faciant panem, qui fiet de farina corum, & recipiant detries, cognoscentes quod erunt lucrati de predictis.

Item quod mittant unum bonum superstitem, vel plures, qui endi faciat vinum, & recipiat denarios, qui fient de ipfo. Item quod mittans pagas officialibus fuis, quos habuerunt hue

isque, & habent in exercitu.

Item non recedat Palmerius de Ter., nist videat primitus or nem inceptum circa mittenda.

## Num. MCCLII. Anno 1334. 19. Maggio.

intratto de' Trivigiani con un Appaltatore pella farina da spedirsi all' esercito. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccol. ta Scotti .

In Christi nomine Amen. Anno Dom. MCCCXXXIV. Ind. II. die vij XIX. Maji, Sapientibus arbitrium habentibus super ftatu, & ilitatibus Com. Ter. in Ecclesia minoris Palatii ipsius Com. vopreconta coram Nob., & potenti milite D. Petro de Verme norab, Pot, Ter, more folito folemniter congregatie, propo-C

4

fuit idem Dom. Pot. & petiit fibi confilium exhiberi, quid fa ciendum fir super pactis, & conventionibus infrascriptis fact per ipsum Dom. Pot. cum Montanerio de Verona vigore li terarum Magnifici D. Mastini de la Scala Verone &c. quaru litterarum. & pactorum tenor talis eft.

Ex parte Mastini della Scala &c. Postquam transivimus Padur

come nel Documento n. 1251. di sopra.

Dominus Potestas convenit, & in concordia fuit cum Moi tanerio de Verona, quod ipse ser Montanerius dare debeat d cto Dom. Pot., & Com. Ter. MCC. staria farine frumenti ratione triginta octo foldorum pro quolihet stario, cum iis pactis, conditionibus, quod ipfe fer Montanerius debeat facere macinarid fum frumentum; & si contingeret, quod Dom. Pot., & Cor Ter. habeant gratiam, quod centum plaustra farine, que debei conduci Bressellum de mandato Dom. Mastini, possint de Vero conduci Bressellum," quod tunc dictus Montanarius dictam fai nam possit conducere Venetias habendo a Com. Tar. vasa, quibus dicta farina conducatur Venetias. Ita tamen quod ip ser Montanarius teneatur restituere dicta vasa Dom. Pot., & Coi Ter., vel ipforum valorem. Et debeat folvere fer Montanari dacium macinature Com. Ter. secundum consuetudinem frume ti, qui portatur Venetias in farina. Et si dicta gratia haberi n poterit, quod tunc Com. Tar. dare debeat pretium dicti fr menti in ratione CLXXVIII. foldorum den. par. pro stariis dicto! Montanario usque ad medietatem mensis Junii nunc proxir venturi, & dictus fer Montanarius nil solvere teneatur de m cinatura predicti frumenti.

Fu approvato il contratto, e furono scelti quelli che aveva a far il pane, ed a sopraintendervi, vi è il comparto de' Carr ed il comando a' Toscani d'un' imprestanza per pagarli; T

questi Toscani trovo Bombene, Agolanti, Camarini.

Num. MCCLIII. Anno 1334. 2. Giugno.

Proibizione della Caccia senza licenza del Podeftà di Triois Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Anno Domini MCCCXXXIV. Ind. II. die Jovis fecundo Juni Curiis Antianorum Com. Ter. coram dicto Dom. Pot. in Capella P Jatii Com. Tar., ut moris est, solemnitet congregatis, firm tum fuit per septem Antianos concordes, nemine discrepante, p fito partito ad buss. & ball., quod nullus homo Civit. Ter nec districtus, nec aliquis alius forensis, tam Theotonicu quam Latinus, cujuscumque status, & conditionis existat, a deat, nec presumat pajsare, falconare cum aliquo ancipitu falchione, nec aliqua ave a rapina, nec aliquas aves cape cum rete, vel retibus, nec debeat, nec audeat, vel presum venari aliquas bestias cum canibus in aliquibus locis, prati neme.

41

memoribus, clausuris districtus Ter., absque licentia, & mandato dicti Dom. Pot. pena, & hanno D. lib. par. pro quolibet contrasaciente, & qualibet vice.

Num. MCCLIV. Anno 1334. 22. Giugno.

Indolenze del Podestà di Trivigi tentro quello di Conegliane, Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Magnifico, & potenti Dom, suo Dom, Alberto de la Scala Civit. Ver., Pad. Vinc., Tar. &c. Capitaneo, & Domino Gener. Petrus de Verme saus in Ter. Pot. cum recomendatione seipsum. Noverit Vestra Nobilitas, quod Dominus Prosdocimus Calizene Potestas Coneclani continue novitates, & molestias fecit. & facit contra districtuales quosdam vestri Com. Ter. super quibus tollendis ipsum Potest. Coneclani sepius exoravi, & ipfe magis ipsis novitatibus insistit contra debitum rationis. Quare vestre magnificentie supplico quatenus sic ordinare dignemini, quod ipse Porestas a talibus novitatibus desiftat, sciendo, quod si ipse amplius fecerit novitates predictas, ipfas fufferre non valens contra Comune, & homines Coneclani in avere, & personis procedam in duplo, vestrum Com. Ter. & homines dicti Comunis cum justitia viriliter defendendo, & si ante vestram responsionem ipse Potestas Coneclani novitates fecerit, similes novitates faciam contra ipsum, & homines dicti loci. Data Tar. XXII. Junii secund. Ind.

Num. MCCLV. Anno 1334. tra i 22. Giugno e i 4. Luglio.

Comando d'Alberto al Podestà di Trivigi di sceglier dedici Nobili, che col Capitano dovessero intervenire ad'una solennità che si faceva dal Carrarese per giostrarvi. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Albertus de la Scala Ver., Pad. &c. Dominus generalis, Nobialibus viris Domino Petro de Verme Pot. nostro, & Palmerio de Sesso Capitaneo nostro gratiam nostram. Placet nobis, & volumus, quod Curia Dom. Marsilii, quam honorisce facere intendit, de XII. Civibus Ter. pro assiludendo ad distam Curiam Domini Marsilii electionem facere debeatis, qui de nobilioribus, & melioribus diste Civitatis Ter. esse debeant. Et cum eis pro capite ipsorum & Palmerii ad distam Curiam venire debeas. De quibus omnibus Dominus Marsilius vobis scribit pro parte sua, & intentionem, & modum, quem circa predista agere habetis, per litteras suas videre poteritis, que omnia secundum tenorem litterarum suarum de nostro mandato adimplere debeatis.

Numa

Num. MCCLVI. Anno 1334. 2. Luglio.

Risoluzione de Trivigiani di regalare Marsilio di Carrara nella congiuntura di sue nozze. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Die Sabbati predicto. Curiis sapientum super sacto exercitus Berefelli electorum in Capella predicta, coram dicto Domino Pot, more solito congregaris proposuir idem Dominus Potestas, & sibi petiit Consilium exhiberi quid facere habeat super honore saciendo nobili, & egregio militi Domino Marsilio de Carraria occasione Curie sue, quam facir, seu facere intendir pro suis nupriis. Et hoc cum ipse Dom. Marsilius sit potens apud Magnificos Dom. nostros de la Scala, & semper zelaverit, & zelet hoc

norem, & statum Comunis Ter.

Dominus Joannes de la Vazola Judex consuluit, quod attento, & considerato amore, & dilectione, quem, & quam ipse Dominus Marsilius semper habuit, & habet ad dictum Comune Ter., & ut ipse more solito majorem causam habeat hono, randi, & tractandi Com. Ter., quod per Com. Ter. donentar, & gratiose dentur ei sexcenti floreni auri pro honore dicte sue Curie, qui floreni accipiantur mutuo per Comune a Guariento de Bursio, & Donato Benencasa Notariis Exactoribus collecte Comunis Ter.: quod de denariis prime collecte, imponende per Com. Ter., restituantur dicti Floreni exactoribus suprascriptis. Fu presa.

## Num. MCCLVII. Anno 1334. 4. Luglio.

Richiefta di Marsilio da Carrara d'essere provvedute da' Tria vigiani di soldo nella solennità delle sue Nozze. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti,

Nobili, & potenti militi Domino Petro de Verme Pot. Tet. Marsilius de Carraria salutem. Placeat vobis insimul cum Palmerio ordinare quam citius esse porest, ut Tervisini me provideant ad istam meam Curiam: & sciatis quod expense sunt multo majores, quam ille quas sacere credebamus. Ideo me oportet ab omnibus adjuvari.

Data die quarto Julii.

## Num. MCCLVIII. Anno 1334. 4. Luglio.

Protesta del Decano della Chiesa d'Aquileja contro il parlamento generale, che voleva consegnare alla Contessa di Gorizia le Terre del Friuli, perché invase da Rizzardo da Camino. Ex Protocollo Gubertini de Novate existente apud R. D. Petrum Variani Utinensem.

Anno Dom. MCCCXXXIV. Indict. II. die quarta Julii. Actum arini in hospitio habitationis Domini Federici de Savorgnano. Habetur protestatio [vener. Viri Guilelmi decani Aquilejensis Conservatoris ejusdem Ecclesie adversus tractatores concordes id tradendum nomine suo & Colloquii generalis administrationem bonorum, & proventuum Aquilegensis Ecclesie dom. Conicisse Goririe pro desensione terre Forijulii, quam hossilier atraverat, & premebat dom. Rizardus de Camino superiori.

# Num. MCCLIX. Anno 1334. 10. Luglio.

'emando del Podestà di Trivigi a' Capitani di Regenzudo, ed altri Castelli di trattar d'amico l'esercito del Friuli, e da tale farsi da quello trattare. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Petrus de Verme Pot. Ter. providis viris Francischino de Floentia, & Joannino de Cremona Capitaneis Castri Regenzud? lutem. Recepimus ab egregia Dom. Beatrice Comitissa Gorie, & Tirolis viceregente pro Dom. Jo. Henrico ejus filio projulii Capitaneo, & a Rev. viro Dom. Gulielmo Confervare Ecclesie Aquilejen. Decano Ecclesie suprascripte, & a Caellanis Forojulii litteras continentes, quod gentes, & exerciis totius Forojulii non intendunt facere aliqua contra honos, Dominium, & statum Magnificorum Dominoruminostrorum la Scala, sed tantum pro tuitione Ecclesse Aquilejensis verunt contra propulsationem factam contra cos per Dominum izardum de Camino superiorem. Quare vobis harum serie prepimus, & mandamus, quatenus si contigerit aliquos de exertu suprascripto venire in damnum, & prejudicium Castri Renzudi, & Villarum, quod ftarim ad illos, qui damnum dant in terris, & villis dicti Caftri mittere debeatis unum, lalios nuncios speciales ad ipsos, fibi significantes, quod ipsa omina Comitissa, Decanus Conservator predictus, & Castella-Forojulii nobis promiserunt per suas parentes litteras, Dominis Mris, nec corum subditis aliquod damnum non inferre. Nilominus semper ad bonam, & tutam custodiam dicti Castri e noctuque attentius vigilantes, & si per ipsos de exercitu mnum aliquod vobis, feu villis predictis fierent, volumus

quod nuncius Ver. coram Capitaneo exercitus compareat, ei presentes nostras litteras ostendendo. Mandantes omnibus, & singulis vestre Capitanarie subjectis, quod alicui de dicto exer. citu novitatem aliquam non inferant ullo modo.

Data Ter. X. Julii II. Ind.

Similes littere misse fuerunt Hendrigeto de Roncinello, 8 Toscanelle Capitaneo Forminige.

Similes littere miffe fuerunt Joanni, & Portalupo Capitane

in vidoro.

Similes littere misse fuerunt Bertolino Calig., & Socio Car S. Martini in Ceneta.

Similes littere misse fuerunt Dom. Prosdocimo Pot. in Co meclano.

#### Num. MCCLX. Anno 1334. 15. Luglio.

Ringraziamento di Marfilio da Carrara per i 600. Fiorini sped tigli in dono da' Trivigiani. Copia tratta dal Tomo VIII della Raccolta Scotti.

Nobili, & honorando militi Petro de Verme Pot. Ter. Reci pi gratanter à Dom. Joanne de Lavazola presentis gerulo sel centos Florenos auri vestro, & Comunis Ter. nomine largito: de quorum transmissione vobis refero dignas grates, & dignu refero propositum obsequendi offerens, quamquam habunde & scire, & posse ad omnia conformia vestris votis. Super he enim relatibus prefati Domini Joannis intentionis nostre cor scii fidem credulam placeat adhibere.

Marsilius de Carraria. Data Ver. XV. Jul.

## Num. MCCLXI. Anno 1334. 8. Agosto:

Creazione d'un Notajo fatto da un Conte d'Inglesco, o d'Ingera Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

In nom. D.N.J.C. Amen . Anno nativitatis ejuldem MCCCXXXI Ind. II. die Lune VIII. mensis Augusti, presentibus Antonio Venetiis filio ser Petri preceptoris S. Joannis novi, Marco Mall petro de Venetiis filio Domini Andree Mallipetro, Francisco Venetiis filio qu. Ill. Maphei Marinari, Zanino Mariono fil Domini Nicolai Marioni de Venetiis, & aliis ad hoc specia ter vocatis, & rogatis. Ibique Dominus Philippus Comes P latinus filius qu. Domini Ambroxii Viviani de Borzanore C mes de Inglesco, seu de Ingera, ad honorem Dei, & B. M rie semper Virginis gloriose, & Romani Imperii, licet P sentialiter vacantis per pugillare, & penam scribendi, ques

fua mante tenebat, investivit Jacobum de Tar. filium Magistri Michaelis Barberii de arte, & officio Not. eo modo, quod ubicumque deinceps sub Rom. Imp. sit publicus tabellio, & Not. & facere possit publica Instrumenta, & Notariatus officium, & que ad notariam pertinent ubilibet exercere. Qui Jacobus fidelitatis solemniter prestitit Sacramentum dicto Rom. Imp. & prenominato Dom. Comiti Philippo, ac etiam omnibus Comitibus de Inglesio, seu de Ingera, ita quod honor Imperii, & omium Comitum de Ingera, ac personas, & jurisdictionibus corum custodiet, & salvabit, & quod non erit consentiens, qued eoum, vel alicujus eorum in personis, vel in avere honor vel urisdictio minuatur: nec quod amittant vitam, vel membrum. & si sciverit, quod vellet contrasieri, vel aliquod predictoum, vetabit modis omnibus suo posse, & quam citius poterit per se, aut per scriptum, vel nuncium anunciabit illi, vel ilis, contra quem, vel quos aliquid tractaretur: & quod in mnibus erit verax Romano Imp., & dictis Comitibus, & fidelis anquam bonus Vassallus suo Domino debet esse, & de omnibus licet eis veritatem si fuerit requisitus, de quibus manifestanlis non faceret contra fidem. Item addidit suo Sacramento, uod in causa Ecclesiarum, Ospitalium, Religiosorum, Orphaorum, Viduarum ---- cos manifestabit prout poterit bona fie fine co quod de suo aliquid expendere presenti juramento liqualiter aftringatur. Item quod in omnibus Notariatus Offiium legaliter exercebit, dicta testium tonebit, donec partes uerint in concordia, vel ipsa dicta suerint publicata. Instruentum publicum non faciet in carta bombicina, nec in cara rafa, que fuisset alias scripta, vel alio modo aliqualiter ecremata, vel vitiata aliquo atramento. In contractibus quos bribet, non addet, vel minuet aliquid, nisi secundum quod 1 concordia fuerint contrahentes: dicta testium recipiet, atue scribet, & eos interrogabit, secundum tenorem capituli, it secundum quod eum videbitur oportere. Ad cujus rei notiam prefatus Dominus Comes Philippus hoc justis fieri inrumentum, & sui sigilli munimine roborari.

Actum in Venetiis in contracta S. Marie Formose in domo,

1 qua ego Not. infrascriptus habito.

Ego Ubertinus de Pergamo habitans Venetiis Imp. Auch. Not. is omnibus interfui, & de mandato Domini Comitis rogatusate scripsi.

Num. MCCLXII. Anno 1334. 14. Agosto.

provazione dello Scaligero di certi capitoli speditigli da Trivigi intorno a' banditi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti

Albertus de la Scala &c. Nobili militi Petro de Verme Pot, Data Pad. XIV. Augusti secunda Ind.

## Tenor autem Capitulorum talis eft.

Primo cum multa mala, & homicidia infinita quotidie fier contingat in diftrictu , & Territorio Ter. ex diversis , & varii Jurisdictionibus, & Signoriis permissis, & concessis in diftrict Ter., cumque omnes banniti reducantur, & receptentur in le cis predictis; providerunt Pot. Antiani, & fapientes, quod d gnaremur pro honore, & statu nostro Civit., & diftrictus Te placeat eis imponere exercentibus jurisdictionem super diffricut Ter., quod bannitos Comunis Ter. non audeant receptare i locis suis, & receptatos licentiare debeant, & non tenere, E quod quilibet exercens jurifdictionem aliquam teneatur, & de beat, & quilibet ejus officialis secundum formam Edici pre dicti ad requisitionem Poteft., & Communis Ter. capere queml bet bannitum Com. Ter. inventum in loco sue jurisdictionis & ipsum transmittere Pot. Ter. ad ejus petitionem. Quod fuerint negligentes in predictis Pot. Ter., & Com., & hom nes Ter. possint predictos bannitos capere in locis predictis & ipsos conducere in fortia Comunis Ter., & sententias contr eos latas, & quemlibet corum executioni mandare.

Item cum multa enormia committantur per bannitos Com Ter. occasione pacis habende ab heredibus interfectorum, & e hoe alterum ex duoles sequitur, quia aut per vim, aut per me tum acquirunt pacem; quod nulla pax que facta foret, vel fie ti contigerit imposterum, alicui bannito de morte, & occa sione mortis valeat, nec teneat, nisi prius fuerit approbat per Potest. Ter.: & quod ille qui voluerit uti pace acquisità vel acquirenda, infra XV. dies postquam facta fuerit talis pax debeat ipsam pacem per specialem suum procuratorem presen tari facere Pot., qui Potestas ipsam pacem legi facere debeat citatis illis, qui dictam pacem fecerunt, quod debeant adelle coram eo, & eos interrogare an vellint dictam pacem procede re debere. Et si allegaverint, & dixerint dictam pacem fuil factam per metum, vel minas, tunc pronuncietur per Potelta tem dictam pacem non valere, nec tenere, & dictum inftru mentum, & breviaturam incidi, & cancellari facere debeat ta liter quod aliquo tempore non passit refici dictum instru

mentum.

Item quod bannitus, & condemnatus personaliter habend Cartam pacis approbatam secundum formam provisionis pu

fentans alium bannitum, & condemnatum personaliter debeat cancellari. Et similiter bannitus in membro presentans alium bannitum in membro cancelletur.

Num. MCCLXIII. Anno 1334. 8. Settembre.

Commissione di Mastino al Podestà di Trivigi di spedire persone; ch'informassero degli aggravi sosseri pell'esercito di Bressello, a Colorno. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotsio.

Nobili Militi Domino Petro de Verme nostro in Tervisio Potestati Mastinus de la Scala &c.

Mandamus vobis quatenus mittere ad nostram presentiam debeatis Octavianum de Afyllo, & Rigum qu. Marci Cives Ter. informatos, & de omnibus gravaminibus, & molestiis, & quetellis, & extorsionibus indebite passis per Com. nostrum Ter., & per singulares personas dicte Civitatis, & districtus occasione Exercitus nostri consistentis apud Brisillum, & Columnum quacumque de causa, & que gravamina, & quas molestias, & extorsiones passi sunt, & que damna, & quibus illata, & per quos, & alia omnia ad hoc facientia sciant exponere coram judicibus, & Assessibles nostris in verona ad hec, & similia deputatis. Sint etiam informati, si qui denarii exigebantur, & quot funt exacti pro repressaleis concessis Domino Guillielmo de Arimondis de Parma.

Data Verone VIII. Septembris Ind. II.

Num. MCCLXIV. Anno 1334. 28. Settembre.

Richiefta al Podeftà di Trivigi d'una dichiarazione, che li Sukditi della Chiefa di Concordia non erano soggetti alle rappresaglie de' Trivigiani contro i Friulani. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili, & potenti militi Domino Petro de Verme honorando Pot. Ter. Morandus de Porciliis Iconomus, & Conservator Episc. Concordiensis ad vota salutem. Intellexi quod quedam represalee sint inter Tervisinos, & Furlanos subditos Ecclesse Aquil., & revera non credo quod homines Portus Gruarii, & alii qui immediate subsunt Ecclesse Concordiensi in ipsis repressaleis includantur, quia non sunt subjecti Ecclesse Aquil. Tamen dubitant specialiter Mercatores per districtum Ter. accedere. Quare Nobilitatem Vestram deprecor per presentes, quatenus literam vestram apertam vestro sigillo municam mini transmittere vestiris continentem, quod possint quicumque Mercatores, vel alii subditi Ecclesse Concordiensi tute accedere per Civis. Ter., & distri-

strictum, non obstantibus repressaleis supradictis. Si qua vultis me facturum &c.

Data Venet. die XXVIII. Septembris.

Num. MCCLXV. Anno 1334, 29. Settembre.

Comando del Podestà di Trivigi ad un Collalto, e ad un Campofampiero di presentarsi a Verona sollecitamente con arme, e cavalli. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nos Petrus de Verme Pet. Ter., ex parte magnifici, & potentis Domini nostri Dom. Mastini de la Scala. Vobis Nobili viro Dom. Tholberto de Colalto Comiri tenore presentis mandamus, quatenus visis presentibus, sub pena averis & persone, tam cito quam erit Dominus Palmerius de Sesso Capitaneus Guerre in---- in Civitate Verone vestris armis, & equis paratus este penitus debeatis. Data Ter. die penultimo Septembris Ind. II. Simili modo scriptum suit D. Emilio de Campo S. Petri.

#### Num. MCCLXVI. Anno 1334. 30. Settembre.

Il Podestà di Trivigi dichiara a Morando di Porzia economo dela la Chiesa di Concordia, che gli uomini di Porte Gruaro non erano soggetti alle rappresaglio da Trivigiani concesse contro : Friulani. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili Viro Domino Morando de Porciliis Iconomo, & Confervatori Episcopatus Concordiensis, Petrus de Verme Pot. Ter. falutem, & optate felicitatis augmentum. Litteratum vestratum intellesto tenore continentium, quod revera non creditis, quod homines Portus Gruarii, & alii, qui immediate subsunt Ecclesie Concordiensi includantur in repressaleis contra Furlanos Tervisinis concessis, cum non sint subjecti Ecclesie Aquil., tenore presentis respondemus, quod credimus contenta in vestris litteris vera esse. Quapropter concedimus quibuslibet Mercatoribus, & aliis personis Episcopatus predicti infamia non suspettis posses libere, & impune cum personis, mercationibus, & rebus suis aliquibus repressaleis non obstantibus, accedere ad Civit. Ter., & districtum, & ibidem stare ad sui libitum, & redire.

Data Tet, die ult, Septembris, II, Ind.

Num. MCCLXVII. Anno 1334. 13. Ottobre.

Comandamento del Podestà di Trivigi a certe Ville d'ammassar certo soldo per riparar il Castello d'Asolo, Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Nos Petrus de Verme Pot. Ter. Vobis Maricis, juratis, Comunius, & hominibus plebium, & regularum infrascriptarum tenore refentium committimus, & mandamus quatenus pena, & banno noro arbitrio auferendis cum ad presens expediat reaptationem fici in Castro Afylli, cujus reaptationis expense ascendere poterunt ad immam centum lib. par. absque magisterio laborantium, ipsas cenm lib. par. convenientes Afyli coram Petro Cap. dicti loci inter vos aponere, & dividere debeatis, & ratam cuilibet contingentem fra XX. dierum terminum post impositionem, & divisionem edictam debeatis integraliter persolvisse, habendo, & tenendo agistros, & laboratores ad hoc sufficientes ad laborerium preste resptationis fiende, & etiam si vobis videbitur vel unum surstitem pro qualibet villa , vel saltem unum pro vobis omnis, ut de dictis expensis possitis plenius esse certi. Alioquia ntra vos, & vestrum quemliber inobedientem ad bannum gras er procedemus. Videlicet

Data Ter, die XIII. Octobris II. Ind.

De Plebe Afylli cum fuis Regulis.

De Plebe de Costis cum fuis Regulis.

De Plebe Cavasii cum fuis Regulis.

De Plebe S. Larie cum fuis Regulis, excepta regula Bursii.

Regula Mulioparti, & Regula de Maferio.

Num. MCCLXVIII. Anno 1334. 12. Ottobre.

loveritis quod nocte preterita furtive ablatum suit Delaido devilla prata unum nostrum Sigillum cum certa quantitate penice, & aliis rebus. Unde cum sub Sigillo confici possent literate, & aliis rebus. Unde cum sub Sigillo confici possent literate dela case aliquibus litteris nostris super aliquo negotio notabili, nintata sigillum sit impressa bulleta, quam imponi secimus precibus litteris nostris. Et insuper mandetis per omnia castra, coca Ter. districtus, ubi creditis expedire, quod litteris nostris circa similia nullam sidem adhibeant, nisi presata bulleta siliter sit impressa litteris nostris.

Data in exercitu nostro juxta Colornum die XII. Oct. II. Ind.

Num. MCCLXIX. Anno 1334. 13. Ottobre;

Procura de' Trivigiani per pagar i stabili occupati nel fabbric.

il Castello di Trivigi, e le abitazioni per gli Scaligeri, c.

f sacevano verso il Fondaco. Copia tratta dal Tomo VII
della Raccolta Scotti.

In Christi nomine Amen . Anno ejusdem Nat. MCCCXXXIV. Ind.1 die Jovis XIII. Octobris, presentibus Beraldino Bonacursii de Canov Adoardo Armani de Afillo, Benvenuto qu. Ognibeni de Roy. Manfredo Nicolai Ravagnoni, Nicolai Petri de Padernello No Martino Rogatino Precone Comunis Ter. Zanusio Zopelario P. cone Comunis Ter., & aliis pluribus. Confilio Maj. Com. T in Min. Pal. dicti Com. coram Sap.; & discreto Viro Domi Paulo de Muto de Regio Judice Vicario, & Assessore Nob. mi tis Domini Petri de Verme Hon, Pot. Ter. ad sonum camp: more folito congregato, in qua congregatione interfuerunt 1 Consiliarii, & ultra, idem Dom. Vicarius de voluntate, & ce sensu Consiliario rum omnium de dicto Consilio, & ipsi Consilia de voluntate, consensu, & auctoritate ipsius Dom. Vicarii unanii ter, & concorditer nemine discrepante, nomine, & vice d Com. Ter., & pro ipso Com. fecerunt, constituerunt, & oi naverunt providum Virum D. Morium qu. Domini Rocii de! neda presentem, & volentem suum, seu dicti Com. Ter. cert nuncium, procuratorem, & syndicum specialem, & special ad recipiendum datam, venditionem, & traditionem pro i Comuni ad proprium, & jure proprii de eo quod reperie effe proprium, & ad feudum, de eo quod reperietur effe feudt & de quoliber jure emphireofis a quibuslibet personis, & le habentibus, seu consueris habere edificia, sedimina, hortos, quoslibet alios fundos, possessiones & jura quelibet in Ci Ter. in contrata S. Martini, ubi edificatum est Castrum de vo, videlicet turrim ipfo Castro, quam in locis fovearum, platearum ipfius Caftri, & circa ipfum Caftrum existentium, in contrata de Domo juxta, & circa Fonticum Comunis, ubi cha sunt, & faciunt edificia pro usu, & habitatione Magnif rum Dominorum Alberti, & Mastini de la Scala, de ipsis et ciis, sediminibus, hortis, & fundis, & juribus quibuscumq & cessionem, & translationem contra omnem, & quamlibet fonam, Comune, locum, & partem, omnium jurium, rationi, & actionum ipfis venditoribus, & corum cuilibet competent în predictis, & singulis predictorum, & eisdem venditoribus . vendum, & fatisfaciendum pro ipfo Com., & de denariis ij 5 Com. ad hoc jam deputatis de pretio predictarum rerum, seffionum, bonorum, jurium, & de ipfius pretii solutiont nem, & remissionem recipiendi ab ipsis venditoribus, cum cto deamplius non petendo, eisque & eorum cuilibet promi nes, securitates, & obligationes debitas, & plenarias pre

um, & faciendum pro ipso Comuni de omni, & quolibet refduo folutionis pretii ipsarum rerum, possessionum, bonorum, jurium emendorum, & vallandum, & corroborandum conractus in predictis, & super predictis & predictorum quoliet celebrandos promissionibus, obligationibus, stipulationibus, enis, pactis, conditionibus, facramentis, & quibuslibet clauilis, & Capitulis opportunis: & generaliter ad omnia alia, & ngula faciendum, que in predictis & circa ea, & connexis, & pendentibus ab eisdem necessaria, & utilia videbuntur. Dans, & concedentes dicto eorum, seu dicti Comunis Syndico. Procuratori plenum liberum, & generale mandatum, & adinistrationem plenam, in predictis, & circa ea. Promiseruntque o dicto Comuni mihi Not. infrascipto, ut publice persone repienti, & stipulanti pro omnibus, & singulis quorum inteft, vel interesse posser, firmum, & ratum habere, & tenere ciquid dictus corum, seu dicti Comunis Procurator & Syndiis in predictis, & circa ea duxerit faciendum, & nulla raone vel causa contrafacere, vel venire sub obbligatione, & jotheca dicti Com, rerum comnium, & bonorum,

Ego Guarientus Dominici Not. de Bursio Sac. Pal. Notarius, & foc Not., & Officialis dicti Dom. Pot. interfui, & hec seripsi.

#### Num. MCCLXX. Anno 1335. 13. Gennajo:

l'hieffa del Doge al Comune di Trivigi, che giufta i concordai fosse conseguato un Ladro Veneto retento in Trivigi. Copia ratta dal Tomo VIII. delia Raccolta Scotti.

Franciscus Dandulo Dei gratia Ven. Dalmatie atque Chroatie Tx, Dom. quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie, & & Sap. Viro Petro del Verme Pot. Ter. amico dilecto saltem, & dilectionis affectum. Conquestus est nuper coran noprovidus vir Andreas de Andrea Notarius, Civis, & sidelis nter, quod Tissus de Mugla malo modo pridie de Venetiis sabsentavit, & Tax. venit, subtractis sibi aliquibus suis bonis, & rebus. Quare amicitiam vestram attente requirimus & rogants, quatenus dictum Tissum, quem in vestris carcetibus audimus esse detentum occasione predicta, vobis placeat juxta sampactorum, usque ad locum contentum in eis sub cuatia destinare.

Data iu nostro Ducali Palatio die XIII. Jan, III. Ind.

The state of the s

Num, MCCLXXI. Anno 1335. 14. Gennajo.

Rixardo da Camino dimanda al Patriarca la reinvestitura d fuoi feudi, che accuratamente annovera. Il Patriarca rimpr vera al Conte i danni da esso recati alla Chiesa d'Aquilej e dice di voler deliberare sopra di ciò. Copia tratta dall'A chivio di Udine da Monsig, Canonico Co, Carlo Belgrado

In Christi nomine Amen. Anno nativitatis ejusdem Mille mo trecentesimo trigesimo quinto Indictione tertia die quan decimo mensis Januarii. In Campanea que est inter Sacilut & Cavolanum. Presentibus Venerabilibus, & Nobilibus Domi Fratre Giberto abbate Mosacensi, Guillelmo Decano, Moran de Porcillis Canonico Ecclesie Aquilegensis, Guillelmo Mayre Canonico Civitatensi Decretorum Doctore, Gerardo Comite Colalto, Manfredo de Porcillis, Nicolao de Castello, Johan de Lavazolla legum Doctore, Castellano de Valle, Biaquino Pulcinico, Francisco de Manzano Capitaneo Sacili, Bene Sacilo, & aliis pluribus. Constitutus personaliter coram Re. rendo in Christo Patre , & dom. dom. Bertrando Dei gratia fat ; sedis Aquilegensis Patriarcha Nobilis Vir dom. Rizardus nove ; de Camino superiori Comes Cenetensis supplicavit instanter petiit a dicto dom, Patriarcha, ut eum de feudis, que ipfe & progenitores habet & habuerunt ab Ecclefia Aquilegenfi, invedignaretur, quia paratus crat prestare eidem dom. Patriar juramentum fidelitatis, & Vassallagii, sieut Vassallus suo mino prestare tenetur. Et statim dictus dom. Rizardus ad quisitionem prefati dom, Patriarche juravit ad sancta Dei Ei gelia esse fidelis dicto Dom. Patriarche, & Ecclefie Age gensi sicut Vassallus suo Domino esse tenetur. Et tunc di dominus Patriarcha dixit eidem dom. Rizardo, quod ipfe n ta, & magna dampna dederar predicte Ecclesie Aquilegenst! pore vacationis, & adhuc tenebat carceratos Varnerum fil dom. Hectoris de Sauregnano, & Conradum filium dom, Jelmi de Ungrispach militum, & Odoricum qu. ser Joseph Glemona servitores, & subditos dicte Ecclesie, quos ipse . ceraverat indebite, & injuste, & ipse dom. Patriarcha i petiit relaxari. Dom, vero Rizardus predictus dixip, quod tenebat eos carceratos in edium dicti dom. Patriarche, fet quadam alia caufa, quam fibi diceret alias : Et propter hoc 1 debebat dimittere dictus dom. Patriarcha quin dictum dom . zardum investiret de feudis predictis; tandem post multa ba, que ibi dicta fuerunt de dampnis, & carceratis pred s dixit dictus dom. Patriarcha, quod prefatus dom. Rizardu . ret sibi in scriptis feuda, de quibus se supplicabat invel Qui dom. Rizardus ibi in instanti tradidit unam cedulam de & ta bombacina scriptam, que ibidem coram omnibus lecta ! . Tenor autem ejusdem cedule talis eft: Hec sunt feuda, qu'a

et & ab antiquo tenuit domus de Camino superiori ab Ecclea Aquilegensi, Videlicet Cadubrium cum omnibus suis pertinentijs tam citra quam ultra Plavim. Item totum, quod habet n Plebe fancti Cassiani de Misco, & Castrum Crudignani cum uribus, & suis pertinentiis. Item quidquid habet in Caftro tiginzolii, & ipsum Castrum cum suis pertinentiis. Item deimas Ville Topanici, & Mansos, quos ibi habet. Item Catrum Cavolani cum omnibus fuis pertinentiis. Item omnes sansos, & possessiones, quos, & quas habet in dominio Canie, & si forte reperiretur, quod domini, & domus de Camino speriori plus tenuerint, & teneant quam in dicta Cedula conineatur paratus est dom. Rizardus novellus Comes Cenetenfis otum recognoscere a dom. Patriarcha, & Ecclesia Aquilegen-, & juramentum fidelitatis prestare ut tenetur, & debet . Qua edula ibidem lecta in presentia mei notarii infrascripti dictus om. Patriarcha respondit, & dixit, quod ipse volebat delibere super predictis, & deliberatione habita responderer prefa-) dom. Rizardo taliter, quod posset merito contentari.

Ego Antonius filius dom. Floriamontis notarri de Meduna Arilegenfis diocesis publicus Imperiali auctoritate notarius his ombus interfui, & rogatus scripsi, meumque signum ---- ap-

mens me subscripfe.

#### Num. MCCLXXII. Anno 1335. 6. Luglio.

Patriarca espone al general Parlamento del Friuli i dannire. cati da Rizzardo da Camino alla Chiefa d'Aquileja, e il Parlamento determina, ch'egli debba comparir a fenfarfi, altrimenti sa decaduto da' Suoi feudi. Copia tratta dall' archivio di Udine da Monfig. Canonico Conte Carlo Belgrado.

In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesi. p trecentesimo tricesimo quinto, Indictione tertia, die fexmensis Julii in Aula inferiori Cestri Parriarchalis de Utinoongregato ut moris est generali Colloquio per Reverendissium in Christo Patrem, & dom. dom, Bertrandum Dei gratit inche Sedis Aquilegensis Patriarcham . In quo quidem genera-Colloquio interfuerunt Magnificus Vir dom, Hermannus Coes de Ortemburga, Reverendus pater in Christo dom. Guido oncordiensis Episcopus, Venerabiles & religiosi viri dom. Jo-Innes Rosacensis, Gibertus Mosaccusis, & Lodoycus Sextensis Dnafteriorum Abbates, Venerabiles Viti dom. Guillelmus Aquileafis, & Guido Civitatenfis Ecclesiavum Decani, Morandus de Ircillis Prepositus sancti Stephani Aquilegensis, Nobiles Viri vm. Odoricus de Cucanea, Hector de Savorgnano, Articus de Jampergo, & Bergonea de Spilimbergo milites, Mapheus de quilegia, & Martinus notarius pro Communi Aquilegie, Fricricus de Savorgnane, & magister Odoricus notarius pro Com54

muni Utini, Philippus de Portis, & Franciscus Boyani pi Communi Civitatensi, Hermannus - - - & Nicolaus Altineto de Glemona pro Communi Glemone, Franciscus Manzano, Henricus de Sophimbergo, Johannes & Gerardus Cucanea, Hermanus datems, Bellus de Savorgnano, Nicolaus Castello, Sandrutus notarius de Tulmetio, Fridericus - - . . & Durigustius de Mels, Joannes, & Odoricus de Villalta, A noldus de Brazaco, Fridericus de Murucio, Franciscus & P zardus de Tricano, Johannes de Vendoy, Afquinus de Color to, Bertolus, & Coradela de sancto Daniele, Galvanus de M niaco, Nicolaus de Aviano, Fantussius de Pulcinico, Pertold de Canipa, Bonus de Sacilo, Brixalia, & Manfredus de Porc lis, Nicolaus de Salvarolo, Nicolussius de Laurenzaga, Fri ciscus de Sbroyavaca, Hermanus de la fratina, & Cezanellus Sancto Vito, Rizardus de Valvasono, Palea, & Asquinus Varmo, Offalcus, & Henricus de Strafoldo, & Fantinus Prampergo, & plures alii tam Nobiles, quam Populares sedi res, & Colloquium generale prout moris est fecientes & ci brantes. Supradictus dom. Patriarcha ibidem in juditio fed pro tribunali coram toto colloquio generali predicto propof dicens, quod cum ipse velit agere, & dicere contra Nobil Virum dom, Rizardum de Camino superiori filium dom, G zellonis de Camino quondam Vassallum suum, & Ecclesie quilegenfis pro eo quia dictus dom. Rizardus novellus nunc viter invasit, & insultavit cum armis, & guerram facit c tra eundem dom. Patriarcham, & Ecclesiam Aquilegensem, l fando, & roncando terras, Castra, & Villas Ecclesie Aqu gensis, derobando stratas, & Villas, & gentes captivando, ducendo captas in Cadubrio, & in Castris de Crudignano, Cavolano, & de dictis locis, que tenet in feudum ab Eccl Aquilegensi exeundo cum armis, & ibi se reducendo. Or petiit idem dom. Patriarcha sententiari si ipse poterat por unum in loco suo; Et per totum Colloquium generale pr Erm nemine discrepante sententiatum fuit, quod sic. Et dem dictus dom. Patriarcha posuit in loco suo venerabilem discretum Virum dom. Guilelmum Mayrani doctorem decr rum. Coram quo ibidem sedente pro tribunali in juditio Aus dom. Patriarcha per suum prolocutorem dixit, & pre fuit, quod dom. Rizardus novellus de Camino superiori fi dom. Guezellonis de Camino quondam etiam Vassallus suus Ecclefie sue Aquilegensis, & est juramento Vassallagii, & delitatis Ecclefie Aquilegenfi, & eidem dom, Patriarche al Aus, & modo noviter idem dom. Rizardus novellus contra fi proprium juramentum temere veniendo cum magna gente per Cadubrium, & Crudignanum, quam per Cavolanum, loca tenet in feudum ab Ecclesia Aquilegensi, & ab eodem d. Patriarcha, cum armis ipsum dom. Patriarcham, & Eccles Aquilegensem, ac Castra, terras, & villas de Sacilo, de C. pa, de Aviano, & plures alias, ac etiam firatas dicte Eccla

eum exercitu fuo hoftiliter invafit, & infultravit roncando, & omburendo villas, & domos, homines, & feminas captivanlo, & derobando in villis, & stratis dicte Ecclesie, & capti. os duxit cum animalibus, drapamentis, & aliis rebus derobo. is in Cadubrio, & in Crudignano, & Cavolano, & rebellis. ft, & contrarius eidem dom. Patriarche, & Ecclefie sue Aquiegenfi. Quare cum de dictis locis de Cadubrio, de Crudignao, & de Cavolano dicus dom. Rizardus invadat, ut supra ichum oft, dichum dom. Patriarcham, & ejus Ecclesiam, & fe. ducat in illis, dixit dictus dom. Patriarcha, quod dictus dom. izardus novellus est descazutus Ecclesie Aquilegensi, & eien dom. Patriarche de locis predictis de Cadubrio, de Crugnano, & de Cavolano, & de omnibus aliis feudis, que ab clesia Aquilegensi tenet, & omnia dicte Ecclesie, & eidem om. Patriarche devenerunt in Commissum, & funt penitus mfileata. Super quibus dictus dom. Patriarcha supplicavit dio dom. Guilelmo Judici delegato predicto, ut peteret per cham Colloquium generale fententialiter diffiniri, quid inde jeis effet; Et petente dicto dom. Guilelmo Judice quid indeis effet super predictis per totum Colloquium generale suradistum, & per omnes, & singulos disti Colloquii nemine derepante fententiatum extitit, & fententialiter diffinitum, god dictus dom. Judex cum suo nuntio mandari faciat, & cipi dicto dom. Rizardo novello, quod ipfe omnes derobatnes, & combustiones, & roncationes per eum noviter factas. terris, Caftris, & villis, ftratis, & locis difti dom. Patriar-, & Ecclesie Aquilegensis, & captivos relaxet libere, & a diftis invasionibus, insultibus, & rebellionibus defistat peus, & cesset sub pena seudi, & proprii, & quod infra octo s coram dicto dom. Judice compareat personaliter ad facienin fuam excusacionem super predictis, que si non fecerit, facere nolucrit idem dom. Rizardus Cadubrium, & Castra Crudignano, & de Cavolano, & alia feuda, que ab Eccle-Aquilegensi tenet in seudum sint dicte Aquilegensi Eccle-& eidem dom. Patriarche confiscata, & penitus descazuta, quod amplius dictus dom. Rizardus, nec ejus heredes minime dere debeant de predictis. Et ibidem dictus dom. Guilelmus yrani Judex predictus mandavit, & precepit Nobili Viro & Anoldo de Brazaco, quod ex parte ipfius dom. Judicis dicto h. Rizardo Novello mandet, & precipiat, prout superius est tentiatum, & quod a die lune proxime ventura ad octo dies. xime venientes inter nonam & vesperas dietus dom. Rizarnovellus compareat personaliter in sancto vito corata predom, Judice ad faciendum fuam excufationem fuper preis, & fit affidatus in persona, & bonis cum sua comitiva fiendo, stando, & etiam redeundo, & si galaytum petierie itar ei bonum, & securum. Acta fuerunt hee in dicto geall Colloquio anno, die, & Indictione predictis, presentidiscretis viris dom, Guilelmo de Salvanacho, & Girald

Regis presbiteris, Bernardo Vissonis domicello, Raymundo de Cremona, & Johanne de Frattis notario, dom. Patriarche predicti familiaribus, Magistro Francisco professor artis gramatice qu. dom, Galvani notarii, Henrico de Carnea, & Magistro Aulino Aurisice testibus ad predicta vocatis, & rogatis, & alie pluribus.

Ego Antonius filius dom. Floriamontis de Meduna Aquilegen. sis diecesis publicus Imperiali auctoritate notarius hiis omni. bus interfui, & rogatus scripsi, & hoc presens Instrumentum

meo consueto signo signavi, & me subscripsi.

#### Num. MCCLXXIII. Anno 1335. 17. Luglio.

Sentenza del general parlamento in cui si dichiara che Rizzard da Camino è decaduto da feudi ch'egli teneva dalla Chies d'Aguileja. Tratta onde la precedente.

In Christi nomine Amen. Anno a nativitate ejusdem Mille simo trecentesimo tricesimo quinto, Indistione tertia, die de cimo septimo mensis Julii. In Sancto Vito sub logia Comun dicti loci. Presentibus Magnifico viro dom. Hermanno Comi de Ortemburgo, Venerabilibus, & Religiofis viris dom. Lodoye Sextensis, Giberto Mosacensis Monasteriorum Abbatibus, Not libus viris dom. Artico de Prampergo, & Rergonea de Spilir bergo militibus, Manfredo, & Articono de Porcillis, Rizan de Valvasono, Gerardo de Cucanea, Johanne de Villalta, N colustio de Villalta, Henrico de Prampergo, Francisco de Ma zano, Durissio de Varmo, Johanne Francisco de Castello, He manno de la fratina, Francisco de Shroyavaca, Cozanello, Zuanuto de Sancto Vito testibus, & aliis pluribus. Coram V nerabili, & discreto viro dom, Guilelmo Mayrani destore d cretorum, qui est ad infrascripta positus per laudum, & se tentiam in loco dom. Patriarche infrascripti sedente protrib nali ad jus reddendum comparuit Reverendus Pater in Christi & dom. dom. Bertrandus Dei gratia fancte sedis Aquilegen Patriarcha, & ibidem in juditio idem dom. Patriarcha per suu prolocutorem dixit, & proposuit, quod cum dom. Rizard novellus de Camino superiori silius dom. Guezelonis de Can no quondam sit Vassallus Ecclesie Aquilegensis, & juramenti Vassallagii & fidelitatis prestiterit dicte Ecclesie, & dom. 1 triarche predicto pro contrata Cadubrii, & pro Castris, st tis, & locis de Crudignano, & de Cavoiano, & pro aliis cis, que a dicta Ecclesia tenebot in foudum, & cum nune novo idem dom. Rizardus nevellus cum exercitu fuo per ! dubrium, & Crudignanum, & Cavolanum eundem dom. Patri cham, & Ecclesiam Aquilegensem, & eins Caftra de Sacil de Canipa, de Aviano, & plures alias Villas dicte Ecclese Riliter, & cum armis invaserit, & insultaverit, roncando bores

bores, & vites, comburendo Villas, & domos, & derobando homines captivando de die, & nocte, & captivos ducendo, & se reducendo cum animalibus, & rebus derobatis tam in Cadubrio, quam in Crudignano, & Cavolano, & fit rebellis eidem dom, Patriarche, & Ecclesie Aquilegensi, contra suum proprium juramentum temere veniendo; Et cum idem dom, Parriarcha secundum laudum, & sententiam supra latam per Col-Joquium generale cum nuntio dicti dom. Judicis mandari fecerit, & precipi dicto dom. Rizardo novello, quod omnes roncationes, derobationes, & combustiones factas per eum noviter în Sacilo, Canipa, & Aviano, & aliis locis, & Villis, & stratis dicte Ecclesie Aquilegensis emendet, reddat, & restituatattreffum dicto dom. Patriarche, & ejus Ecclefie Aquilegenfi & captivos libere relaxet, & quod ab invasionibus, insultis, & rebellionibus predictis cesset penitus, & desistat sub pena feudi. & proprii, & quod ista die presenti inter nonam, & vesperas in sancto vito compareat personaliter coram dicto dom. Judice ad faciendum suam excusationem super predictis, que si non faceret, aut facere noller, Cadubrium, & Castra Crudignani, & Cavolani, & omnia alia feuda, que tenet ab Ecclefia Aquilegensi sint dicte Ecclesie, & eidem dom. Patriarche confiscata & penitus discazuta, ita quod amplius dictus doma Rizardus novellus, nec ejus heredes minime se debeant de illis gaudere, & quod fit affidatus in persona & bonis cum tota sua comitiva veniendo, stando, & etiam redeundo: Unde cum hora termini fit, & videatur tranfire, & dictus dom, Rizardus novellus non comparear, nec alius pro eodem, supplicavir idem dom. Patriarcha predicto dom. Judici ut peteret a circumstantibus fententiari, quid inde juris effet, & petente dicto dom. Judice, quid juris inde effet per omnes circumstana tes sententiatum fuit; Quod dicus dom. Rizardus novellus debebat alta voce proclamari ante dictam logiam, ut si ipse ibi eft, vel aliquis alius pro eo, quod compareat coram dicto domrudice ad faciendum suam excusationem super predictis. Qua proclamatione de mandato dicti dom. Judicis per Rossum bricum Sancti Viti tunc facta, prout per relationem dicti Brichi in juditio extitit facta fides, prout per circumstantes fententiatum fuit, quod bene, & legitime dicta proclamatio facta fuerat, supplicavit iterato dictus dom. Patriarcha sententiari, quid juris effet ; & petente dicto dom. Judice sententiatum fuit per omnes circumstantes, quod dictus dom. Patriarcha debehat facere fidem de mandato, & precepto ante dicto facto, ut fuperius continetur, & de termino hodierno assignato dicto dom. Rizardo novello per Nobilem Virum dom. Arnoldum de Brazaco nuntium ad hoc per dictum dominum Judicem datum fecundum quod ibidem per omnes circumftantes sententiatum fuit, quod bene, & legitime facta fuerat fides de predictis, & quod dictus terminus bene fuerat probatus: supplicavit dictus dom Patriarcha sententiari super predictis quid juris inde effet; Et

ne supradictis. Ego Anthonius filius dom. Floriamontis de Meduna Aquilegensis diocesis publicus Imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui, & rogatus scripsi, & hoc presens instrumentum

meo consueto signo signavi, & me subscripsi.

## Num. MCCLXXIV. Anno 1335. 25. Agosto.

Bertrando Patriarca d'Aquileja benefica Bertoldo Toppo per aver difeso Sacile, e Caneva contro Rizzardo da Camino. Ex Ar. chivo fratrum de Pellicea Nobilium Sacilensium.

In Christi nomine Amen. Anno nativitatis Dominice millesimo tricentesimo trigesimo quinto. Indictione tertia, die vigesimo quinto mensis Augusti. Presentibus nobilibus viris dom. Fede. rico de Savorgnano, Galvano de Maniaco, Ortulpho qu. dom. Federici de Reutimberch, & Mattheo qu. Nicolai de Motio te-Ribus ad hec specialiter vocatis & rogatis. Reverendus in Chris fto pater & dom. dom. Bertrandus dei gratia Sancte Sedis A. quilegiensis Patriarcha, considerans grata & divota obsequia que fibi & sue Aquilegiensi Ecclesie dudum fideliter impendit nob. vir Bertoldus de Toppo Vicegastaldio Canipe, & impendere poterit in futurum; qui pofiquam incepit guerra quam movit Aquilegensi Ecclesse dom. Rizardus de Camino superiori promastris Sacili & Canipe, & ad presens custodit suis sumptibus, & expensis immensis periculis ob hoc exponens personaliter se & suos. Ne idem Bertoldus ingrato videatur domino servivisse, seque potius retributori benigno omnes postas quas habebant & tenebant ab ipso dom. Patriarcha & Aquilegiensi Ecclesia in vila la sua & Campisormio Gregorius & Lomania de Opitergio cum omnibus juribus & pertinentiis suis per se, suosque successores, & nomine Aquilegensis Ecclesie disto Bertoldo, & suis hearedibus ad habendum, tenendum, possidendum, omnemque suam utilitatem, & commodum faciendum libere tradidit & concessores, & dum Galvanum testem presatum recipientem nomine & via ce predicti Bertoldi per suum annulum manu propria de ipsis legitime investivit; promittens per se, & suos successores tra-

futurorum. Actum in Castro Sancti Danielis in hospitio Nicholi de dicto loco &c. Ego Simon qu. Joannis not, de Lovaria pub. Imp. auct. not. &c., hoc presens privilegium scripsi & publicavi.

dirionem, & concessionem hujusmodi, & omnia, ac singula supradicta, rata, grata & sirma habere, perpetuis temporibus & tenere, & contra ca nunquam sacere, vel venire aliqua ratione, vel causa, de jure, vel de sacto sub obligatione omnium bonorum Aquilegensis Ecclesse mobilium, & simmobilium, presentium &

Num, MCCLXXV. Anno 1335. 12. Settembre.

Merizione nel fepolero di Rizzardo da Camino che si legge nella Chiesa delle Monache di S. Giustina in Serravalle.

Ex nobilissima Caminensium familia maximo hujus Patrie ornamento, inter ceteros prestantissimos Duces rerum gestarum magnitudine ad immortalitatem evectos, qui Tarvissum, Bellunum, Feltriam, Cadubrium, ac quamplurima Tarvissie Provincie oppida insignia suo imperio, & hujus Civitatis glorie ascia verunt, Ricciardus Guicelli ssilus, vir fortissimus belli & pacis, artibus precipue, atque insigniter claruit, qui in Forojulienses arma intulit, Sacillum, Spilimbergum, aliasque corum munitissimas arces in ditionem suam felici marte redegit, Utinumque adortus ibi de universo Forojulii imperio summa cum laude certavit, bello deinde renovato, & Methuna obtenta post multa egregia fasta in fata concessit, Viridis Alboini Verone Trincipis filia pia conjux inclito Conjugi regale monumentum paravit, anno salutis MCCCXXXV.

Nam. MCCLXXVI. Anno 1336. 27. Marzo.

Acttere d'investitura per le quali l'Imperator Lodovico ii Bas varo dà e concede a' Duchi d'Austria Alberto e Ottone le Città di Padova e di Trivigi in seudo dell'Impero. Corps Diplomatique du Droit des gens &cc. par M. J. du Mont T. I. P. II. P. 15:2.

Tradotto dal Tedesco. (1)

Noi Lodovico per la Dio grazia Imperator Romano in tutti i tempi padre dell'Impero, annunziamo e facciamo palese a tutti quelli che vedranno questa lettera, l'udiranno, ovvero la leggeranno, che noi diamo l'investitura secondo tutte le facoltà nostre Imperiali ha alle loro altezze Alberto e Ottone Duchi d'Austria, Stiria, e Carintia nostri amati Zii e Frincipi, e per si loro eredi per si vantaggiosi fervigi che esti hanno prestato a noi e all'Impero, e per quelli ch'essi possono rentere in avvenire, delle nostre Città, e dell'Impero l'adova e Trivigi con tutte le loro pertinenze; con questa riserva, che essi debbano rendere servigio a noi, nostri descendenti, e all'Impero, e prestare ajuto con le forze, che essi ritraetanno dalle suddette Città nel modo, che si deve di giustizia a' Re de Romani, e agl' Imperatori; e in sede e documento di ciò emaniamo noi le presenti lettere sigillate con il nostro sigillo Impera

Datum Vienne il Venerdì avanti l' Obresten MCCCXXXVI.

XXII. del nostro Regno, e ortavo dell'Impero.
(1) Questo documento puzza d'apocrifo.

Num. MCCLXXVII. Anno 1336. 28. Maggio.

Carta di protesta che sa un messo della Republica di Venezia agli Scaligeri per l'opera che da loro sacevasi ne'consini di Chioggia. Ex Cod. Trivisaneo Ex lib. primo pactorum p. 42. ti

In Christi nomine amen. Anno nativitatis ejusdem milles, trecentes. triges. sexto, indist. IV. die XXVII. measis Madii, in loco qui dicitur Testa de Cane districtus Venetiarum, presentibus viris discretis Felice Garassello, Jacobo Maynardo, Losminico Bellayma, Felice de Oliveto, Simeone Polini, Marco Valero, Martino de Marsilio, Jacobo Zanvidi, & Petro Faxolo civibus Clugie & aliis. Ibique vir providus & discretus Nicoletus de Marsilio de Clugia majore incliti domini Ducis & Communis Venetiarum, & hominum Civitatis ejusdem missus communis venetiarum, & hominum Civitatis ejusdem missus de Verona Capitanei Dominorum de la Scala constitutus, existentibus etiam ibidem viris, qui cum eodem domino Federico illuc veneraar in maxima quantitate, quandam protestationem fecis

feeir in hunc modum. Ego Nicoletus de Marsilio missus & Nuntius incliti domini Ducis & Communis Venetiarum, & hominum Civitatis ejusdem nomine eorumdem dico, propono, utor, & protestor pro conservatione jurium predicti domini Ducis. Communis & hominum Civitatis ejusdem, omni jure, modo, & forma, quibus melius possum, ne per aliqua preterita, presentia vel futura, vel per aliqua gesta, seu facta, vel facienda possir juribus predictorum domini Ducis, Communis & hominum Venetiarum prejudicium aliquod generari, cum locus seu territorium predictum, quod dicitur Testa de cane, quod est infra hos confines: videlicet a mane possidet Commune, & homines Clugie cum suis juribus, & confinibus, scilicet cum quodam canali vocato Canal de Conca cum aliis aquis, & decursionibus aquarum, a sero possident Nobiles de Ca Morisino, vel causam habentes ab eis, vel in eorum bonis, a meridie possident Commune, & homines Clugie cum territorio, & aquis, paludibus, seu de palude ibidem decurrentibus, a latere versus Septentrionem possident Abbas, & monasterium Sancti Cipriani, & etiam dicti Nobiles de Morisinis, vel causam habentes ab eis, vel in eorum bonis, sit de dominio & jurisdictione dicti domini Ducis, ut palam & notorium est, adeo quod aliqua tergiversatione celari non porest. Quod vos omnes, quicunque sitis, Capitanei, presidentes, seu aliorum vices gerentes, ab omnibus operibus, fabricis, hedificiis, & aliis quibuscumque no. vitatibus per vos, & alios abstinere debeatis, nec aliqua attem. ptare, vel facere in pregiudicium, vel detrimentum predicti domini Ducis, & hominum Civitatis predice, vel jurium suorum in loco, & territorio supradicte. Et protestor ex nunc no. minibus antedictis omnia & fingula damna, interesse, & expenfas, si in loco predicto aliquid fuerit attemptatum, vel innovatum, seu factum, que, & quas predicti domini Dux, Commune & homines Civitatis predicte passi fuerint occasione ali-cujus novitatis facte, seu illate in loco predicto. Et hanc protestationem facio ego missus & nuncius memoratus nominibus antedictis, ut jus dictorum domini Ducis, & Communis & hominum Venetiarum salvum & ilesum perpetuo valeat conservari. Et denuncio vobis Capitaneo, presidentibus, seu aliorum vices gerentibus, magistris quoque, fabris, vel opificibus novum opus per jactum lapilli iterum secundo nuncio vobis novums opus per alium jactum lapilli. Et iterum tertio nuntio voh's novum opus per alium jactum lapilli.

Ego Meneginus qu. domini Petri Grapija de Clugia Imperiali auctoritate not. publicus predictis omnibus interfui, & ro-

gatus feripa, & publicavi .

Num. MCCLXXVIII. Anno 1336. 30. Agosto.

Credenziale d'un Capitanio della Rocca di Ceneda fatta dagli Scaligeri. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili militi Domino Petro de Verme nostro Pot, în Tara Mandamus vobis, quod Nicolaum larorem presentis ponere, & ordinare debeatis pro Capitaneo ad custodiam arcis Cenete, a qua remotus fuit, quando missus suit Cavolanum pro Capitaneo, & quod diste arcis custodiam habeat cum illis conditionatibus, & illo salario, & illo esse, & modo sicut prius, quando inde acceptus suit, habebat: mandantes insuper vobis, quod de mense in mensem solvi faciatis eidem de salario sive paga sua undecunque, & quomodocumque pecuniam recuperetis, non obstrarte provisione aliqua in contrarium sasta.

Data Citadelle die penult. Augusti ind. IV.

Num. MCCLXXIX. Anno 1336. 31. Agosto .

Estera con cui fu spedito il Capitanio sopraddetto dal Podesta di Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccoltà Scotti.

Petrus de Verme Ter. Pot. Tibi Albertucio Capitaneo Rocche Cenete salutem. Juxta mandatum nobis noviter traditum per Magnisicum Dominum nostrum Dominum Albertum de la Scasa tibi presentis tenore mandamus, quatenus viss presentibus, omni mora, & occasione remotis, Nicolao alias Capitaneo dicte Rocche exhibitori presentis Roccham predictam cum ejus fortiliciis. & munitionibus quibuscumque tradere, & confignare libere debeas, recepto ab eo signo, quod nobis dictum debeas reportare.

Data die ultima Augusti.

Num. MCCLXXX. Anno 1336. 31. Agosto:

Credenziale d'un Capitano del Castello di Musestre. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Petrus de Verme Potestas Ter. Tibi Andree de Verona Capit. Castri Musestre salutem. Ecce Joannem distum lastaveyam de rupertis de Zebeto, quem Capitaneum constituimus in disto Castro illuc presentialiter mitrimus. Et propterea tibi mandamus renore presentium, quatenus receptis presentibus, & viso signo disti Castri, Castrum ipsum cum ejus fortiliciis, & munitionibus quibuscumque eidem Joanni lipere tradere debeas, & cum

63

ipso ad ejusdem custodiam remanere, ipse etenim te in agendis tuis sine dubio savorabiliter pertrastabit.

Data Ter, die ult, Augusti Ind, IV.

Num. MCCLXXXI. Anno 1336. 31. Agosto.

Ricordo del Podestà, e del Capitanio di Trivigi di permettere il commerzio tra il presidio Tedesco di Oderzo, e la gento di quel Castello, e Territorio per farlo ripopolare, e rissorii. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nob. viro Gotofredo de Sesso &c.

Ad memoriam vobis reducimus, quod si possetis homines terrigenas Opitergii, & locorum seu villarum ibidem adjacentium reducere ad habitandum in dicta terra Opitergii, & aliis predi-Ais locis, in quibus vobis videretur cum pactis, & conditios nibus de quibus Theotonici forent contenti, & ipsi apud cos vivere possent vendentes eorum blada, & vina, que de campis recolligunt, & alias fnas res eisdem Theotonicis pro co pretio, quod vobis justum, & conveniens videretur, & relicto Theotonicis arbitrio impune, & sine aliquo pretio accipiendi fenum, herbam, & paleam undecumque pro usibus equorum fuorum; Credimus quod hoc vobis esset honori, reformatio Opitergii, & predictorum locorum, & utile cunctis, qui inibi residerent, & quod sic esse multe possent rationes induci; que vobis esse possunt satis liquide, & manifeste. Hoc vobis de fide recolimus; nihilominus vos, qui ibi estis, & de negotiis hujusmodi habetis certiorem notitiam, hec potestis facere, prout vobis videtur utilius, & demum quicquid in premissis vobis, sic per omnia videtur & nobis. Insuper cum, ut audivimus pridem, per Theotonicos, qui Opitergium intraverunt, derubati fuerint certi terrigene dicti loci, qui fe reduxerant ad habitandum ibidem, credimus, quod foret conveniens, ut per illos, qui corum bona sic abstulerunt damna reficerentur; & fi hoc ad prefens adimplere non possent, quod singulo mense certa pars retineretur de pagis corum, de quibus eisdem damna passis provideri faceretis prout vobis conveniens videres Data Ter. die ult. Augusti.

Petrus de Verme Potestas Ter. &

Palmerius de Sesso Capitaneus Civitatis ejusdem.

Num. MCCLXXXII. Anno 1336. 31. Agosto.

Concernente alla materia stessa per gli abitanti, di Camino, e ville aggiacenti. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti

Cum, ut sciris, certa pars districtus de ultra Plavim solici

obedire Communi Ter., propter novitates exercitas, in totum inhabitata remanserit; ad memoriam vobis reducimus, quod si possertis de habitatoribus distorum locorum reducere de habitandum in Camino, & villis, & locis circumsantibus cum conventionibus &c. - - e e segue del tenore della precedente.

Num. MCCLXXXIII. Anno 1336. 2. Settembre.

Richiesta di Trivigi a Cividale di Belluno, perchè non impedisse il passaggio di certo sale provveduto nella Germania. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili, & potenti militi Dom. Lanfrauco de Piis Civitatis Belluni honor. Pot. Petrus de Verme Potestas, Antiani, sapiene tes, Consilium, & Commune Civit. Ter. salutem ad vota felicem. Non valentes pro sufficienti ubertate Civit., & districtus nostri Ter. aliunde comodius salem habere, misimus ad partes Alemanie nostros speciales Nuncios pro sale conducendo ad Civitatem nostram in majori quantitate quam possent : & propterea cum senserimus II. plaustra de dicto nostro sale applicuisse in vestra Civitate Belluni, & ipsius transitum impeditum fore per vos, seu vestrum Commune, volentes medietatem einsdem ibidem retinere, de quo admiramur credentes, si sic est, hoc fore contra velle, & beneplacitum Dominorum nostrorum, No. bilitatem vestram harum tenore precamur, quatenus presatis Nunciis nostris de conducendo dictum falem ad Civitatem nostram fine aliquo impedimento, secundum quod plene confidimus, licentiam elargiri vellitis, dispositi semper ad similia, & alia quelibet vobis grata. Data Ter. die II. Septembris.

# Num. MCCLXXXIV. Anno 1336. 3. Settembre.

Comando minaccievole dello Scaligero al Podefià di Tripigi, che fosse compiuto il Castello delle Saline. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

### Ex parte Mastini della Scala ec.

Nobili militi Dom. Petro de Verme Pot, nostro in Ter, Per multas nostras literas vobis misimus, quod partem laborerii tam lignaminis, quam muri nostri Castri salinarum contingentis Com. Ter., omnino faceretis expediri, & nobis seripsistis quod distum laborerium jam erat expeditum, quod caret omni veritate, immo ut nobis asseriur distum laborerium in totum est per Com. Ter. destitutum. Quaze vobis precipiendo mandamus, quod omni causa cessante mittere debeatis incontinenti Magistros murorum, & lignaminum, operarios, superstites,

pecua

DOCUMENTI.

ecuniam, & omnîa alia necessaria ad hoc, ut dictum laboririum ducatur ad esfectum. Alioquin cognoscere potenitia
os erga vos, & dictum Commune graviter iratos.

Data Verone III. Septemb.

Num. MCCLXXXV. Anno 1336. 3. Settembre.

omando dello Scaligero al Podestà di Trivigi di spedire un prigione. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Ex parte Mastini de la Scala Nobilibus vitis Domino Petro de Verme Militi Potestati, & Palmerio de Sesso Cap. nostris in Ter.

Mandamus vohis quod Calcinum filium blanchocii de Flontia, qui captus fuit in captione Opitergii, quem Ter. carti haberis mancipatum, ad nos, receptis presentibus, debeadestinare. Data Verone die III. Septembris.

Podestà di Trivigi avendo, ricuperato Oderzo rispedisce allo Scaligero il prigioniero ricercato.

Magnifico Dom. suo Dom. Mastino de la Scala &c.

Juxta seriem litterarum, quas mihi nuper super missione vob facienda de Calcino filio Blanchocii de Florentia pridie cap in recuperatione Opitergii noviter destinastis, eundem Calcum ad Magnificentiam vestram transmitto.

Data Ter. Vl. Septembri.

Anno 1316. 11. Settembre.

C'denziale d'un Officiale spedito dagli Scaligeri al presidio di Trivigi, cui dovevan obbedire il Podestà, ed il Capitanie. Opia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Albertus, & Mastinus fratres de la Scala &c.
Nobilibus vivis Dom. Petro de Verme Potestati, & Palmerio.
Stis armigere Capitaneo in Ter. nostris. Mittimus Comitem
dellaramonte Tarvisium pro custodia civitatis. Quare mandans vobis, quad eidem tanquam nobis in omnibus, & per entia attendere, & obbedire debeatis.

Data Fad. die XI. Septembris.

Num. MCCLXXXVI. Anno 1336. 5. Settembre.

Sisposta del Podestà di Trivigi allo Scaligero pelle fortificazioni del Castello delle Saline. Copia tratta dal Pomo VIII. della Raccolra Scotti.

Madifico, & potenti Dom. suo Dom. Mastino de la Scala &c.

Vester Petrus de Verme &cc.

Domine mi, per litteras vestras nuper recepi, ut statim, omni causa cessante, mittere deberem Magistros murorum, & ligna minum, operarios, superstitem, & alia necessaria contingentia Com. Ter. pro complemento laborerii Castri Salinarum &c Et quod ea, que alias Magnificentie vestre circa dictum labo rerium scripseram me fecisse pro Com. Ter., me fecisse omni no veritate carebant, cum vobis apertum effet dictum labore rium ex toto destitutum esse per Com. Ter. Ad que devot respondeo, quod salva reverentia cujuscumque vobis scribenti contrarium, omnia per vos mihi mandata usque ad novitate exercitus circa dictum opus fideliter adimplevi. Verum poste supervenientibus dictis novitatibus, non potui ex defectu pe tentie, nee possum ullo modo predicta complere, cum omni Magistri cujuscunque conditionis, & operarii presentialiter fir apud Opitergium, Caminum, Pontem Plavis, Castrum Mus stre, & ad alios diversos passus pro reparatione, & fortificati ne dictorum locorum. Pecuniam etiam videre non possum une recuperare posim pro habendis pagis mensis preteriti, quonia vere omnia consumata sunt. Et propterea supplico dignemi misereri Com. Ter. cum omnes districtuales fint in tanta fue & tanto labore propter litteras Magnifici Fratris vestri, per qunuper mandavit quod omnia blada, stramina, & alia victualiad berent ad Civitatem subito reduci, quod omnino impossibile predicta fieri posse, maxime cum ad labores, & expensas qu iph Ter. paffi funt . & patiuntur ad prefens per Paduanum nu lum eisdem omnino subsidium sit exhibitum. Nihilominus omnino vultis quod predicta fiant, rescribere vellitis quonia pro exequendis votis vestris, & mandatis hujusmodi labore vel mortem etiam non negabo.

Data Tervisii die V. Septembris.

Num. MCCLXXXVII. Anno 1336. 21. Settembre.

Comando del Podestà di Trivigi al Capitanio di Mestre, chen derasse le sue esazioni per un lavoro di case in quel Cast lo. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Petrus de Verme Potestas Ter. tibi Thomasio de Bononia ( pitaneo Castri Mestre salutem. Conquesti sunt musici & con

aue conqueruntur, quod tu pretextu domorum factarum in Caftre Meftre ab ipsis niteris pecuniam extorquere, & quod pro laborerio dictarum domorum a Villis circumstantibus collectam exigis L. foldorum par. pro foco, de quo miramur non modicum, cum dictum laborerium impossibile sit ad dictam summam ascendere posse: Maxime cum in lapidibus, lignamine, & cupis dictarum domorum intentionis nostre non fuerit, quod aliquid deberet expendi, cum illa potueris, & debueris accipere, & accipi facere de domibus Venetorum, propterea in di-Ais exactionibus sic moderate te habeas, quod te non habeanus materiam reprehendendi . Eft enim intentionis noftre, quod licum laborerium debeat extimari, & fecundum extimationem bredictam tantum exigi, & non ultra, & fi quid plus exactum uerit, debeat in integrum Communibus resarciti.

Data Tervisii die XXI, Septembris,

# Num. MCCLXXXVIII. Anno 1336. 26. Settembte.

Tel maggior Configlio de' Veneziani fi rimedia al danno, che fof. frirone certi molini per un certo taglie fatto dagli Scaligeri, per cui perderono l'acqua. Ex Archivo Civitatis Padue.

Cum consortes & participes molendinorum de Visignono exosuerint, quod occasione cujusdam tajate facte per illos de la cala, aqua pro majori parte sir eis accepta, ita quod dicta folendina macinare non possunt, & supplicaverint, quod eis incederetur, quod poffent claudere quandam aquam vocatam ontonam, per quam clausuram dicta molendina haberent aham ad sufficientiam. Vadit pars quod secundum consilium apitum portarum, & Officialium de publicis dicentium diam clausuram fine cujuspiam prejudicio fieri posse, quod pro no, & commoditate dictorum molendinorum, ne in desoiaonem vadant, quod concedatur dicis confortibus, & particibus, quod possint facere dictam serajam de lignamine solum, si, & sicut dicti Capitanei duxerint ordinandum; quam taen serajam dieti consortes & participes remittere, & destrueteneantur ad beneplacitum dominationis, vel capitum ipsom, & sicut placuerit eis.

Num. MCCLXXXIX. Anno 1336. 28. Settembre.

rcolare, del Podeftà di Trivigi per aver notizia dei fuggitivi per certe novità d'Oderzo. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Petrus de Verme Potestas Ter. tibi Rizardo Capitaneo Vidori lutem. Volumus quatenus vifis presentibus, cum omni di-

ligentia, & studio inquirere debeas de omnibus distridualibus villarum tibi commissarum, qui per novitates Opitergii a diftrica Ter. recesserunt, & quoscumque compereris recessiffe de dicto diftrictu, & se pro habitando ad aliena territoria contulisse nobis in scriptis cum nominibus, & pronominibus co. rum procures rescribere, denotando etiam loca, ad que ive-Data Tar. XXVIII. Septembris.

Simili mode scriptum fuit Cantio Capitanee Pontis Plavis. Atem Joanni Lastaveye Capitaneo Mufestre.

Item Fancello de Fancello Capitaneo Burgi Meftre. Item Marico de Naruisia. & Communi dicti loci.

Num, MCCXC, Anno 1336, 29. Ottobre.

Commissione de' Trivigiani data agli Ambasciatori, che per u maneggio erano presso gli Scaliferi. Copia tratta dal Tomo VII della Raccolta Scotti.

Antiani, & Sapientes Civitatis Ter. Nobilibus, & Sapientibus viris Dominis Joanne de Lavazola utriusque juris perito, & Sinibaldo de Aynardis Civibus, & Ambaxatoribus Ter.

Ad ca que Potestati nostro circa factum compositionis traft te cum Dom. Marsilio de Carraria Auditore vobis dato, & su sequenter cum Dom. Petro de Campagnola noviter scripsistis respondemus, quod tractata per vos huc usque fideliter place nobis. Duo tamen pro parte ejusdem Auditoris, prout vesti inferitur litteris, sunt petita, que prorsus ab intentione nos discrepant, & quibus tanquam nobis omnino gravibus n Intendimus consentire. Primum videlicet, ubi dicitur quod 1 sta Communis remaneat Dominis exigenda; adducimus enim co quia, ficut scitis pro muniendis exercitibus Opitergii, Camini, ac pro reparandis, & quasi de novo construend fortiliciis, & Castris, & porissime Opitergio, Camino, Pon Plavis, Castro Musestre, & Mestre, ad quorum munitioner & fortificationem nulle Civitates, vel oppida Dominorum co tribuere voluerunt, gravissima, & immensa, ac intollerabi debita per nos contracta fuerunt, quibus & adhuc existin obligati. Preterea Dom. Marfilio de Carraria debemus de p tio frumenti per eum venditi nobis MMDCC. lib., &ultra. It de duabus prestantiis impositis Tuscanis, & aliis fenerato bus in Civitate Ter. adhuc debemus eisdem prestantibus ci quinque mille libras. Ad quorum omnium satisfactionem, & stitutionem faciendam deputata fuerunt per diversa decreta, reformationes Consilii omnia resta Communis, & maxime met Julii, & ab ipso mense citra. Secundum vero in ea parte dicitur quod Domini adhuc subsistunt super detractione fienda fumma quindecim millium libr. pro rata Villarum diffrictus Ti

que occasione novitatum non responderunt Communi a tempore tractatus habiti cum dictis Dominis &c. Sicut enim vos fcitis si dicti Domini detractioni hujusmodi pro rata dictarum Villarum assentire nollent, impossibile foret Civibus Ter. onus predictum quindecim millium lib, integraliter suportare; nam nuper inveninus, quod conditio Civitatis est adeo a paucis diebus extenuata, mod de Collecta nuper imposita in Civitate Ter. exactum non est d M. lib. tantum quantum exigi sperabatur, habito respectu d tempora retroacta, pro co quia Cives propter intollerabiles actiones, & honera Civitatis coguntur continue ad recessum. ropterea si obtineri potest quod dicta resta, que ad nos deent pertinere de jure, maxime cum sit huc usque de suis proisionibus satisfactum, nobis remaneant, & quod detractio fiat to rata Villarum, que a die cepti tractatus non responderunt communi, contenti sumus quod per vos tractata firmentur, & xecutioni mandentur per omnem modum quo melius, utilius, expeditius fieri poterit pro Com. Ter., in quibus iterato vois firmamus arbitrium; alioquin, fi omnino nollent in diis duobus Capitulis, in quibus est discrepantia, consentire, ielius videtur, quod a tractatu desistere debeatis. Quoniam si petitionibus suis, in hac parte vellemus annuere, ca tamen ttendere non possemus. Possessiones denique, que specificari ctuntur, fant possessiones omnes tente per Dominos Ecel. & lbr. de Romano in Ter. , & in Tervisino districtu.

Data Tervisii XXIX. Octobris.

Postquam presentes litteras scripserimus, recepimus alias litras a vobis continentes, quod per ea, que creditis, Domini Intentarentur, quod omnia resta mensis Septembris, & ab incitra effent Communis Ter., precedentia vero sua. Ad que spondemus, quod antequam vellimus a tractatu desistere, conntamur habere resta Julii, & ab inde citra, precedentia veeis remaneant, & si omnino assentire nollent, curetis saln, quod resta mensis Augusti; & ab inde cirra ad nos deniant. Quando nec hoc fiat non videmus quod fatisfacere polnus Dom. Marsilio, & aliis creditoribus, cum alibi non haamus depositum, vel thesaurum. Item si obtinere non possetis cod detractio de quindecim millibus lib. fieret pro rata Villarum, e non responderunt a die cepti tractatus cum Dominis, obneatis saltem quod fiat detractio pro rata Villarum, quas imsterum continger non respondere, vel alias prout melius fatre poteritis. Quoniam cogitare debetis quid facere possimus, ftemus, ut stamus.

> ų and the second s

Antiani, & Sapientes Civitatis Ter,

Num. MCCXCI. Anno 1336. 30. Ottobre.

Comando del Podestà di Trivigi al Capitanio di Vidore, che spedisse a Padova un Guastatore per suoco, ed a Trivigi un fante per ogni due suochi del suo Capitaniato. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Petrus de Verme Ter. Potestas discreto Viro Rizardo Capitaneo Vidori salutem. Mandamus tibi quod de omnibus Villis, & regulis Vallis dobladinis, & aliis quibuscumque tue Capitanarie - - - positis unum Guastavorem pro quolibet focos satim ad Civitatem Pad. sine aliqua mora coram officialibus Ter. ad hoc deputatis transmittas, & peditem unum pro duobus socis bene munitum nobis ad Civit. Ter. sine ulla dilationetem-poris transmittere non postponas: nullius in premissis exceptione, seu desensione admissa. Data Ter. penultimo Octobris

### Num. MCCXCII. Anno 1336. 4. Novembre

Notizia delli discapiti della Cassa, diretta dal Comune di Tri vigi a' loro ambasciatori presso gli Scaligeri permotivo di molt. Ville abbrucciate da' nemici. Copia tratta dal Tomo VIII. delle Raccolta Scotti.

Antiani, & Sapientes Civitatis Ter.

Ad ea, que noviter scripsistis circa gesta per vos, & petit per Dominum Petrum de Campagnola respondemus, quod se cha diligenti examinatione comperimus, quod Ville de ultra Plavim, que de collecta salis respondere solebant circa mille lissingulo mense, hodie nihil respondent, nec respondebant tem

pore cepti tractatus.

Poliquam vero dista pasta trastari ceperunt, comperimus que multe ville citra Plavim Tervisini districtus, quarum nomis declarantur inferius, combuste fuerunt tam per hostes, qua per Commune Ter., & que ville respondere solebant mil lib. par., & ultra singulo mense, & hodie nihil respondera Nomina autem Villarum sunt hec videlicet

Villa de Molianis. 1 Villa de Pirago.
Villa de Biflagolla. Villa de Carpenedo.
Villa de Fabro.
Villa de Clarignago. Villa de Poftoyma.
Villa de Barbarana. Villa de Porcelengo.

villa de Quinto.

villa de Conizano.

villa de Poffalta.

villa de Poffalta.

villa de Padernello.

villa de Pefilia.

villa de Campocroce.

villa de Sperciglano. Villa de Zero.
villa de Tertio, & de Paliaga. Villa de Cerveria.
villa de portu de Mefire. Villa de Tiverono.

Pre-

Preterea ultra dictas villas combustas, que omnino nihil re-Spondent, multe alie Ville Tervisini districtus existentes eitra Playim deferte, & inhabitate funt, a tempore quo transivit ea vereitus inimicorum per districtum Ter., que tamen forte habitabuntur imposterum, verum si contingeret illas desertas, & inhabitatas permanere, ut nunc funt, necesse esfet, quod fieret detractio illius damni, quod plus esset propter desertionem dictarum villarum.

Defectus autem introituum Civitatis sunt hi.

Civitas Ter. olim tempore pacis respondebat mille lib. par. de Collecta salis singulo mense.

Item circa undecim mille lib. par,de Mudis, & datiis Civi-

tatis, & diftrictus Ter. in mense.

Hodie vero respondent de dictis mudis, & datiis solummodo circa fex mille & fexcentas lib. par. cum Collecta Salis, & de iftis fex millibus & fexcentis lib. par. male, & cum labore in me-dio mense presenti potuerunt haberi CGC. lib. par.

Data Ter. IV. Novembris Ind. IV.

Num. MCCXCIII. Anno 1336. 4. Novembre.

Stimelo de' Trivigiani a' loro Ambasciatori presso gli Scaliger? per ultimar un trattato, che si maneggiava. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Antiani, & Sapientes Ter. discretis, & Sapientibus Viris Dominis Jo. de la Vazola, & Sinibaldo de Aynardis Ambaxatoribus Communis Ter.

Quia sicut scitis continue appropinquamus ad tempus quo olutio pagarum fieri consuevit, & terminandum est, quod Potestas non urgeat nos ad folutionem dictarum pagarum, licet noe impossibile prorsus sit per nos fieri posse, vos ex abunlanti hortamur, & precamur attente, quatenus tractatum ceptum perficiatis, & deducatis ad finem. Certam autem reguam seu formam vobis non tradimus, quoniam non est par conditio personarum, sed in hoc vobis prout utile creditis liberum arbitrium exibemus: Insistendo tamen ad posse, quod si contigerit districtum nostrum ad pejorem conditionem deineps deduci, quod nobis fiat detractio rata Villarum, quas debrui, & deteriorari contigerit. Data Tervis, die IV. Novemb. Num. MCCXCIV. Anno 1336. 6. Novembre.

Lettera del Podestà di Trivigi, che a Mastino rappresentava la dissiona dell'esazioni, e quello, ch'egli per questo operava, Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Magnifico Dom. suo Dom. Mastino de la Scala Civitatis Verone, & Paul. &c. Dom. Generali.

Juxta mandatum Dominationis vestre pro recuperandis illis quatuor millibus Lib. provisionis vestre mensis Novembris, pro quibus noviter scripsistis, cum omni follicitudine procuravi, verum quia datja propter novitates presentes renuntiata sunt per conducto. res corum, & reducta penitus in Commune, impossibile est dicham pecuniam presentialiter invenire. Preterea etiam de Civirate Ter. funt in Pad. & ad custodiam Castrorum circa DC. de melioribus Civitatis, ita quod dicta quantitas facile haberi non posser. Verum scribo Dom. Marchioni Spinete, cui pridem circa D. florenos, & Dom. Giberto de Foyano cui centum florenos pro faciendis certis pagis seu prestis quibusdam sti. pendiariis vestris feci per quosdam Cives Tervisinos exhiberi ut Dominationi vestre pro parte solutionis dicte vestre provisio nis dictas quantitates florenorum exhibeant: Erego faciam, quoc eisdem Civibas de dictis florenis per Commune Ter. quampri mum poterit satissiet. Preterea Massarius vester de Ter. ad pre sentiam vestram accedit, per quem de conditionibus Civitati ejusdem poteritis latius informari.

Data Ter. die VI. Novembri IV. Ind. Vester Petrus de Verme.

Num. MCCXCV. Anno 1336. 6. Novembre.

Lettera degli Anziani di Trivigi per impetrar qualche indugi pel pagamento della mensuale provisione. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Antiani, & Sapientes Ter.

Heri mandavit Dominus Mastinus per litteras suas Dom. Po testati nostro, jut, omni mora postposita, provisionem solitam qua tuor millium lib. presentis mensis Novembris Nuncio ser Francis Bevilaqua, qui venit Ter. hac de causa faceret exhiberi, & qui impossibile suit eidem Dom. Potestati distam pecuniam invenite scribit Dom. Marchioni Malaspine, & Dom. Giberto de Foya no, quibus pridem circa DC. slorenos auri per quosdam Tervisinos Cives secerat mutuari, ut aut distam pecuniam solvan Domino Mastino, aut ordinet cum eo quid distam quantitatem storenorum in distam provisionem sibi placeat computate. In nihilominus continuo ad recuperationem residui pro viribus in

rendit. Et propterea cum hoc impossibile sit per nos sieti tum pro eo quia omnia datia, sicut scitis, reducta sunt in Commune, ex quibus omnino ahil percipitur, tum etiam propter absentiam Civium, qui ad Civitatis Pad., & custodiam Castrorum presentialirer sunt transsmiss; Precamur vos, quatenus expeditioni agendorum pro viribus insistatis, aut si fieri potest, obtineatis interim, quod scribatur eidem Domino Potestati, ut nos ad inveniendam dictam pecuniam sic acriter non compescar. Quoniam nis siat, cives sugabuntur, & Civitas proculdubio destiruetur, quod nec honori erit Dominis nostris

Data Ter. die VI. Novembris. Sapientibus viris Dominis Jo. de la Vazola, & Synibaldo de Aynardis.

Num. MCCXCVI. Anno 1336. 8. Novembre.

Comando del Podestà di Trivigi a molte Ville deputate a presidiar Musestre, che dovessero pagar un Porzia, che per quelle vi era di presidio con 50. uomini. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Petrus de Verme Ter. Potestas vobis universis, & fingulis maricis, juratis, Comunibus, & hominibus quarumlibet infrascriptarum Villarum deputatarum ad custodiam Castri Musestre presentibus sic precipiendo mandamus, quatenus infra tertium diem , post harum presentationem , sub pena dupli , persolvisse integre debeatis Francisco Peselle Notario Officiali deputato ad exigendum Collectas Communis Ter. infrascriptas ratas seu quantitates Collecte vobis, seu regulis vestris nuper imposite occasione satisfaciendi Mutio de Porcilleis, qui cum L. sociis pro Communibus vestris stetit per XV. dies die crastina finientes, ad cu-Rodiam Caftri predicti in ratione VI. lib. par. pro quolibet dictorum Mutii, & sociorum in mense. Et insuper volentes vobis expensas, & onus hujusmodi, in quantum honeste possumus mitigare, mandamus vobis preterea quatenus de cetero, donec vobis aliud duxerimus ordinandum, fingulo mense Dom. Francisco Peselle quantitates Collecte predictas pro satisfaciendo Mutio supradicto, & XXV. fociis, quos tantumodo pro vobis, & vestris regulis manere, & esse continuo volumus ad dictam custodiam întegre solvere debeatis. Alioquin contra vos, & quemlibet veftrum inobedientem graviter procedemus. In quorum testimonium presentes justimus sigilli Communis Ter. munimine robe. Data Ter. die VIII. Novembris Ind. IV.

Nomina autem dictarum Villarum eum quantitatibus collecte predicte contingentibus cuilibet ipfarum hec funt.

Regula Capitis plebis de Casali - - - 19. lib, 16. sol. 4. pare Regula

| 74 DOCUMENTI.                                                |
|--------------------------------------------------------------|
| Regula Capitis pleb. S. Nicolai de Valio . 34. fol. 5. par.  |
| R. de de Furno 4, lib, 8. sol. 4, par,                       |
| R. de Calle Modulli 4. lib. 3. fol. 4. par.                  |
| R. de S. Civrano 5. lib. 2. fol. 7. par.                     |
| R. de Roncadi 3. lib. 8. fol. 5. par.                        |
| R. de Cornedullo 6. fol. 4. par.                             |
| Regula titulata de Medadis 34. fol. par,                     |
| Regula titulata de Carpenedo de Medadis 24, sol. 3. par.     |
| R. Capitis plebis Monasterio de Piro cum il-                 |
| lis de Riullo 7. lib. 5. fol. 9. par.                        |
| R. de Frassalongo 6. lib. 6. fol. 2. par.                    |
| R. de Ripa de Pradencino 13. lib. 13. sol. 6. par.           |
| R. de Rauredo 7. lib. 5. fol. 4. par,                        |
| R. de Villarazza 34. fol. 3. par.                            |
| R. titulata de Castello de Blancadis 3. 11b. 2. fol. 5. par. |
| R. de Cendino 7. lib. 14. fol.                               |
| R. de S. Elena de supra Sylerem 14. lib. 2. fol. 2. par.     |
| R. de Blancadis 5. lib. 2. fol. 4. par,                      |
| At de Biancauts                                              |

### Num. MCCXCVII. Anno 1336. 8. Novembre.

Comando degli Scaligeri, che i Trivigiani fossero aggravati folo giusta gli accordati, e non più. Copia tratta dal Tome VIII. della Raccolta Scotti.

Ex parte Alberti, & Mastini de la Scala.

Mandamus vobis quatenus pacta inita, & sirmata inter nos ex una parte, & syndicos, & Ambaxatores Communis pro ipso Communi agentes ex alia efficaciter observetis, & inviolabiliter observati faciatis: non gravantes, nec gravari permittents homines, & Commune Ter. ultra dicta pacta.

Data Pad. VIII. Novembris Ind. IV.

# Num. MCCXCVIII. Anno 1336. 8. Novembre.

Comando degli Scaligeri a Cenedan che doveffe col suo Territorio corrispondere a Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Albertus, & Mastinus Fratres de la Scala Civitatis Verone, Brixie, Parme, & Marchie Tervisine Domini generales Capitanes, Communi, & hominibus Cenete, ac etiam Villis, & Regulis sibi subjectis salutem, & omne bonum. Mandamus vobis, & cuilibet vestrum tenore presentium, quarenus Porestati, & Communi nostris Ter. intendere, & respondere debeatis in omnibus, sicut alie terre districtus Ter. faciant, seu hastenus

DOCUMENTI.
75
facere confueverunt. In quorum testimonium presentes justimuz
fieri, & nostris sigillis roborati. (1)
Data Pad. VIII. Novembris Ind. IV.

(1) Di simili we ne sono dirette a' Capitani di Franceniga,

Num. MCCXCIX. Anno 1336. 9. Novembre.

Richiesta di Trivigi d'esser sellevate dagli Scaligeri da infiniti aggravi qui anneverati. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Antiani, & Sapientes Ter.
Sapientibus viris Dominis Jo. de la Vazola Jud., &
Synibaldo de Aynardis.

Heri sero scriptum fuit ex parte Dom. Mastini Potestati nostro Dom. Petro, ut omnibus aliis ommissis, die, nocteque macinari faceret, & pararet farinam, in qua majori quantitate posset, ita quod habere posset in promptu quandocumque. Super hoc requireret, de quo tristandum est nimis, quoniam hic non habetur ad vivendum pro tertia parte anni. Illud modicum, quod hic est propter defectum continue venditur pro folvendis collectis, & vili pretio. In quanto periculo fuimus anno preterito cum Theoronicis, & stipendiariis occasione frumenti, quod non poterat reperiri, debetis habere memorie. Debitores adhuc fumus Domini Marsilii occasione frumenti empti per nos in duabus millibus libris . In necessitatibus nostris nullum invenimu amicum. Munivimus Opitergium, Caminum, Mestre, Musestre, & pontem Plavis, vallis, fortiliciis, frumento, farina, blada, vino, sale, balistis, sagitamentis, manganis, Magisteriis, & hominibus: in quibus nec Deus nec Diabolus, nec Verona, nec Padua, nec Vincentia, nec aliqua terra Dominorum nostro rum nos juvavit, etiam quandocumque per Dominos super hoc fuerint requifite. De frumento Venetorum unum granum non remanfit in Com. pro folvendis quatuor mill. libr. provisionis presentis mensis Novembris sicut alias scripsimus. Nuper impofita eft collecta, que non extinguitur, fed cum planctu, & ftridore dentium extorquetur de visceribus mulierum. Usque ad X., vel XII. dies, secundum morem hactenus servatum debent fieri page. Unum denarium non cognoscimus in Com., quia omnia dacia redacta sunt in Com., ex quibus breviter nihil percipitur. Si negotiis nostris non providetur aliter quam huc usque fuerit factum breviter mors nobis visa est. Et propterea ah pro Deo imploreris super his omnibus misericordiam a Dominis, imploretis auxilium amicorum, & Dominorum, ut non vivamus in tanta miseria, nam vivendo morimur: & finaliter

liter si quid sieri potest rescribatis, alioquin si ad ca omnia que petuntur, arceri continuo debemus, deliberamus melius el le prosugos, & exules vagare per mundum, quam videre sic crudeliter nos tractari. Plura non scribimus, quia si sic est scis, & tamen plus est quam suerit, quando missi suistis. Quid quid autem per vos obtineri poterit super sacto farine, & aliis prescriptis sactis nobis illico scribatis.

Data Ter. IX. Novembris IV. Ind.

Num. MCGC. Anno 1336. 16. Novembre.

Comando del Podestà di Trivigi alli Capitani di Mestre di sar proclamare scurezza per tutti gli esuli che sossitore nati: di trattener in prigione i malfattori a disposizione del Podestà di Trivigi, e sar che i soldati resituissero i loro latrocinj. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Petrus de Verme Ter. Potestas, Providis viris Thomasino Luchesio, & Zermano Capitaneis Castri Mestre &c. De mandato nobis noviter tradito per Magnificum Dominum nostrum Dominum Mastinum vobis per presentes committimus, & mandamus, quatenus per contratas, & partes illas, receptis presentibus proclamari publice faciatis, quod omnes, & singuli districtuales Civitatis Ter. soliti habitare in partibus illis cum personis, familiis, bestiis, massericiis. & bonis suis redire posint liberi, & securi ad solitas habitationes corum, ibique sine aliquorum molestia more solito commorari: vosque ipsos tales sic redeuntes receptare, & pertractare favorabiliter debeatis, non facientes, nec fieri permittentes eisdem, vel aliquibus corum tam in personis, quam in bestiis, & rebus ipsorum extersionem, molestiam aliquam, vel gravamen, sub penis vobis auferendis arbitrio prescriptorum Dominorum, & nostro. Preterea si qua rissa, molestia, adulterium, vel aliquod malesicium factum, & hactenus, vel imposterum fieri contigerit in partibus illis, volumus, & vobis mandamus sub pena predi-Aa, quatenus malefactores, & culpabiles de predictis capere & personaliter detinere debeatis in Castro predicto, donec pro ipsis miserimus, causam detentionis eorum, & facti conditionem nobis illico freserantes. Insuper si aliquibus de contratis illis per aliquos de custodibus Domini Castri modo aliquo accepte sint bestie, vel alia bona, illa eisdem integre restitui faeiatis omni dilatione remota. Data Ter. XVI. Novembris.

Num. MCCCI. Anno 1336. 4. Decembre.

Comando del Podestà di Trivigi al Capitano di Formeniga intorno al presidio di quel Castello, ed al di lui salario. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Petrus de Verme Ter. Potestas provido viro Sineresio Capitaneo Forminige &c. Ut bene fcis, habes fingulo menfe de falario XXXV. lib., pro quibus tecum tenere debes ad dictam custodiam V. eustodes, de quibus habes tantumodo IV., unum videlicet ad portam, qui fatis sufficiens est, tres vero ad custodiam turris, de quibas duo sunt terrigene, & de hoc te decipit femina tua. Cave igitur ne te faciant, ut factum est de Crudignano. De victualibus autem Forminice promisit ser Hendricus, & propterea ipsum requiras. Ad custodiam vero Castri de hominibus continue habere debeas VIII. singula nocte & duos in die, nec de pluribus eos graves. Si Commune de Forminiga in diviso, vel Communi aliquid habere debet a Toscanello, veniant, vel mittant ad nos, quoniam eis fine inducia satisfieri integre faciemus, Salarium vero tuum tibi faciemus integre dari, cum restitueris integre Toscanello illud quod sibi abtulisti per vim : aliter fignificabimus Dominis, & aliis Amicis tuis ordinem, quem tu servas, & opera vilia, que tu geris. Et propterea sic disponas, quod predicta omnia deinceps ordinate procedant. Quo facto rescribas nobis modum, & ordinem quem dederis ad predicta servandum, & nos tunc providebimus de mittendo tibi falarium tuum. Ad memoriam autem presentes litteras fecimus registrari in libris Communis Ter.

Dara Ter. die IV. Decembris.

# Num. MCCCII. Anno 1336. 4. Decembre

Richiesta della Città di Trivigi allo Sealigero di poter disferir il pagamento delle L. 4000. mensuali, giusta gerti accordatitra lero. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Magnifico Domino suo Domino Mastino &c.

Domine noster. Per litteras vestras nuper accepinus in mandatis quatenus provisionem solitam quatuor millium lib. pro mense Decembris omni excusatione, & exceptione remotis, vobis mittere cutaremus, ad quas respondemus, quod ex vero nobis impossible est distam quantitatem presentialiter invenire, cum introitus Communis Ter. quasi ad nihilum sint deducti propter presentes novitates, & guerras; Propterea ex forma pastorum initorum inter vos, & Comune nostrum Ter. gravari non debemus ad solutionem provisionis presate, nisi infra octo dies mensis sequentis, & nisi prius solutum fuerit, & integre satisfactum stipendiarii, nostris tam equitibus, quam peditibus, Cu-

Rodibus portarum, & Capitaneis Castrorum. Propterea Domimationem vestram suppliciter exoramus, quatenus dignemini necessitates nostras misericorditer intueri, & nos non permittere per exactores, & factores veftros contra formam pactorum, ad ca, que nobis imposibilia funt, ullatenus aggravari.

Devoti viri Antiani, Sapientes, & Com. Ter.

Data Tervis. die IV. Decembris.

Num. MCCCIII. Anno 1336. 4. Decembre.

Comando dello Svaligero di presidiare, e munire il Castello di Mufestre. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccotta Scotti.

Ex parte Maftini della Scala. Nobilibus viris Dom. Petro de Verme Potestati, & Palmerio de Sesso Capitaneo nostris Ter.

Mandamus vobis quatenus mittere debeatis Museltrum omnes illas Gentes, quas noveritis necessarias ad defensionem dicti Musestri fine mora, ac etiam omnia alia necessaria, ne propter impetum inimicorum nobis posset aliqued finistrum eve-Data Pad. IV. Decembris.

Rekitute fuerunt dicte Littere Dom. Ugucioni Vicario.

#### Num. MCCCIV. Anno 1336. 5. Decembre.

Licenza degli Sealigeri di ritornar alle loro case concessa a certi Territoriali andati alle parti dei Veneti per riscattar aleu. ni prigioni, e perciò stati banditi; ed ordine che tutti li distrittuali soggiacessero agli aggravi di Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Ex parte Mastini de la Scala. Nobili militi Petro de Verme nostro Potestati Ter. Audivimus quod quidam Cives, & districtuales Ter. iverunt Motam, Venetias, vel ad exercitum Venetorum causa redimendi aliquos captivos vel alia de causa. Dummodo in fraudem non iverint, quod dicta causa banniti fuerint, & quidem in avere, & personis pro Communi Ter. Volumus quod ipfi redire possint ad propria loca libere, & tales condemnationes volumus esse cassas contra ipsos datas, tam averis, quam personarum si redierint ad unum mensem a tempore presentationis harum litterarum computandum. Et deinde procedatur contra ipsos tanquam rebelles no. ftros. Insuper quod omnes districtuales Ter. tam de pedemonte, quam alibi realiter, & personaliter teneantur ad solvendum collectas, datia, & impositiones Communis Ter. Et si contigerit aliquos velle offendere vestram familiam, vel Exactorem dacio-

rum,

rum. Collectarum, & impositionum predictarum quod impune poffint fe defendere ab inobedientibus.

Data Pad. V. Decembris.

Num. MCCCV. Anno 1336. 15. Decembre.

Decreto de' Chioggiotti di far festa solenne il di di S. Cecilia: nel qual di i Veneziani presero il Castello delle Saline. Ex lib. 2. Reformationum Civitatis Clugie p. 157. t.

MCCCXXXVI. Die XV. Decembris in Majori Confilio Clugie. Majori Confilio super sala palatii ad sonum campane more solito congregato, facto partito ad bussolos cum balotis capta fuit pars prius capta in Confilio minori. Quod amodo festum S. Cecilie, quo festo anno instanti Salvator mundi, qui superbis refistit, humilibusque dat gratiam, dedit & Castrum Salinarum, & hostes qui in eo erant, in manibus dominationis Venetiarum, colatur & habeatur pro festo solemni, & aggregetur numero sestorum solemnium contentorum in statuto, & annuatim in licto festo ad missam dentur dopleria valoris soldorum centum, cum quibus dopleriis accensis alluminetur ipsa Beata Virgo a principio Misse usque ad finem. Quam partem omnes, qui dicto interfuerunt Confilio, qui fuerunt centum, & feptem, voluerunt, nemine discrepante .

Num. MCCCVI. Anno 1336. 15. Decembre.

Notizia data dal Podeftà di Trivigi al Bevilagua, che i Trivia giani ricufavano oftinatamente di pagare la Menfuale contribuo gione. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Frudenti viro Dom. Francisco Bivilaqua Petrus de Verme Ter. Potestas.

Visis litteris vestris, statim pro exequendis petitis per vos conocavi Antianos, & fapientes, per quos facta Communis Ter. communaliter gubernantur, a quibus postulavi cum omni instanla, ut providere deberent, sic quod provisio Dominorum menas presentis inveniretur, cum esset nobis omnino necessaria pro iesto Nativitatis, & in hoc dixi ea, que ad perfectionem negoni credidi expedire. Quibus sic dictis omnes unanimiter cum trepitu responderunt se nolle, nec debere aliquid solvere de provisione predicta, & quod omnes prius relinquerent Civitaem, & paterentur se carcerari, & torqueri, quam hac de caua aliquid solverent, dicentes, quod jam de provisione hujusnodi semel erat Dominis satisfactum pro co quia pro negotiis Dominorum pridem dati fuerune Dominis Marchioni Spinete, k Giberto de Foyano DAC, Floreni, Item per Dominum nostrum

Dom.

Dom. Maftinum afferunt factam fuisse gratiam quibusdam Civibus Tervisinis, de quibusdam processibus, exquibus condemnationes magne quantitatis debuissent in Com. Ter. devenire . Preterea dicunt, quod habito respectu ad terram Cenete, que cum Villis suis per Dominos nostros Communi Ter. noviter est subjecta, & ad labores, & munitiones Castrorum, ad que Com. Ter. continue compellitur, que omnia ex forma pactorum debent in fumma XV. millium lib. rationabiliter computari. Credunt, & afferunt expresse se longe ultra expendisse, & damnificatos esse. quam sit summa provisionis jam dicte. Et propterea precor ur placeat excusare me, & excusatum habere: Si enim Domini noftri intendunt, quod aliud in hoc fervem, mandent mihi, quo & quali ordine hoc facere debeam, & sicut mandaverint ita faciam; alioquin nisi aliud per cos specialiter injungatur, ita quod, non obstantibus pactis, cos ad solutionem provisionis compellere debeam, non video quod in hoc possim aliquid operari: quoniam, ficut scitis, ad observantiam pactorum per suas litteras me specialiter aftrinxerunt.

Data Tervif. die XV. Decembris ..

Num. MCCCVII. Anno 1336. 22. Decembre,

Minaccievole comando di Mastino al Podestà di Trivigi, che munisse Mestre, temendo che sosse sorpreso da nemici. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Ex parte Mastini de la Scala. Nobili militi Petro de Verme.

Non jam dubitamus, quod vos scitis qualiter ad invasionem Castri Mestre aspirant inimici nostri, scitique, & vere cognoscitis quantum, se quale damnum de ipsius amissione Castri pateremur, si contingeret, quod abstr, amitti: & ideo admiramur, quod eum omni solicitudine, & cautela non adhibeatis studium muniendi Castrum ipsum de omnibus necessariis, dum tempus habetis. Mandamus igitur vobis, quod omni excusatione remota, Castrum predictum faciatis diligenter munici quomodocumque, & undecumque potestis, dummodo sar omnino, ita quod ad desensionem ipsius nihil desiciat, nam vere, si desectu aliquo non bone munitionis de dicto Castro nobis sinistrum quid accideret, soli persone vestre, quam regimini, & desensioni, ac ordinationi Civitatis, & districtus Tera preposuimus, cum sequenti debita pena imputaremus.

Data Verone XXII. Decembris.

Mastinus de la Scala &c.

Num. MCCCVIII. Anno 1336. 28. Decembre.

isposta del Podestà di Trivigi alla soprascritta lettera. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Magnifico Dom. Dom. Mastino de la Scala &c. Petrus de erme &c. Per litteras vestras accepi noviter in mandatis, ut Afrum Mestre, ad eujus invasionem inimici aspirare videntur, unitionibus necessariis undecumque fulciri deberem, ne d fen munitionis aliquod finistrum de dicto Castro, quod absit, entingere possit &c., ad quas respondeo, quod quicquid per s huc usque pro munitione dicti Castri mandastis mihi; quod. ce per Capitaneum dicti loci, Magistrum Andream Enzegne. um, & alios parte vestra extitit postulatum, totum fideliter, ¿cum omni sollicitudine adimplevi. Verum quia pridem Nalcs de Lundiis asserebat, quod ad munitionem dicti Castri exrliebart CC. staria farine, ordinavimus simul, quod Capitarus Castrifranchi, qui bladi copiam habet, & qui hoc fin incommoditate poterat, illuc CC. staria frumenti, vel farine rasmitteret. Et hoe certe hue usque credidi fore factum, milominus, visis litteris vestris, CC. staria farine de Civitate Tr. cum omni celeritate ad dictum Castrum transmist. Prerea Magistrum Andream Enzegnerium sociatum also probo, & everto Cive misi ad dictum locum pro providendis omnibus ofortunis. Item misi illuc quemdam Enzegnerium moraturum illem, plaustra etiam necessaria ad carrizanda lignamina in dum Castrum, Magistros, & operarios ibi continue habeo: Soreviter quidquid, & quantum postulant exequor. Sed per esque habeo a Capitaneo dicti Castri, stipendiarii, & custode, qui ibi funt, continue dissipant, & exportant, & ctiam fcis faciunt exportari frumenta, & allas munitiones dicti Ca-Al. Quinimo extorsiones, & robarias continue faciunt, nec in h postum ego, nec Capitaneus dicti Castri aliqualiter reparare Unde nisi per vos provideatur de quadam sufficienti perica, que preesse habeat custodie dicti Castri, & cui tam di-Macapitanei, quam Conestabiles habeant obedire, ac etiam de actibus fidelibus, & sufficientibus ad custodiam Padua, & Tvisio ad munitiones necessarias non sufficerent, & certe fael posset de dicto Castro periculum evenire: maxime cum intr dictos Capitaneum, & Conestabiles, & corum socios videur effe divisio, nec videantur ad defensionem dicti Castri. n convenit, curiosi. Denique Domine mi unum audeo cum recrenția dicere, quod ex una parte restringitur mihi in tantu faciendi facultas, quod nescio quid possim, nec ubi sim: exaltera vero mandatis quod undecumque, & quomodocumque, five de jure, five de facto compellere debeam opportuna. Quequid fit, totum quod ad ftatum vestrum expedire cred's Tom. XI.

dero, etiam si mori crederem, pro viribus exequi non omin tam. Data Ter. XXVIII. Decembris Ind. V.

Num. MCCCIX. Anno 1336. 29. Decembre.

Lettera del Podessà di Trivigi all'Agente del Carrarese, ac ciecchè desse braccio a certi spediti per riscuotere certi daz da alcune Ville del Trivigiano sottoposte al Carrarese. Copi tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Sapienti, & discreto Viro &c. Zanfrancisco factori nobil viri Domini Marsilii de Carraria, Petrus de Verme Potestas Te salutem prosperam, & felicem. Sicut Vobis extitit manifestu ville, seu homines Villarum infrascriptarum jacentium in d ftridu Ter. submissarum Dominio Domini Marsilii antedicti soiv ge tenentur, & debent datia masnature, & panis, & vini ips rum Villarum Communi Ter. Propter quod ad exigendum dat predicta a predictis ut tenemur ibi nostros, & Com. Ter. n simus Officiales, qui iverunt ad Villas antedictas, nec ab e datia predicta exigere potuerunt. Quare vos rogamus quater ipsis de dictis Villis ex vestri parte vellitis vestras litteras c stinare, ad hoc ut nostris officialibus datia predicta foly debeant, ut tenentur: scribentes insuper Capitaneis nostris Castrofranco, & Afyllo, nec non villico Gutici, ut ad preda exigenda auxilium, & favorem dare vellint. Predictas : tem vestras litteras nobis vellitis per latorem presentis desti re. Regule funt

Regula Capitis plebis de Gutico.

Regula de Poyana. Regula de Muxolento.
Regula de Villarazzo, Regula Fonti.
Regula de S. Zenone. Regula de Pagnano.

Data Ter. XXIX. Decembris .

### Num. MCCCX. Anno 1337. 5. Gennaĵo.

Comando degli Scaligeri che fossero asservati a' Trivigiani il passi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Ex parte Mastini de la Scala.

Nobili militi Dom. Petro de Verme Potestati nostro Ter. Coram nobis comparuit Ambaxator Com. Ter. conquerendo, q sibi pasta per nos promissa non observantur, immo coguntur tra ipsa multa, & diversa onera substinere, quodque magna q tiras Civium ipsorum tenetur extra Civitatem in periculo dendi personas, & in damno artium suarum. Mandamus tur vobis, quod pasta ipsorum examinare debeatis, & e a

83.

quantum potestis observetis eisdem: nostris tamen missionibas obediendo tam in preteritis, quam in suturis. Data Pad. V. Januarii.

Num: MCCCXI. Anno 1337. 20. Gennajo.

Comando di Giberto da Fojano al Podestà di Trivigi che gli fos. Sero spediti a Oderzo certi carcerati. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili, & potenti militi Dom. Petro de Verme honorando Potestati Ter.

Quia pro investigandis certis negotiis istatum partium est, comnino expedit mihi habere Franciscum ser Mugardi de oneglano &c. & Sadorum Zopelarium de dicto loco olim captos ro tractatu quem dicebatur habuisse de terra Camini, ac etm Benvenutum dictum Tonsum, qui suit de Colfrancudo. leo vos precor quatenns predictos omnes consignari faciatis homasino familiari meo Latori presentis, ut illos mihi conicat, quoniam sine eis facere non possum ea, que occurrunt presentis presentialiter facienda.

Data Opitergii die XX, mensis Januarii.

Gibertus de Foliano.

Num. MCCCXII. Anno 1337. 28. Gennajo.

uviso del Visconte di Serravalle al Podestà di Trivigi di aver ritolto a forza il Castello di Formeniga alli Collalti, che l'aveano occupato, ed incendiato in quel giorno stesso. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili militi Petro de Verme Potestati Civitatis Ter. Ecce ad gadium vobis tenore presentis significamus, quod cum Cafum Forminige foret hodie summo mane surrim subtractum a gatibus Comitum de Colauto, ibidem transmismus gentes notits de Seravallo cum nobili milite Dom. Martino de Castella qui una cum gentibus de Concelano, & de Cenera distum catum viriliter, vallaverunt, ex quo recuperatum extitit violter, & ipsum cum inimicis antedicis in nostra fortia facires custodire, quamvis multi ex eis sint mortui in maxima cantitate. Et cognoscet insuper vestra Nobilitas, quod dicti imici jam libere habuerant Castrum, & Turrim & combussent in instanti.

Data Seravalli die XXVIII. Januarii ora None. Lombardus de Corigia Vicecemes Seravalli. Jium. MCCCXIII. Anno 1337. 29. Gennajo.

Noticia data a' Trivigiani d'una scorreria satta ne' borghi di Padoa, e comando di star attenti che gli stessi nomici non sorprendessero la Città, o li Castelli di Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobilibus viris Dom. Petro de Verme Potestati, & Palmerio de Sesso armigere gentis Ter. Capitaneo.

Cum inimici hodie hora tertiarum in maxima quantitate usque ad portas Civitatis evenissent Padue, quam Portam combusserunt, & domos extra Burgum, postea recessorunt, audivimus jam secundo sasto, quod presati inimici non sunt revessi ad exercitum suum, sed sunt in quadam villa cum victualibus per IV. dies, & ignoramus locum quem presati inimici velini rendere. Ideo mandamus vobis quatenus ad bonam custodiam Civitatis Ter. intendere, & vigilare debeatis, ac per loca & castra Ter. mittatis pro Capitaneis & custodibus ipsorum loco rum, & Castrorum similiter vigilent, ne aliquid in sinistrum predicte Civitatis, Castrorum, & locorum possit ex negligentis vobis, & rectoribus predictis incurrere.

Data Padue die XXIX. Januarii .

Num. MCCCXIV. Anno 1337. 4. Aprile.

Catterina, Beatrice e Rizzarda figlie ed eredi di Rizzardo d Camino concedono libertà a' Coneglianess di poter andare co surrezza in Serravalle, e in tutte le altre terre soggesta ali giurisdizioni di esse sorelle. Dall' Archivio della Città di Co negliano copia tratta dal Sig. Domenico dal Giudice.

Anno Nativitatis Domini millesimo tricentesimo trigesim feptimo Ind. V. die Veneris quarto mensis Aprilis, Seraval in Domo nunc detenta per Sapientem Virum Dom. Petrum infit scriptum, presentibus Nicolao de Godega de Serravallo, Ma zolino speciario, qui nunc moratur Serravalli, Andrea de l bertino de Serravallo, & aliis testibus. Sapiens vir Domini Petrus de Ardengis Judex de Parma, & Vicarius Nob. Virid mini Lombardini de Corigia Vicecomitis Serravalli, & ceteroru locorum, Terrarum, & Castrorum Domine Beatricis, Cathai ne, & Rizarde Filiarum, & beredum qu. Egregii Dom. Dol Rizardi de Camino superiore Comitis Cenetensis ex parte ipli Dom. Lombardini Vicecomitis predicti comittit, & imposuit B no Preconi, & Nuncio publico Communis Serravalli, quater publice proclamare debeat in platea Communis Serravalli in co consueto ex parte Domini Lombardini Vicecomitis predis quod omnes homines, & persone Terre Coneglani, & Dist aus.

Aus libere eum corum personis, mercarionibus, & rebus quibuscumque possint, & valeant libere venire ad Terram Serravalli. & ejus districtum, stare, & redire per eam, & eum, ac per omnes Terras, loca, Castra, & Civitates Dominarum de Camino predictarum Filiarum, & Heredum qu. Egregii Dom. Dom. Rizardi de Camino sup. Comitis Cenetensis, exceptis qui banniti estent ex ipsis Terris, Caltris, & locis, ac Communicatibus scient quod fiducia plenaria inter ipsum Dominum Lombardinum ut Vicecomitem predictum pro se , & subditis dictis Dominabus, & Vicarium, Rectores, Confilium, & Commune, ac homines de Con. utrimque & vicissim plenaria fiducia est concessa, & firmata cum condicione, quod si contingat, quod absit alteram partem contra alteram velle sacere novitatem contra predicta, facore debeat notum eidem, contra quam intendit facere novitatem per quatuor dies ad minus antemotionem novitatis fiende per eam.

Ego Guillelmus qu. Joh. Belli de Serravallo Imp. Auct. Not. & Offic. Civitatis, & Consilii Serravalli predictis interfui, &

rogatus scripsi.

# Num. MCCCXV. Anno 1337. 7. Aprile.

Vel Configlio di Conegliano si leggono le lessere del Boge di Venezia, in cui si promettono a' Coneglianesi protezione e disesa lodandoli per essersi sorratti del dominio Scaligero, e deliberazioni prese in quel Consiglio. Dall'archivio della Città di Conegliano copia tratta dal nob. Sig. Domenico dal Giudice.

Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo septimo, Inict. V. die septimo Aprilis, in domo Communis Castri congreatis Rectoribus Terre Coneglani coram Dom. Scoto de Scotis e Castro Coneglani Rectore, & loco Vicarii Terre ad sonum ampane more solito proponit, & petit dicus Dominus Scotus bi confilium exhiberi, quid fit faciendum fuper litteris preentatis per Dominos Franciscum de Scotis, Platerium de Monalbano, Floravantem de Ubaldino, Antonium de Conto, & hoobum de Caronello, omnes ambaxatores Communis, & hotinum Coneglani, presentaris supradicto Dom. Scoto, & Retoribus Terre Coneglani ex parte illustrissimi & excels Dornini rancisci Danduli dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Croale Ducis, domini quarte partis & dimidie totius Imperii Roaanie &c. quarum litterarum tenor infra declaratur, & quid fit aciendum super ambaxiara retracta per supradictos ambaxiatoes ex parte suprascripti Domini Ducis, que ambaxiata totum e se continet, & comprendit tenorem dictarum infrascriptat um litterarum.

Franciscus Dandulo dei gratia Venetiarum &c. nobilibus & saientibus vixis Restoribus, Consilio, & Communi Terre Coneglani amicis & devotis fuis dilectis falutem, & fincere dile-Stionis affectum. Sapientes & discretos viros ambaxiatores vestros leta mente recepimas, & exposita per cosdem intelleximus diligenter, unde affectionem, & devotionem vestram ad nos plurimum commendantes, Respondimus, quod magnam confolationem, & gaudium recepimus, & recipimus in mentions noftris de gratia, quam deus vobis prestitit his diebus in reducendo vos in saluriferam libertatem de eximendo a prava, & iniqua tirannide dominorum & hostium de la Scala, quin etiam & nos ipsi ita potentes ita scitis in campo sumus, non zelo acquirendi, vel ampliandi nobis dominia, sed solum sicut est, & fieri fecimus omnibus manifestum, pro destruenda & exterminanda tirannica pravitate ipsorum de la Scala, & pro danda libertate & franchitate terris & gentibus oppressis per eos, & propterea consolati, & gaudentes, ut dictum est, vos hactenus reputavimus caros nobis, reputare & tenere deinceps intendimus, & hac bona causa & opinione cariores, disponentes & offerentes dominium nostrum libenter, & libenter in prestando vobis nostrum confilium & favorem, ac etiam in fuccurrendo, & subveniendo vobis de nostris gentibus equestribus, & pedestribus, que - - - - forent, si & quando opportunum vobis fuerit pro conservatione vestre libertatis, & dicte Terre veftre, & hominum Coneglani, ficut pro aliis terris & locis, que nobiscum funt faciemus, & faceremus guerra durante, & si treguam vel pacem fieri contingeret, vos ponere & includere in ipfa tregua vel pace, sicut etiam nosmetipsos servantibus nobis, prout dixerunt, & obtulerunt ambaxiatores predicti, scilicer recipere in Terra Coneglani predictas nostras gentes pro faciendo guerram nostris inimicis & vestris, ac etiam facere cum personis vestris & amicis dictis inimicis guerram, & Terram predictam tenere ad nostrum honorem, & statum us. que ad finem guerre predicte, jamque omnibus gentibus, & locis nobis subditis, & fidelibus expresse dedimus in mandatis, & quod Terram vestram predictam & homines Coneglani, & diffrictus, & res & bona habeant favorabiliter, interne, & amicabiliter commendatas, cosque in omnibus tanquam speciales, & cariffimos, devotos & amicos nostros debeant pertrastare. Verum si Potestatem vel Restorem volucritis vobis eligere de Venetiis, quod hoc faciatis, ficut vobis videbitur, & placebit, quia de omni eo quod ad bonum & gubernationem vestram pertineat, multum erimus consolati.

Date in nostro Ducali Palatio die IV. Aprilis quinte Ind. Ego Daniel dictus Mugardus de Joanne Imperiali auctoritate notarius, & tune notarius Curie Communis Coneglani, prout inveni in supradictis litteris nil addens vel minuens, quod sensum mutet, bona side sine fraude sideliter exemplavi de precepto suprascripti Dom. Scoti de Scotis Vicarii dicte Terre Coneglani, & alionum Rectorum diche Terre in millesimo trecentesimo trigesimo septimo Ind. quinta die septimo Aprilis.

Demum in Reformatione Rectorum Coneglani facta, & re prmata in millesimo trecentesimo trigesimo septimo, Ind. Y ie septimo Aprilis incontinente in domo Communis Castri oneglani firmatum & reformatum fuit per XX. confiliarios pncordes, nemine discrepante, posito partito per dictum domium vivianum ad busselos & balloras in hunc modum, vielicet quod eligantur per Rectores Terre Conegiani duo dif. reti & boni homines Terre Coneglani pro ambaxatoribus dii Communis, qui constituantur findici dicti Communis Coeglani per Confilium najus dicte Terre, qui ire debeant Veerias - - - - - & ad fuos Confiliarios ex pardictorum Rectorum Curie & hominum Terre Coneglani, & ommunitatis ejusdem cum omni debita, & humili reverena, & gratias in quantum possint referre eidem de litteris, & iis contentis distinctis eisdem Rectoribus, & Communi Coglani de gaudio, confolatione, & letitia habita per ipsos de beratione, & libertate nuperrime habita & obtenta per dictum ommune & homines Coneglani contra tirannicam pravitatem ominorum de la scala, & ad promittendum, & proferendum cto Dom. Duci Venetiatum, quod Commune & homines Gonglani de cetero observabunt & adimplebunt dicto Dom. Duci enetiarum, & Communi ejusdem Civitaris omnia & singula spressa, & contenta, & requisita in quoliber casu in dictis treris distinctis per dictum Dom. Ducem dicto Com. & homibus Coneglani, & quod per dictos ambaxiatores Communis oneglani supplicetur cum reverentia ex parte dictorum Reorum, Communis, & hominum Terre Coneglani dicto Dom. uci Venetiarum, & suis consiliariis, quod sibi placeat, & diietur eligere unum discretum, & sapientem virum de Civite Venetiarum de confilio majore ejusdem Civitatis Venetiaim ad suum ibeneplacitum, & voluntatem in Potestatem & ectorem Terre Coneglani, & ejus districtus, & eligatur per natuor manus secundum bonam consuetudinem ejusdem Civitis Venetiarum hucusque servatam, cui Potestati & Rectori enturo ad regimen dicte Terre Coneglani committere placeat, dignetur venire ad regimen dicte Terre per Potestatem per num annum sociato de infrascripta familia; videlicet de uno iscreto viro jurisperito pro suo Vicario, & de uno socio sive tilite, de sex domicellis, de duodecim baroeriis, & cum sex quis, promittentes dicti ambaxiatores suis nomine & vice dii Communis, & hominum Coneglani dare & solvere dicto brum Potestati, qui veniet ad dictam Terram Coneglani in no anno pro suo salario, & diste sue familie duo millia lipras danariorum parvorum.

Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo septimo Ind.V. lia octavo Aprilis. Congregato consilio majori Terre Concglai in domo Communis Castri Coneglani ad sonum campane moe solito, coram Domino Scoto de Scotis de Coneglano Restoe, & loco Vicarii diste Terre, & coram Dominis Bonsanto

f 4

de Scotis, & Gualpertino de Coderta Confulibus dicte Terre. proponit & petit dictus Dom. Scotus fibi Confilium exhiberi ; presenti confilio, quid habeat facere, & quid sit faciendun super supradicta provisione & reformatione provisa, & facta & reformata per Rectores Terre Coneglani illic electos per Con. filium majus dicte Terre Coneglani super statu & conservatio. ne Terre predicte, nunc lecta & publicata in presenti confilio de puncto ad punctum, que provisio, & reformatio inter cetera in se continet promissionem & profertam, quam Illu striffimus & Excelsus Dom. Dom, Franciscus Dandulus Venetia. rum, Dalmatie, & Croatie Dux, dominus quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie per se & Commune Venetiarum promittit & facit Communi & hominibus Terre Coneglani, u publice patet in litteris dicti Domini Ducis, & Com. Venetia ram exemplatis, & registratis per me Danielem dictum Mugar dum notarium Coneglani, & in illa parte continet promissio nem, & profertam, quam Rectores Terre Coneglani, & --- - - - - in Confilio majori dicte Terre Cone glani per se, & nomine, & vice Com., & hominum Conegla ni fecerit, & promittentes supradicto Dom, Duci Venetiarur Com. & hominibus dicte Terre, ut publice patet in reforma tione facta per dictos Rectores Coneglani scripta per me Da nielem dictum Mugardum not, Coneglani, cum firmatum & re formatum fit per Bectores dicte Terre, quod scriptum seu pro viño, & reformatio per me facta, & reformata pervenire de beat ad confilium majus Terre Coneglani.

Demum in reformatione dicti Consilii majoris Terre Cone giani posito partito per suprascriptum Dom. Scotum Recto rem, & ioco Vicarii dicte Terre ad bussolos & ballotas sir matum, & reformatum suit in dicto Consilio majori per LX consiliarios concordes, nemine discrepante, quod supradicta pro visio, & reformatio facta, provisa & reformata per Rector Terre Coneglani, & omnia illa, & singula in dicta proviso ne, & reformatione contenta fint firma & valida, & executio nem per Commune, & homines Terre Coneglani, & ejus districtus plenam habeant, & obtineant firmitatem, sicut prim facta esset, & reformata per totum Consilium majus Terra

Coneglani.

# Num. MCCCXVI. Anno 1337. 29. Maggio.

IN Christi nomine Ames. Anno Nat. ejusdem MOGGXXXVII Ind.

Il Patriarca d'Aquileja promette a Mastino de la Scala di refittuirgli il Cassello di Cavolano ad ogni sua richiesta. Tratta dal Protocollo di Gubertino di Novare esistente presso i Sig. Camillo Locatelli in Udine da Monsig. Canonico Conte Carlo Belgrado.

And, V. die XXIX. mensis Maji. In presentia mei Notarii & teftium infrascriptorum. Reverendus in Christo Pater, & Dom. Dom. Bertrandus Dei gratia Sancte Sedis Aquilegensis Patriarcha promisit discreto viro Zuccheto de Leniaco Veronensi, recipienti nomine, & vice Magnifici & potentis viri Dom. Mastini della Scala Civitatis Verone, & ejusdem districtus Domini generalis, quod Castrum de Cavolano cum fortilitiis, & munitionibus suis restituet dicto Dom. Mastino, quoties per ipsum Dominum Mastinum extitit requisitum. Et quod si quas promissiones Vener. Vir D. Fr. Gibertus Abb. Monasterii Mosacenfis fecisset suprascripto Zuccheto, illas penitus observabit. Renuntians omni legum, & juris auxilio, quo se posset contra predicta defendere, vel tueri. Actum Tulmetii in hospitio Joannis Justani de dicto loco; Presentibus ven. Viro Dom. Abb. Mosacensi predicto , Augolino filio Dom. Botteselle de Marano, Guielmo qu. Zanfridelli de Zafia de Parma, testibus ad hec specialiter vocatis, & rogatis &c.

Num. MCCCXVII. Anno 1337. 1. Luglio.

Bella di Papa Benedetto a Giacomo da Carrara Canonico di Tria vigi in favore del Monastero di Moggio. Tratta dall'autentica che esiste nella Biblioteca Arcivescovile di Udine da Monfignor Camonico Conte Carlo Belgrado.

Benedictus Episcopus servus servorum dei dilecto filio Jaco» to de Carraria Canonico Tervisino salutem & apostolicam benedictionem. Dilectorum. . . . Abbatis & conventus Monasterii Mosacensis Ordinis S. Benedicti Aquilegensis Diecesis precis ous inclinati presentium tibi auctoritate mandamus, quatenus ta que de bonis ipsius Monasterii alienata inveneris illicite vel Histracta, ad jus & proprietatem ejusdem Monasterii legitime tevocare procures. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Testes autem qui fuerunt nominati si se gratia odio vel timore subtraxerint censura finili appellatione cessante compellas veritati testimonium per-Datum Avinion. libere.

Kal. Julii Pontificatus nostri Anno quinto.

Num. MCCCXVIII. Anno 1337. 13. Agosto.

farlo Re di Boemia, e Giovanni suo fratello sono investiti del Capitanato di Feltre e di Belluno dal Vescovo Gorgia da Lusia. Tratta dall'autentico che si conserva nell'Archivio del Castello di Trento.

In Christi nomine amen. Anno ejusdem nativitatis millesime

trecentesimo trigesimo septimo, Indict. quinta, die XIII. Augusti (1) in ecclesia Monasterii Sancti Spiritus de prope Feltrum presentibus nobilibus viris Dom. Joanne de Lippa, Falconario de Egna de Villandres, Raspo de Grai, Stefano Ronceno notario, Hendrighero de Rongajo, Bellancino de Lusia, Jacomello de Veneriis, Rocchesano de Lusia Canonico, & Archidiacono Feltrensis Ecclesie majoris, Galvagno de Nimeglo, Baptista de Nicoletis, Joanneto de Pedevena testibus rogatis, & ad hoc spe. cialiter convocatis, & aliis pluribus. Venerabilis in Christo pater & Dominus Dominus Gorgia Dei & Apostolice sedis gratia Feltri & Belluni Episcopus atque Comes, volens & intendens reformare, & reconciliare statum & condicionem sui Episco. patus, ficut debet, & de jure tenetur, deam folum habens pre oculis, se rememorans de examine districti judicis, retinendo in se specialiter potestariam contrate Primerii & distri-Aus, & jurisdictionis ipsius sue Feltrensis diecesis, quam predecessores sui, & ipse usque ad hec tempora in contrata predicta, & aliis contratis infrascriptis habuerunt, & totam Vallemsuganam cum jurisdictione ipsius Vallissugane, potestariam & jurisdictionem Comitatus Cesane, Capitaneariam Agurdi cum suo districtu & jurisdictione, Gastaldias & Marigantias quaslibet, tam Episcopatus Feltri quam Belluni, mudas & podagia, livellos, affictus, redditus & proventus, aquas, & aquarum decursus cum summitatibus montium, nemoribus, capulis, pasculis, & amplis Episcopatus Feltri & Belluni, investituras feudorum & livellorum, & aliorum locorum spectantium ad Episcopatum Feltri & Belluni, cum medietate omnium condemnationum Civitatum Feltri & Belluni & districtus cujuscunque delicti seu commissi, reservando in se ad sui judicium & jurisdictionem suam familiam, auctorizandi & conferendi emancipaciones, tutelas, curarias, & jurarias Civitatum Feltri & Belluni, Agordi, & Zaudi, & aliorum locorum fimilium, & audiendi appellationes. De quibus omnibus & singulis ipse, & predecessores sui fuerunt semper in possessione rerum predictarum, & ad quos de jure spectant, tam ratione privilegiorum Romanorum Imperatorum, quam etiam confirmatione Romano. rum Pontificum; & semper habuerunt predicta in fe, nec unquam aliquis dominus alicujus status & conditionis, princeps, Dux, Marchio de predictis in aliquo tempore modo se intro. misit, sicut omnibus est publicum & notorium, sine predeces. forum suorum, & sui licentia speciali, cum annulo aureo sue manus serenissimos Principes & dominos videlicet Dominum Karolum Moravie Marchionem primogenitum, & Dominum Joan rem fratrem dicti Karoli dei gratia Ducem Carintie, Tire lis, & Goritie Comitis, Ecclesiarum Brixinenfis, Tridentine ae Aquilejensis advocatum, natos illustrissimi Regis Dom. Dom

<sup>(1)</sup> Il Cambrucct suppone errore nel giorno, e che invece d 33. Arosto debba leggersi 31.

91

mannis Regis Boemie, petentes principes supradictos videlicet nom. Karolum, & Dom. Joannem ibidem presentes humiliter devote a venerabili patre supradicto Capitaneariam Civitaum predictarum, per fe investivit secundum modum & fornam, quem domini de Camino derinere, ac habere consueveunt a suis predecessoribus de Capitanearia civitatum predictarum celtri & Belluni, ad suam vitam cum en falario consueto, nod habere solebat Dom. Gerardus, & alii domini de Camino a rivitatibus supradictis, promittentes domini supradicti per suaum animarum salutem eidem domino Episcopo in manibus suradicti domini Episcopi & Comitis defendere, & yvarentare cas Civitates, & Dieceses, & jura sua eidem dom. Episcopo, Episcopatui suo integre, & conservare, & recuperare, si uid de predicto Episcopatu contra Deum & justitiam eidem om. Episcopo, & Episcopatui occuparetur seu detineretur per nameunque personam, seu quascunque personas cujuscunque onditionis & status existar, omnibus suis expensis, & quod e predictis per predictum dominum Episcopum & Comitem eltri & Belluni specialiter reservatis, seu aliqua premissorum pe dicti domini modo aliquo palam, vel occulte aliquatenus on intromittent, & predicta promiserunt facere, & observaeidem dom. Episcopo & Comiti absque ulla contradictione, I honorem omnipotentis Dei, & beate ejus matris gloriose Irginis Marie, beatorum Apostolorum Petri & Pauli, & bea-Martini Confessoris, ac martirum inclitorum Victoris & Coone patronorum fuorum Episcopatuum, rogantes & precijendo mandantes mihi notario infrascripto publico, ut ad lutelam presentium, & memoriam suturorum de predictis uim possim conficere publicum, & plura quoties expedierit, ablicum instrumentum, & instrumenta.

Ego presbyter Franciscus natus magistri Armanni Barberii : Feltro imperiali austoritate notarius publicus, & scriba Cues supradisti dom. Episcopi, & Comitis predistis interfui, & pipsus mandato scripsi, meoque signo ac nomine roboravi

bgatus.

# Num. MCCCXIX. Anno 1337.

atuto della Città di Feltre di festeggiar il primo giorno di Settembre per la liberazione dal dominio Scaligero. Ex Historia Feltrensi Antonii Cambruci ms. lib. IV.

cipit liber quartus Statutorum Communis Feltri Rubrica LXIV. de colenda prima die Septembris, in qua populus Feltrensis liberatus fuit a dominio de la Scala. Statuimus ad eternam rei memoriam, quod Kalendis Septemis, scilicet prima dies mensis Septembris predicti, in quo

vina providentia, & inclirorum dominorum Dom, Karoli &

Joannis fratrum potentia a tirannico dominio della Scala Fela trensem totum populum liberavit, & ad regale dominium tune reduxit, esse debeat celebris & festiva, ac colenda, ut quilibet dies celebris a cuncto populo Feltrensi & districtus, & omnes stationes Civitatis & districtus stent claufe, & nemo audeat la. borare sub pena viginti solidorum pro quolibet contrafacien. te, & quod Potestas, Vicarius, vel Rector, sive miles Felte? vinculo sacramenti teneatur tam in Civitate, quam in districtu inquirere facere diligenter, vel inquiri; & quod Potestas feu Rector, qui erit in Civitate Feltri perpetuo vinculo sacramenti, & sub pena centum librarum denariorum de suo falario in ipfa prima die mensis Septembris associatus omnibus consiliaria bus Communis Feltri teneatur ite, & debeat ad Ecclesiam ma. jorem, & ibi missam sanctissime Trinitatis facere solemniter celebrari, & quod Potestas in ipsa missa offeret unum doplerum cere ponderis quinque librarum a bilantia, que folvatur per Massarium Communis Feltri, pena viginti solidorum injuncta Confiliario cuilibet non eunti, & Potestas sive Rector, qui intererit dice misse antequam recedat de Ecclesia faciat scribi omnes qui erunt, & cos qui non erunt facere condemnari, nis legitimis causis fuerint impediti.

#### Num. MCCCXX. Anno 1337. 12. Settembre.

Beatrice, Catterina e Rizzarda figliuole del qu. Rizzardo da Camino, e gli nomini di Cadore si danno sotto la protezione di Carlo Re di Boemia e di Giovanni Duca di Carintia fratelli, ed esti le ricevono con promessa di protezione e di difefa. Ex autentico penes eruditissimum Virum Lucium Doleo. num Canonicum, & Decanum Ecclesie Bellunensis.

In nomine Dom, nostri Jesu Christi amen. Anno a nativita te ejusdem millesimo trecentesimo trigesimo septimo Indict. V. die XII. intrante Septembri presentibus nobili milite Domino Henrigetto de Bongajo de civitate Belluni, discreto & sapienu viró Dom. Cino de Castellione Aretino judice & consiliario il. lustris principis Dom. Caroli Domini Regis primogeniti, Dom. Galvagno de Monticlo, Dom. Burlato de Fonzasio de Feltro, Gorzia de Mugnano de Feltro, Nicolao de Alberto de Feltro notario & aliis. Discretus vir Johannes de Pilonis sindicus procurator & nuncius specialis Communis & universitatis Tetre Cadubrii, ut de ipsius sindicatu & mandato ad hee specialites ordinato plene constat manu Johannis de Clavi notarii subanno a nativitate Dom. MCCCXXXVII. Indict. v. die VII. intrante Septembris, constitutus in presentia illustris Principis Domini Caroli serenissimi Regis Boemie primogeniti Marchionis Mors vie, Civitatum Feltri & Belluni domini generalis affectans jux ta sui mandatum consulere honori dominarum Beatricis, Ca

DOCUMENTI. therine & Rizarde filiarum & heredum qu. Dom. Rizardi de camino Comitis Cenetensis, ac bono pacifico & tranquillo staui Communis & hominum Terre Cadubrii providere, confideanique quod id facilius consequi potest per defensionem & proestionem Illustrissimorum principum Dominorum Caroli supraditi & Johannis, dei gratia Carinthie Ducis, & Tiroli & Goitie Comitis, Aquilegensis, Tridentine, & Brixinensis Ecclesiaum advocati, Civitatum Feltri & Belluni dominorum generaium, quam per aliquem alium dominum propinquum vel renorum quocunque nomine censeantur plena deliberatione &c. infrascriptam compositionem, promissionem; & conventiosem devenit cum supradicto Dom. Carolo presente suo nonine & illustris fratris sui Dom. Joannis Ducis Karinthie suradicti recipiente videlicet quod ipsi fratres & corum quiliet appellentur, dicantur & fint defensores & protectores ditarum dominarum de Camino, ac Communis & hominum dicte Terre de Cadubrio & Caprili. Item si qua persona de dicto Communi Cadubrii & Caprilis appellare voluerit ab aliqua senentia ferenda per Potestatem vel Vicarium Communis Cadubril ppellet & appellare posset & debeat ad audientiam ipsorum lominorum vel alterius corum, seu ipsorum vel alterius coum officialium majorem gradum tenentium pro dictis dominis el eorum altero in Brunicho vel Civitate Belluni. Et promisit nsuper dictus findicus findicario nomine supradicto eidem Dom. Carolo presenti & pro se, & pro dicto suo fratre recipienti, mod dicti homines Cadubrii & Caprilis erunt eis & cuilibet forum fratrum firmi & legales, & quod dabunt eis & corum gentibus introitum, exitum, & liberum transitum per ipsam ferram Cadubrii, cum securitate tamen Terre predicte, & quod pla Terra Cadubrii non permittent fraudulenter transire alijuos volentes offendere vel dampnificare homines vel terras prelictorum dominorum, vel terras lige per ipsos dominos nuper facte cum Venetis & eorum complicibus & Conligatis, quin imo uo posse verabunt. Promisit etiam & convenit dictus sindicus upradicto nomine eidem Dom. Carolo suo & dicti fratris suo homine recipienti, quod predicti homines & Commune Cadurii suo posse desendent atque juvabunt prefatos dominos, & orum Terras, & eorum honorem & jurifdictionem contra quolunque homines & personas venientes de foris Episcopatum Feli & Belluni ad turbandum vel turbare vel minuere volendum pforum dominorum honorem vel statum, vel suorum subdiorum quierem infra limina Episcopatus predicti, ita quod ad lia loca extra predicta vocari non debeant, nec venire vel mitere vel aliquod dispendium sustinere. Item promisit dictus Sindicus, & convenit sindicario nomine quo supra eidem Domino Carolo antedicto, quod dictum Commune Cadubrii, & dictam Ferram Cadubrii, & ejus castra tenebit, custodiet, & salvabit d honorem, & statum dictarum dominarum, & ipsam terram,

k ejus castra, vel corum aliquod non dabit, neque ponet in

manibus, fortia, vel virtute alicujus domini, neque Commu. nitatis vel alterius fingularis, ime illud fuo posse impediet & vetabit sub pena & ad penam decem millium librarum denariorum Ven, parv. quam dictus findicus findicario nomine sepe dicto per legitimam stipulationem dare convenit & solvere eidem Domino Carolo dictis nominibus, si presenti Capitulo suerit contrafactum, vel in aliquo contraventum. Et generaliter promisit dictus sindicus & convenit eldem Dom. Carolo nominibus quibus supra, quod predictum Commune non tractabie per se vel alium nec consentiet ulli tractatori, per quem polfer sequi damnum vel diminutionem honoris vel status, velulla jactura dictorum dominorum, vel alicui corum, fed illud impediet suo posse, & si impedire non posset, quam primum illud sciverit eisdem dominis vel alteri eorum, vel eorum officialibus majorem gradum tenentibus in Brunicho, vel in Civitate Belluni notificabit. Promisit etiam dictus Sindicus, & convenit dicto Dom. Carolo nominibus supradictis se dicto findicario nomine facturum & curaturum ita & taliter quod a quadraginta ufque in quinquaginta melioribus hominibus Terre Cadubrii infra XXV. dies presentis mensis Septembris suo proprio nomine jurabunt corporaliter & solempniter ad facra Dei Evangelia omnia & fingula per ipsum Sindicum supra & infra premissa & conventa attendere & observare, & a communibus & singularibus dicte Terre Cadubrii toto suo posse facere & totaliter & integraliter observare.

Hoc in premiss acto, & inter dictas partes expresso & declarato, quod predicta per dictum findicum ut supra composita, promissa atque conventa valeant, & robur sirmitatis obtineant usque ad festum S. Joannis mensis Junii nuper futuri. Ultra vero tempus predictum ipsa premissa, composita & conventa non valeant, sed totaliter evanescant & nullam a dicto termino in antea obtineant firmitatem. Preterea promisit dicus findicus & convenit sindicario nomine antedicto eidem Dom. Carolo stipulanti & recipienti nominibus quibus supra dare & solvere fibi, vel cui mandaverint ambo fratres vel alter corum nomine provisionis, & pro provisione defensionis & protectionis promisse hine ad proximum festum S. Michaelis nuper futuri libras MMCCCCC. bone monete denar. Venet. parv. ad id se dicto sindicario nomine solemniter obligans cum omnibus promissionibus, renuntiationibus, cautelis, & solemnitatibus opportunis, renuntians dictus Sindicus supradictarum omnium & fingularum promissionum, compositionum, & conventionum non fic factarum, celebratarum, & rei non sic geste, composite & firmate doli mali, & in factum actioni, omnique juri & exceptioni juris & facti, quibus posset se a predictis vel aliquo predictorum defendere vel tueri. Pro quibus omnibus & fingu-Is observandis & attendendis obligavit idem findicus findicatio nomine quo supra eidem Carolo nominibus antedictis omnia & fingula ipfius findici & Communis & universitatis Terre Cadubrii bona & jura presentia & sutura nomine pignoris & hypothece. Et denique ad majorem cautelam omnium predictorum & majorem roboris sirmitatem dictus Joannes Pilonus sindicus supradictus nomine & vice Communis & hominum dicte Terre, & in corum animas sponte & deliberate juravit corporaliter atque solemniter ad sacra dei Evangelia, quod dicti homines & Commune Cadubrii supra premissa, composita, & conventa attendent & observabunt bona side, sine straude, & in nullo contrasacient vel venient de jure, vel de sacto sine aliquo pretextu, ingenio vel colore sub repetita hypotheca & obligatione omnium bonorum presentium & stuturorum Communis

& hominum Terte Cadubrii sepedicti.

Quibus omnibus fic peractis codem anno Indictione mense'& die codemque loco & in presentia testium premissorum illustris Princeps & Dom. Dom. Carolus supradictus suo nomine & illuftris principis Dom. Joannis Ducis Carinthie fratris sui dominas de Camino superius nominatas, & ipsum Sindicum sindicario nomine Communis & hominum Terre Cadubrii, ipsumque Commune homines & Terram Cadubrii in suamet & dicti fratris sui defensionem & protectionem usque ad festum Sancti Joannis mensis Junii nuper futuri benigne recepit. Promittens fuo & dicti fratris sui nomine dicto sindico presenti & dicto findicario nomine recipienti, nec non mihi notario tanquam persone publice stipulanti vice & nomine quorum interest, vel interesse potest predictas dominas, Commune, homines & universitatem Terre Cadubrii & Caprilis toto dicto tempore defendere & protegere in corum juribus, honoribus & jurifdi-Rionibus suo posse contra quemcumque locum, collegium, universitatem & homines singulares, & insuper dictum Sindicum findicario nomine recipientes dominas & homines & Commune predictum infra unum mensem post dictum festum Sancti Joannis proxime subsequentem affidavit & afficuravit a se & a sui fratris gentibus in personis & rebus; promittens infra dicti mensis terminum nullam contra dictas dominas, Com., homines, vel terram inferre, vel inferri facere injuriam vel noxiam novitatem, nist dice domine, homines, vel Com. predietum infra ipsum terminum facerent, vel tractarent aliquod noxium contra eum, vel dictum dominum fratrem fuum. Pro quorum omnium firmitate majori dictus Dom. Carolus promisit dicto sindico dicto sindicario nomine recipienti, quod didus Dom. Joannes Dux Carinthie &c. frater suus predicta omnia & fingula habebit rata & grata, & ea ratificabit & approbabis inter quintam diem jostquam per legitimam personam pro parte dictorum hominum & Communis Cadubrii fuerit requifitus. In quorum omnium testimonium arque robur voluit predicta scribi publica manu & sui sigilli munimine roborari.

Actum in sala palatii Castri Civitatis Feltri. Ego Augustinus de Grino Imperiali austoritate notarius his

omnibus interfui & rogatus fcripfi.

Num. MCCCXXI. Anno 1337. 12. Ottobre.

Il Vescovo di Ceneda dopo la morte di Rizzardo da Camino concede l'investitura de Jusi scudi a Marco Morosini, Marco Giufiniano, le Giustiniano Giustiniano Procuratori di S. Marco sopra le Commissarie di Venezia. Dalla Distertazione ms. de' Vescovi di Ceneda presso l'Autore.

In Christi nomine amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo trigesimo septimo, Indict. V. die XII. intrante mense Octobris. Cum Venerabilis in Christo pater, & Dom. Dom. Franciscus dei, & apostolice Sedis gratia Episcopus Cenetensis afferuisset feudum Castrorum, locorum, terrarum, & aliorum, que jure feudi tenebantur, & possidebantur per Rizzardum de Camino novellum, filium & heredem qu. Domini Guecellouis de Camino, suosque predecessores in eundem dominum Episcopum, & Ecclesiam Cenetensem, 2 cujus quidem Ecclesie Pastoribus, & Episcopis fuerunt antiquitus ipsi domini de Camino investiti, ut constat publicis & antiquis instrumentis apud ipsum dominum Episcopum existentibus, a me notario infrascripto visis, & lectis, devolutum, & apertum esse, tam per carentiam filiorum predicti qu. Rizzardi, qui post ejus mortem aliquos masculos descendentes non reliquit, quam quod idem Rizzardus nunquam ex morte citra dicti qu. Dom, Guecellonis patris sui, defuncti jam decem annis & ultra, di-Aum feudum ab ipso domino Episcopo vel Ecclesia Cenetensi recognovit, quam multis aliis rationibus, & causis. Ideirco idem Venerabilis pater in fignum fidei & perpetui amoris, quam, & quem habere videtur ad honorabile Commune Venetiarum, & ad aliquos nobiles Civitatis ipfius, a quibus honores, suffragia, & beneficia multa se dixit recepisse, & etiam nune ad presens habuisse, & habere auxilium, & favorem ad recuperationem jurium, redituum, & proventuum sui episco. patus predicti, de quibus dixit propter potentiam tirannorum longo tempore destitutum fuisse, & in remunerationem talium obsequiorum, & beneficiorum omni modo, jure, & forma, quibus melius & efficacius potuit, & potest, dedit, tradidit, & concessit in feudum, & jure feudi nobilibus viris Don inis Marco Mauroceno, Marco Justiniano, Justiniano Justiniano Proeuratoribus in Civitate Venetiarum super commissariis consttutis presentibus pro se, & suis successoribus in dicto officio infrascriptam concessionem, & investituram recipientibus in solidum, modis & conditionibus infrascriptis, videlicet Castrum Serravallis, Castrum Vallismareni, Castrum Formenice, Castrum Regenzoli, Castrum Fregone, Castrum Curdignani, Castrum Cavolani , Castrum Soiighetti, & omnia alia Castra, que domini de Camino superiore Comites Cenetenses in Comitatu & dieceft Cenetensi habebant, tenebant, & posidebaut, cum palariis OIM Dla

nibas in illis contentis, & cum Plavis, & Liquentie flumf. us, urriusque sexus servis, & aneillis omnibus, ac fidelibus, ledionibus, & villis, terris, pratis, vineis, pascuis, nemous, domibus, molendinis, afficibus, mudis, datiis, gabellis, proventibus, & cum predictorum omnium, & fingulorum idictionibus, meri, & mixti imperii, & simplicis jurisdinis, olim habitis & possessis, & detentis per cosdem domide Camino superiore Comites Cenetenses, & cum plena, ibera potestate officiales suos in dictis Castris, locis, terris, lonis ponendi, jurisdictionem in civilibus, & criminalibus cendi, collectas imponendi, & exigendi, possidendi, & usumandi, gaudendi, & omnia alia faciendi, que predicti Cors superiores facere potuissent, vel ipse dominus Episcopus ure in temporalibus nunc posset. Ita tamen quod medietarfructuum, & proventuum, qui recipientur & pervenient in ipinvestitos ex laboreriis possessionum, & territoriorum, terra-, molendinorum, & gualcheriagum dictorum Communium, corum, fingulis annis recipiat Ecclesia Cenetensis, vel E-Ipus, ad quos colligendos dicti investiti, & successores cor in dicto officio possint suos deputare Gastaldiones, vel Col-Ares suis eductis expensis propter ea faciendis, dictam mee tem affignare dicte Ecclesie, vel Episcopo teneantur; eremo de dicta medietate & expensis simplici verbo dictorum norum investitorum, seu factorum, & Gastaldionum conem, & successorum suorum. Et alia medietas ipsorum ftuun, & proventuum cum integritate omnium aliorum preibrum in ipsos investitos, & corum successores in dicto ofci debeat remanere. Insuper quia Ecclesia Conetonsis, & Caru & Rocha Sanci Martini de Ceneta cum Curia Castri no-,rum juribus & possessionibus corundem, que dicus doins Episcopus afferit nunquam fuisse feudalia, sed Episcoorn Cenetensium camera, ipsi Episcopo, seu Ecclesie suprad expedite remaneat . Dictam investituram, & predicta oma iple dominus Episcopus fecit, dedit, & tradidit, & conof prenominatis nobilibus pro se, & successoribus corum in ici officio stipulantibus, & recipientibus, dummodo in aliam rnam extraneam nullo modo transferant, & quod nullo or vel ingenio dictum feudum possit dividi, sed semper in offores dicti officii transcat, & devolvatur: ad habendum, ndum, & postidendum, & quidquid eis, salvo semper premissum est, placuerit faciendum. Que omnia dictus docils Episcopus se precario nomine constituit possidere ipsoimfomnium, donce dicti nobiles possessionem habuerint, vel entrint corporalem, quam accipiendi fua auctoritate propria, v tinendi deineeps eis licentiam omnimodam contulit, atque led. Promittens idem dominus Episcopus per fe, suosque sucthree dictis nobilibus investitis pro se, & successoribus conin dicto officio ftipulantibus, litem, vel controversiam re vel alteri corum de dictis omnibus, vel corum aliquo, fi-Tom. XI.

ve iplorum occasione ullo tempore non inferre, nec inferent vel inferentibus consentire; sed jam dicta omnia, & singu ab omni persona ecclesiastica, vel seculari, & Communi, Co legio, & Universitate de jure, cum jure auftorizare, defend re. & expedire, & dictam concessionem, & feudi traditionen & omnia & fingula suprascripta perpetuo firma, grata, & revocabilia habere, tenere, nec in aliquo contrafacere, vel 1 nire per se, vel alium, aliqua ratione, vel causa, que dicivexcogitari possit de jure, vel de sacto, sub pena mille man rum argenti, solemnistipulatione premissa; que pena soluta . non, predicta omnia & singula roboris perpetui firmitateme tineant. Item reficere, & emendare, ac restituere eis, & c libet ipsorum omnia, & singula damna, expensas, & intere litis, & extra, pro quibus omnibus & fingulis firmiter, p petuo, & inviolabiliter observandis obligavit eisdem preno natis nobilibus pro fe, & suorum successorum in dicto offi stipulantibus omnia bona sui episcopatus. Et dicti nobiles dem presentes, acceptantes. & contentantes omnia, & sin Supradicta, & infra dicenda, promiserunt eidem domino E copo pro se, & successoribus suis, & Ecclesia antedicta st lanti, & recipienti, fibi fideles effe vassallos, ipsum, & die i Ecclesiam, & successores suos laudabiliter tractando, & l fuam . & dicte Ecclesie utilitatem, honorem, & statum at . dendo suo posse; & predicta omnia attendere, & observar. dem, & successoribus suis, & Ecclesie predicte, salvis jut ; omnium personarum, videlicet postquam positi fuerint, & traverint expeditam & corporalem tenutam, & possessione : premissis sub pena feudi predicti, & ita ad sancta dei Eva. lia corporaliter juraverunt. Intellecto, & expresse dicto; !! pro eo, & toto, vel pro ea parte, pro quo, vel qua l. rent, vel tenerent quamcumque corporalem, 2c liberam t. tam, & possessionem de premissis respondere pro ipso toto parte per ratam de reditibus & proventibus, & aliis supos expressis eidem domino Episcopo, seu Cenetensi Ecclesie ten . tur. Quibus omnibus super actis idem dominus Episcopus! robur, & confirmationem concessionis predicte dictos No. per fo. & successores corum in dicto officio recipientes 1 annulo suo legitime investivit de dictis omnibus superius . pressis. & contentis, in fignum mutue & perpetue dilectis & fidei.

Actum Venetiis in domibus qu. Dom. Bartholomei de va, in quibus ad presens moratur, & habitat idem dom s Episcopus Cenetensis, positis in contrata Sanche Marine de netiis Castellane Diecesis, presentibus Rever, viro Dom. 1 lao Plebano Sanchi Canciani de Venetiis Cancellario Comn s Venetiarum, & Nobilibus viris Dominis Andrea Bondumiero. 10 Signolo Civibus Venetis, Dom. Bartholomeo de Vercelliurisperito de contrata S. Marie Magdalene de Venetiis, De no Joanne Maregellis de Bononia, qui modo habitat Venetiin

DOCUMENTI

ontrata Sancti Moisis, Dom. Joanne qu. Rizzardi presbirere celetie Sancti Andree de Serravallo, Dom. Francisco qu. Lipii de Pistorio, qui nune habitat Venetiis in contrata Sancte Marie nove, testibus &cc. & aliis.

Ego Jacobus qu. Joannis Imperiali, & Ducali Venet. aucto.

licate notarius predictis interfui , & rogatus feripfi.

## Num. MCCCXXII. Anno 1337. 12. Novembre.

Deliberazione de Trivigiani di eseguir un comando di Mastino pregando il Clero Regolare, e Secolare a far un'imprestanza al Comune, e comparto di questa. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Die Martis XVIII. Novembris Curia Antianorum, & quo. indam Sapientum Civit. Ter. ad hoc specialiter convocatom in camino Antianorum, quorum nomina funt hee, qui idem interfuerunt .

om. Petrus de Gualdis Jud.

Naximbene de Canest. Petrus q. Dom. Gabrielis de Arpo D. Bonifacius de Rovero

l Niger de Namiono

St Galionus de Castro franco & Nicolaus de Beato

D'Reprandinus de Sapientes ridoro Si Bartholomeus Menfis

le Quinto D Jacobus de Sustano S Andreas de Sale

Se Vendraminus de Ricardo )

D. Joannes de la Vazola D. Meliorinus de Arpo

D. Jo. de Clarello D. Jo. de Resio

D. Perrus de Ratione D. Andalo de Refio

D. David de Roverio D. Montenarius de Verona

D. Mapheus de Cataldo Ser Franciscus Pesselle

Ser Silvefter Apotecarius Ser Ricardus de la Vazola

Ser Benedictus Repotellus.

Poram prefato Dom. Potestate, & dicto ejus vicario ad soon campanelle more folito congregata, proposuit idem Dom. Virius, & petiit fibi Confilium exiberi quid fit faciendum in Dom. Andalo de Resio Judex oretenus regitaverit in prei curia pro parte discreti Viri Dom. Nicolai de Aserdis de Ona Officialis in Ter. pro Magnifico Dom. Dom. Mastino de lascala quamdam Ambaxiatam in tali forma, videlicet. Quod us Dom, Nicolaus mandavit Antianis, & fapientibus quod podum caritativi subsidii deberent rogari facere Clericos, Religiofos Civitatis Ter. generalitor omnes, quod eis placere in hoc arduo casu, in quo ad presens est Commune Ter., sujenire Communi predicto per modum mutui de certa pecuni quantitate, videlicer Clerici Civitatis Ter. quatuor centu libr, par, quolibet mense usque per totum mensem Martii

Super quo providerunt dicti Antiani, & sapientes ibidem exi ftentes omnes unanimiter, & concorditer, quod dicti IV. Sa pientes electi per dictum Dom. Nicolaum debeant dictum fub sidium implorare ab omnibus supradictis Clericis, & Religiosi per modum supradictum, & cum promissione predicta.

Num. MCCCXXIII. Anno 1337. 26. Novembre.

Investitura fendale data dal Patriarca di Aquileja a Federi Savorgnano de' feudi che possedea Rizzardo da Camino già mo to, che fu ribelle di esse Patriarca, in premio di averla dif fo. Ex Archivo Nobilium de Vando Civium Sacillenfium em Antonius Pellizza nob. Sacillenfis.

In Christi nomine, Amen. Anno Nativitatis ejusdem mille mo tricentesimo trigesimo septimo, Ind. quinta, die vigesin fexto mensis Novembris. Utini in Patriarchali palatio in cam ra cubiculari inftascripti Domini Patriarche, presentibus Reve in Christo Patre Dom. Guidone Dei gratia Episcopo Conco diensi. Nobilibus Viris Dominis Gyrardo de Cuchanea, Hermar de Carnea militibus, Henrico de Carnea, & Federico qu. S Galvani Notario de Utino testibus ad hec specialiter vocatis rogatis. Reverendus in Christo Pater, & Dom. Dom. Bertta dus Dei gratia Sancte Sedis Aquilegensis Patriarcha, considera labores plurimos quibus Nobilis Dom. Fridericus qu. Domi Constantini de Savorgnano prodofensione, honore, & exaltati ne Aquilegensis Ecclesie nullis parcendo periculis, laboribu & expensis in armorum ftrepitu contra ipsius Ecclesie hofte & rebelles ftrenue, & fideliter infinuavit, & alia ipfius Do Friderici multimoda fidelitatis obsequia dicte Ecclesie per iph impensa, & in posterum, prestante Domino, conferentia, volens dicto Dom. Friderico pro parte remunerationis labori suorum gratiam facero specialem, per quam ad ipsius Aqui gensis Ecclesie servitia in posterum ferventius animerur, fe, suosque successores, & nomine Aquilegensis Ecclesie or

nodo, jure, & forma quibus melius poruit, dedit, tradidit, concessit ipsi Dom. Friderico pro se, & suis heredi bus reipienti in perpetuum ad pheudum & jure pheudi recti , & legalis bona infrascripta, devoluta ad ipsum Dom. Patri archam Aquilegensem Ecclesiam per mortem qu. Domini Gu ecclonis le Camino superiore defuncti nullo herede masculo derelicto x se descendente, qui bona hujusmodi in pheudum rectum & egale habebat, & tenebat ab Ecclesia supradicta, ipsum que D. ridericum suo, & disto nomine recipientem de bonis hujusnodi phendalibus per fimbriam sue clamidis presentialiter inetivit: Ad habendum, tenendum, possidendum & quidquid hi, fuisque heredibus, jure, & honore Aquilegensis Ecclesie omnibus semper salvo, deinceps placuerit faciendum, cum mnibus, & singulis, que sunt infra, & supra hujusmodi boa. & cum accessibus, & egressibus usque in vias publicas, unique jure, & actione, jurisdictione - - - & Ecclesie sue : eisdem, seu saper eisdem bonis modo aliquo pertinentibus, campis, pratis, terris cultis, & incultis, vineis, arboriis, piantis, nemoribus, paludibus, domibus, curiis, sediinibus, hortis, claufuris, aquis, & aquarum ductibus, venamibus, piscationibus, & cum omni honore, commodo, & ulitate ad bona ipfa spectantibus de jure, & de facto, excepto rieto bonorum hujusmodi, quod in se retinuit dictus Dom. triarcha. Hoc tamen pacto specialiter expresso, quod Massa-1, seu coloni dictorum bonorum duo plovica, & non aliud apitaneo Sacilli, qui pro tempore fuerit annis fingulis facere neantur, que quidem bona se ipfius nomine constituit posfere donec ipsorum adeptus fuerit corporalem possessionem, cam accipiendi sua authoritate, & deinceps retinendi ei licitiam omnimodam contulit. Promittens per se suosque succlores dicto Dom. Friderico pro se & suis heredibus stipu-Iti litem, vel controversiam de dictis bonis, seu aliqua eo-In parte, vel corum occasione ullo tempore non inferre, nec ilerenti quomodolibet consentire, super ipfa, & corum quelet ei suisque heredibus ab omni persona, collegio, univerfite legitime defendere, auctorizare, & expedire, ac dictam c cestionem & omnia & singula suprascripta perpetuo firma, ti, & grata habere, & tenere, & non contrafacere, vel ve. ne per se vel alium seu alios aliqua ratione, ingenio, sive ala, de jure, vel de facto, pro qua quidem concessione, & treftitura dictus Dom. Fridericus statim prestitit dicto Domino Phiarche, & Aquilegensi Ecclesie fidelitatis debite & vassala i juramentum, quod Vassalus Domino suo prestare consueri Bona autem suprascipta sunt hec.

n primis in Canipa mansus unus rectus per Ferazum.
ta in dicta Villa mansus naus rectus per Montegnanum.
ta in cadem Villa mansus unus rectus per Bartholomeum Flo-

i, & Pizollum.

in Villa ipla mansus unus rectus per Barsifum.

DOCUMENTI. Item in Villa de Seronis unus mansus rectus per Mesmat.

Item in eadem Villa unus mansus rectus per Martinum, . Pasqualem.

Item in Villa de Fratta mansus unus rectus per Baletum. Item in eadem Villa manfus unus rectus per Vendramum Sc

Item in dicta Villa dimidius mansus rectus per Presbiteru Oftonem .

Item dimidiam Decime Prati majoris, & Agre bone.

Item illa pars Decime de Runchis, que prefacto qu. Domir Rizardo debebatur in ipfa Villa.

Item medietas totius - - - quod nascitur in Runchis.

Item in Canipa mansus unus rectus per Cursinum, qui solv medietatem vini, quod fit super codem manso.

Item in eadem Villa mansus unus rectus per Danielem Copert rem, qui similiter folvit medietatem vini.

Item in dicta Villa mansus unus rectus per Mathinsium de To po, qui similiter solvit medietatem Vini.

Item in Villa ipfa mansus unus rectus per Zaninum de Bi gnetto, qui persolvit similiter medietatem Vini.

Item in dicta Villa mansus unus rectus per Mastinum Rabbi fum, qui solvit similiter medietatem Vini.

Item in eadem Villa mansus unus rectus per Benedictum, similiter solvit medietatem Vini.

Item in dicta villa mansus unus rectus per Pagesium, qui s vit similiter medietatem Vini.

Item in Villa ipsa mansus unus rectus per Filenum, qui sol similiter medietatem Vini.

Item in Villa de Seronis mansus unus rectus per Barbam, folvit similiter medietatem Vini.

Item in dicta villa mansus unus rectus per Sabbadinum, foivit similiter medietatem Vini.

Item in dicta villa mansus unus rectus per filium qu. Jacor tii de Seronis, qui solvit similiter medietatem Vini.

Item medieras livellorum, que habebat prefactus qu. Dom. 1 zardus in Curtina de Canipa.

Item in Villa predicta de Canipa mansus unus rectus per M chum Alberthi.

Item in cadem Villa manfus unus rectus per Vidonum

Item in eadem Villa mansus unus rectus per Arnordum Ve draminum.

Item in dicta Villa mansus unus rectus per Varhitam.

Item in Villa ipla mansus unus rectus per Danielem !

Item in dicta Villa mansus unus rectus per Pagesium.

Item in Villa de Seronis mansus unus rectus per Sansonem. Item in Villa de Fratta mansus unus rectus per Dominam I. pelanam.

Ite:

tom in eadem Villa mansus unus rectus per Adalgierium de dicta Villa.

n quorum omnium prefactus Dominus Patriarcha mandavit prefens publicum Instrumentum confici per me Notarium in-

frascriptum, & sui sigilli appensione muniri.

go Gubertinus qu. Domini Ressonadi de Novate Mediolanensis Diecesis publicus Imperiali authoritate Notarius, & prefacti Domini Patriarche Officialis, & Scriba premissis omnibus presens sui, & rogatus hoc instrumentum inde scripsi, & publicavi.

### Num. MCCCXXIV. Anno 1337. 18. Decembre.

arta di pignoramento satta a requisizione di Pomina moglie del quond. Biachino da Camino per il pagamento della sua dore, di cui aved satto sicurtà Manfredo di Porzia. Ex Archivo Enee, & fratrum Co. de Purliliis eruit Co. Eneas de Purliiis.

Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo septimo Inch. V., die decimo octavo intrante Decembri, presentibus Jo-ane qu. ser Farienti de Sacilo, Nicolussio qu. ser Uberti de Stilo, Armano notario, qui moratur in Sacilo, & aliis. Coın nobili viro Dom. Nicolussio filio nobilis militis Dom. Fectici de Souregnano Capitaneo Sacili loco & vice dicti eins peris gerente, Parussius qu. Benvenuti cramarii de Utino nunes juratus Rev. in Christo Patris & Dom. Dom. Bertrandi Dei gitia S. Sedis Aquilegensis dignissimi Patriarche sacramento sui oicii retulit se de comissione & mandato dicti Dom. Patriarez presentasse & resignasse Joanni Pive Preconi Communis Saci viginti septem capita bestiarum bovinarum tanquam de bom Dom. Nicolai filii qu. Dom. Manfredi de Porcileis sibiaccotarum pro pignore ad petitionem nobilis domine domine Po-The uxoris qu. nobilis viri Domini Biaquini de Camino Comis Cenetensis pro parte solutionis suarum dotium, de quib dotibus dictus qu. Dom. Manfredus de Porciliis precibus amandatis dicti qu. Dom. Biaquini de Camino extitit fidejus. I prout dicta Domina Pomina obtinuerat per sententiam coin dicto Dom. Patriarcha. Comittendo dicto Joanni Pive preon ex parte dicti Dom. Patriarche, ut dictas bestias vendere Deret ad incantum in plathea Sacili secundum usum & conftudinem dicte Terre Sacili ad petitionem dicte Domine Po-Ine. Quas quidem bestias idem Joannes Piva preco retulit ex vote dicte comissionis sibi facte per dictum Parussium, & ver-& licentia dicti Dom. Nicolussii hodie ipsas bestias ad inchrum clamasse in plathea Sacili secundum usum & consuetudem dicte Terre Sacili. & de ejus bestiis verbo dicti Domini deulussii fecisse datam & vendicionem ad incantum Petro fiDOCUMENTI.

lio Clerici de Pinzano comoranti in Porciliisobservato juris e dine & consuetudine diste Terre Sacili, & hoc pretio & so octuaginta octo librarum denariorum parvorum, & hoc propi te solutionis saciende diste Domine Pomine de distis suis do bus. Actum Sacili sub lobia portus.

Ego Jacobinus de Camino notarius & Officialis Com. Saci

interfui & rogatus fcripfi.

Millesimo trecentesimo quadragesimo tercio mense Novemb die quinta intrante Joannes Vido notarius majoris Curie appe bavit hoc instrumentum ex parte Ducali ad curiam Nobilium

Num. MCCCXXV. Anno 1338. 4. Gennajo.

Diploma di Lodovico Imperatore, col quale costituisce i Du d'Austria Alberto e Ottone Vicani perpetui e generali di I dova e di Trivigi, e conferisce loro le dette Città eo'lorot ritori a titolo di seudo Imperiale. Ex Dumont Corps Dip matique T. I. P. II. p. 164.

Ludovicus quartus dei gratia Romanorum Imperator sem; Augustus. Licet ad quoruzhlibet nostrorum ac Romani Impe fidelium munifice prosequenda servicia liberalitatis, nostra mar quadam generalitate sit habilis, illis tamen quadam speciali te sit debitrix, per quos idem Imperium tanquam bases eg gias principalius sustentatur, in quibus nihilominus sangui ydentitatem recognoscimus, & fidei pure constantiam inve mus, quorumque devocio non folum prestitis placere cupit sequiis, sed speratur in antea potius placitura prestandis. propter ad universorum noticiam, tum presentium quam su rorum, quorum interesse fuerit, presentibus cupimus perve re, quod nos sincere sidei, ac preclare devocionis insignia, q bus magnifici principes Albertus, & Otto Auftrie, Stirie Karinthie Duces, avuculi noftri dilecti nos & Romanum I perium venerantur, ac obsequia fructuosa, que nobis & Im rio exhibere potuerunt in futurum clare nostre mentis intu limpidius intuentes, ipsos Albertum & Ottonem Duces P dictos, corumque filios & heredes, Civitatum Padue & Ter hi generales & perpetuos Vicarios duximus incomutabiliter ruendos, ipsasque Civitates predictas, videlicet Paduam & T visium, cum omnibus suis dominiis, oppidis, Castris, Cast lis, munitionibus, foris, & Villis, hominibus, possessionibe honoribus, usibus, juribus Patronatus Ecclesiarum, terris, tis & incultis, aquis & aquarum decurfibus, filvis, venatio bus, montibus, planis & vallibus, earumque juribus, liberte bus, & consuetudinibus, nec non omnibus ac singulis sais f tinentiis, quocunque nomine censeantur, prodictis Alberto Ottoni ducibus, corumque filiis & heredibus, contulimus conferimus in feudum Vicariorum nomine, ut prescribit eum universis pertinentiis memoratis, gubernandis ac regendis, tenendis, utifruendis, nec non invariabiliter & perpetuo possidendis, sic etiam ut exinde nobis & Imperio exhibere debeant servicia opportuna. In cujus rei testimonium presentes conscribi, nostreque majestatis sigillo jussimus communiri.

Datum Monaci quarta die mensis Januarii Anno domini millesimo trecentesimo tricesimo octavo, Regni nostri anno vi-

cesimo quarto Imperii vero decimi.

Num. MCCCXXVI. Anno 1338. 21. Gennajo.

Lectora Ducale al Podestà di Conegliano ordinandogli di dover restituire al Vescovo di Ceneda Castelnuovo da Coneglianessingiustamente occupato. Dall'Archivio della Città di Conegliano copia tratta dal Sig. Domenico dal Giudice.

Franciscus Dandulo dei gracia Veneciarum &c. Dux nobili & sapienti viro Petro Geno Potestati Coneglani, ac de suo mandato Capitaneo generali ultra Plavim fid. dil. fal. & dil. aff. Sicut sapientiam vestram scire credimus, Venerabilis pater Episcopus Cenetentis vigore privilegiorum suorum nostros Procuratores Commissariarum de Comitatu Cenetensi superiori jure feudi investivit, reservando fibi Castrum S. Martini de Ceneta cum Curia, & juribus Castri novi, que seudalia non erant. set ad Ecclesiam Cenetensem, & Episcoporum cameram pertine. bant. Unde cum vir egregius Rizzardus de Camino ita esse cognoscens, tam castrum predictum, quam Curias & terras. & jura dicte Curie eidem Episcopo libere & expedite dimiserit, & Episcopus ipse conqueri videatur, quod ab aliquibus veftris, fen Teure Coneglani terrigenis indebite molestetur, qui auctoritate sua, & injuite de poffessione, & juribus dicte Curie, & Episcopi occupaverunt, & tenent in ejus non modicam lesionem & dampnum, probitatem vestram attente requirimus, & rogamus, quatenus Ecclefie supradicte, que tanto tempore elapso spoliata fuit bonis sais predictis, & aliis, ac pro reverentia Dei, & suasione juffitie agentes, velitis inhibere terrigenis supradictis, ac taliter facere, quod nulla dicte Ecclefie, vel Episcopo in bonis, possessionibus, & juribus molestia supradicte Curie inferatur. Sel permittatur pacifice possideri, cum iple Episcopus se offerat cuilibet volenti petere de jure, & curialiter respondere. Bene erim scitis, & de jure est, quod anre omnia spoliatus debet restitui. Si vero coram vobis tale quid proponeretur ab aliquo, quod vestram conscientiam retraheret a predictis, nobis id velitis vestris litteris declarare.

Data in nostro ducali palatio die XXI. Januarii sexte Indict.

Num. MCCCXXVII. Anno 1338. 23. Febbrajo.

Esame di restimoni, da'quali apparisce che il Garito ossi a giurisdizione di Camollo appartiene a Sacile. Sinomina un Capitano di Cavolano per Cane Principe dalla Scala. Ex Archivo Consilii nobilima Magnisice Comunitatis Sacilli eruit Antonius Pellizza.

In nomine Dei eterni. Et gloriose Matris ejus Virginis Marie. Anno ejusdem Domini Nativitatis millesimo tricentesimo tricesimo octavo. Indict. sexta. Die vicesimo tertio mensis Februarii Sacilli sub' lobia Portus. Constitutus ante presentiam Nobilis & potentis militis Dom. Federici de Savorgnano Capicinei Sacilli. Raymundus qu. Dom. Pruini de Sacillo ad testimonium inferendum super eo quod requisitus fuerit per ipfum Dom. Federicum, & eidem per me subscriptum notarium corporali prestito Sacramenro, juravit ad sancta Dei Evangelia weritatem dicere, & verum proferre testimonium. Et hoc remotis odio, amore, timore, prece, & precio, lucro, vel dampno, nullaque mixta falsitate, videlicet interrogatus si sciebat eui garitum sive jurisdictio Camolli pertinebat jure proprietatis vel possessionis aut aliquo alio jure dictum suum testificando depofuit in hunc modum, seilicet quod bone memorie recordabatut a quinquaginta annis citra & ultra, & ab antiquo audivit dici & personaliter vidit quod in Hospitale Sancti Joannis de prope Sacillum quis in dicto Hospitale Prior est tenet jus. Ser si quod homicidium vel malefactum fit vel aliquid derobatum fuerit, Dominus Capitaneus & homines de Sacillo tenuerunt & tenent reos ubicumque (male factores invenerint super toto Camollo, ipsos vidit puniendo & detinendo, & semper audivit dici, quod a Crucibus que funt super Camollo citra verfus Sacillum, est garitum Communis Sacilli, & semper homines. de Sacillo ipsas Cruces posuerunt & ponunt ubi nunc sunt, nec unquam vidit quod aliquis contradiceret, & furche que funt super Camollo apud Pausam funt super garitum Commumis Sacilli, & semper ab antiquis suis audivit dici, quod firate regalie ubicumque fint in toto Forojulio funt Dom. Patriarche Aquilegensis & ad eum spectant. Item dixit quod si qui fundaverint mudam Sacilli eundo per aliam viam quam per Sacillum mercimonium conducendo, vi dit semper Dom. Capitaneum Sacilli ipsos ubicunque invenerit cletinentem, & de rebus quas conducunt expoliando usque super pontes Brugnarie, Porciliarum, & Prate, nec unquam vidit aliquam personam contradicentem, nec unquam vidit, nec audivit dici quod Domini de Prata & Porciliis contradicerent. Liber est & non fervus, non doctus set per P. . . . Preconem citatus .

Item ser Achilotus qu. Domini Odorici juratus ut supra suo saeramento testificando, videlicet quia diligenter examinatus di-

ctum

frum fuum deposait in hunc modum, quod bone memorie recordatur quadraginta annorum & femper ab antecefforibus fuis andivit dici & perpetue vidit semper, quod a Crucibus que funt fuper Camollo apud Palfam citra verfus Sacillum eft garieum Dom. Patriarche Aquilegensis & Communis Sacilli, & semper vidit, quod si aliquod homicidium seu malefactum vel aliquid derobatum fuerit in toto Camollo maxime a predictis erucibus citra. Vidit malefactores si conjunguntur, capi & puniri per Dom. Capitaneum & Homines de Sacillo, & fi non noslunt conjungi, vocantur in banno in Sacillo fecundum juris formam & consuetudinem Terre Sacilli puniuntur. Et si que res vadunt contra bannum videlicet non folvendo mudam Sacilli & non euntes per Sacillum vidit semper Dominum Capitaneum Sacilli accipere super toto Camollo ubicumque reperiuntur, & fuper pontes Brugnarie, Prate, Porcilliarum, nec unquam vidit aliquam personam contradicentem. Liber est & non

servus, non doctus, non coactus set citatus.

trem fer Bene qu. fer Alpertusii de Sacillo, juratus ut supra suo Sacramento testificando videlicet quia diligenter examinatus dixit se nescire cui de jure garitum seu jurisdictio Camolli spectet seu pertineat, set semper audivit dicere quod a Crucibus citra versus Sacillum est garitum Dom. Patriarche . Ecclesie Aquilegensis, & Communis Sacilli, & si quod homicidium committeretur in Camollo, semper vidit per Dom. Capitaneum Sacilli contra malum agentes procedi secundum juris ordinem & consuetudinem Terre Sacilli, & puniri, & recordabatur, quod quidam nomine Picigon & Zulianus focii becharii de Venetiis expoliaverant romipedes in Camollo ubi nunc sunt Cruces, & tunc convincti fuerunt in Sacillo, & capti, & feorfati fuerunt. Item dixit quod duo Teotonici derobati fuerunt in Camollo ubi nunc funt Cruces, & venerunt se ad conquerendum Dominio Sacilli, dicentes quod quidam indutus una tunica cum tresis cum ejus comitiva ipsos derobaverunt, & tunc dictum fuit, quod Marinus de Porcilliis cum ejus comitiva hoc fecerat, & tunc per Dominum Capitaneum Sacilli & Commune processum fuit contra cos, & vocati fuerunt in banno ipsis non comparentibus & banniti, & de plutibus aliis recordatur. Item dixit quod semper vidit si quod mercimonium conduceretur aliunde quam per Terram Sacilli vitantes stratam, Dominus Capitaneus Sacilli ipsa detinet & accipit ubicunque ca invenerit super toto Camollo & usque super pontes Brugnarie, Prate, & Porcilliarum, nec unquam vidit quod Domini Terrarum predictarum in aliquo contradicerent. Liber est &c.

Item Cardinalis de Florentia nunc commorans Sacilli juracus ut supra, suo Sacramento testificando dixit, semper audivisse dici, quod a Crucibus que sunt super Camollo citra verfus Sacillum est garitum Domini Patriarche Aquilegensis &
Communis Sacilli, & dum recordatur, si quod homicidium comissum suir in Gamollo maxime a Crucibus citra, vidit Doma

Capitaneum & homines Sacilli procedere secundum juris ordinem & malesacores puniri si convinci potuerint, sin autem vidit eos banniri de Sacillo, & sempet vidit dum recordatur, & si aliquid mescimonium conducitur aliunde quam per Sacillum non solvendo mudam Sacilli, vitantes stratam, Dom. Capitaneus Sacilli ea accipit ubicumque invenit usque super grapos pontium Prate, Porciliarum & Brugnatie, & conducentes personaliter detineri, nec unquam vidit aliquam personam contradicentem, nec dicentem se jus habere. Liber sit &c.

Item Galvagnus qui fuit de Portunaone & nunc moratur Sacilli juratus ut supra suo Sacramento testificando dictum suum deposuit in hunc modunu videlicet quod semper vidit, quod sa aliquis fraudaverit mudam Sacilli mercimonium conducendo aliunde quam per Terram Sacilli, Dominus Capitaneus Sacilli ubicunque conjungit super toto Camollo usque super pontes Brugnarie, Prate & Porciliarum ipsos personaliter detinet & mercimoniis expoliat sine contradistione alicujus persone. Item dixit quod semper audivit dici in Portunaonis & ubicumque, quod Cruces que sunt super Camollo sunt super districtu Dominii Patriarche & Communis Sacilli, & continue homines Sacilli ipsa ibi ponunt & sieri faciunt, & si quod homicidium sit in Camollo, vel aliquod derobatum fuerit, vidit semper Dominium Sacilli contra malesactores procedi secundum ordinem juris & consuctudinem Terre Sacilli. Et liber est &c.

Item Adoardus qui fuit de Civitate Belluni, nunc rexidens Sacilli juratus ut supra suo Sacramento testificando dictum suum deposuit in hune modum videlicet quod recordabatur, quod quidam Joannes Segalla mortuus fuit super Camollo prope Cruces, & tunc per Dominum Capitaneum & homines de Sacillo procedum fuit contra illos, qui eum interfecerunt, & vocati fuerunt ad rationem & banniti de Sacillo, & districtu, & semper vidit quod fi aliquod homicidium factum fuerit in Camollo, vidit homines de Sacillo, & Dom, Capitaneum malefactores si possunt conjungere punire, sin autem vidit eos banniri, & vidit semper, quod si aliquis contulit bladum vel mercimonium aliquod aliunde quam per Terram Saciili, vitando stratam, Dominus Capitaneus ipsos rebus quas conducunt expoliat, ubicumque eos conjungit in toto Camollo, & usque super pontes Brugnarie, Prate & Porciliarum, nec unquam vidit quod per aliquam personam facta fuerit aliqua querella. Liber est &c.

Item Guidinus de Tenebrago de Mediolano juratus ut supra suo Sacramento testificando distum suum deposuit in hunemodum videlicet quia diligenter exeminatus dixir, quod existente patre suo Gastaldione Sacilli secit ponere Cruces super camollo apud Pausam ubi nunc sunt, quia mercatores, qui veniebant ibant versus Cabulanum & Brugnariam, & si comjungebantur, de rebus suis exposiabantur, set dicebant quia mescientes stratam ibant inde, & ideo secit ibi Cruces ponere, quia si aliquos inveniebant amplius euntes versus Brugnariam

statim earum mercimonia expoliabant, nec poterant excusam dare, & semper vidit quod si aliquod homicidium fastum suerit in toto Camollo, maxime a Crncibus citra versus sacillum eius Pater dum suerit Capitaneus & alii Capitanei Sacilli, dum recordatur tenuerunt jus. Et contra plures malesastores vidit puniendo & procedendo de jure contra malesastores, & semper vidit quod si aliquod mercimonium conducitur aliunde quam per Terram Sacilli vitando stratam Dominus Capitaneus Sacili ubicunque eos conjungit, mercimoniis expoliat, & ipsemet quampluries intersuit ad expoliandum certos qui conducebant mercimonia contra bannum videlicet non veniendo per Sacillum. Liber est &c.

Item Bernardella de Fonte frigido districtus Porciliarum juratus ut supra suo Sacramento testificando dictum suum depofuit in hunc modum, videlicet quia diligenter examinatus dixit, quod bone memorie recordatur sexaginta annorum, & vidir, quod quidam Joannes Segalla de Porciliis habebat quendam suum inimicum, & volens eum interficere persecutus suit eum usque ad Cruces Camolli, & ibi eum interfecit, quia nolebat eum interficere super districtum Porciliarum, & tunc interfecto co ipse Joannes redivit in Porcilias, & jam vidit quamplures commissife homicidium super Camollo, quod si commiserunt ultra quandam foveam ubi sunt cesse modicum de supra Cruces versus Sacillum omnes vidit redeundo in Porcilias dicentes se non commissse super districtum Porciliarum, set Sacilli, & jam cum pluribus bonis hominibus fuit ad reprehendendum Dominos de Porciliis de eo quod permittebant talia agentes stare super suo districtu, qui dicebant quod non commiserunt super suo districtu, quod a commissisent subtus, tenerent de ipsis jus & facerent rationem, & semper audivit dici, quod ab illa fovea de supra Cruces citra versus Sacillum est garitum & jurisdictio Domini Patriarche & Communis Sacilli, & semper vidit quod si aliquis conduceret mercimonium aliunde quam per Sacillum non folvendo mudam Sacilli, & cundo absque verbo Domini Capitanei Sacilli, vidit cos mercimoniis expoliari & personaliter detineri. Ymmo ipse conducendo blada ad petitionem ser Bortholusii habuit dampnum & amisit quatuor Capita armentarum & unum plaustrum, quas accepit Dominus Francischinus super Pontem Cavolani. Liber eft &c.

Item Joannes de Domenigello de Talmasono districtus Porciliarum juratus ut supra suo Sacramento testificando dictum suum deposuit in hunc modum videlicet quia diligenter examinatus dixit quod recordatur quod quidam de Porcilliis venerunt perfequendo quendam suum inimicum, & non suerunt aus cum interficere super districtu Porciliarum, set venerunt ad Cruces de Camollo, ibi eum interfecerunt, & reversi suerunt in Porcillias, & jam vidit quamplures, qui comiserunt homicidium, & derobaverunt in Camollo stare in Porcilliis, dicentes se non

comissife super districtu Porciliarum, sed Sacilli, & de hoc vidit improperare Dominos de Porcillis qui sustinebant cos, qui dicebant quod non comiserant super suum districtum. Et semper audivit dici in Porcillis & alioi dum recordatur cum recordetur bene sexaginta annorum quod ab illa fossa que est super cruces ubi est cesa citra versus Sacillum est garitum, & jurisdictio Domini Patriarche & Communis Sacilli. Et semper vidit Dom. Capitaneum Sacilli, seu ejus familiam custodientem stratam super toto Camollo usque ad la Fossalatam que est versus Pratam, & si inveniunt res euntes contra bannum accipiunt usque ante Brugnariam, Pratam & Porcilias. Liber est &c.

Item Gaynianus de Pausis districtus Porciliarum juratus ut Supra Sacramento suo testificando dictum suum deposuit in hunc modum videlicet quia diligenter examinatus dixit, quod quodam tempore attendebat in malefacere, & ipse cum quadam sua focietate voluerunt derobare mercatores & fuerunt septem, & Rrata tune temporis multum currebat per Sacillum, & funt tranfacti quinquaginta anni, & fuerunt concordes, & venerunt ad fanctum Peregrinum de strata, & habito conscilio inter eos dixerunt ne faciamus citra fossam de Crucibus ut non banniamur de Porcilliis & districtu, set transcamus ultra & ibi faciamus factum nostrum, & venerunt usque ad la fossa ubi nunc est cessa de supra Cruces, set eo tempore major erat, & steterunt a vesperis usque ad alium diem, set nihil potuerunt facere. Et semper audivit dici quod garitum Camolli a Cruci. bus citra versus Sacilium est Communis Sacilli. Et vidit co. mitere homicidium ad Cruces de Camollo, & tune redire in Porcillias, quia dicebatur, quod non erat districtus Porciliarum 2 Crucibus citra versus Sacillum, Et semper vidit, quod si que res vadunt contra bannum absque licentia Domini Capitanei Sacilli, vidit res & mercimonia accipi per Dominum Capitaneum Sacilli, & ipse amisit quatuor capita armentarum, & unum plaustrum quas accepit Dom. Francischinus ante Cabulano conducendo bladum Domini Bortolussii de Porciliis. Et quadam ho. ra ibat cum uno porcario versus Portumbufuledi, & Capitaneus Sacilli accepit sibi porcos, & ipse cum accordavit in una Marcha foldorum. Liber est &c.

Item ser Apolonius qu. Domini Odorici habitans Prate juratus ut supra suo Sacramento testissicando dictum deposuit in hune modum videlicet quod bone memorie recordatur quadraginta annorum. Et semper audivit dici ab antecessoribus suis, quod a Crucibus citra versus Sacillum est gazitum & juristicitio Ecclesse Aquilegensis & Communis Sacilli, & durat usque ad Fossalatam que est versus Pratam. Et semper vidit malesactores comitentes malescicium & homicidium in Camollo capi & detineri per Dominum Capitancam Sacilli & homines dice Terre, & st alsquod mercimonium conducitur aliunde quam per Terram Sacilli non solventem mudam, vidit accipi per Dominum

C2-

Capitaneum Sacilli & ejus familiam ufque super pontes Brugnarie & Prate, Porciliarum & Portusbusuledi. Liber est &c.

Item Mazolinus Notarius de Prata suo Sacramento juratus sir supra dictum suum testificando deposuit in hunc modum videlicet quia diligenter examinatus dixit, quod dum recordatur femper audivit dici in Prata & alibi, quod garitum & jurifdi-Aio Camolli a Crucibus citra versus Sacillum venientes usque ad la Fossalatam versus Pratam pertinet & spectat ad Aquilegensem Ecclesiam & Commune Sacilli. Et semper vidit Dominium Sacilli de homicidio & malefacto facientem jus, & de jure procedentem contra comitentes maleficium in Camollo, & jam cognovit & vidit quamplures quod suo tempore dum recordatur, qui derobaverunt, & comiserunt homicidium ad Cruces de Camollo, qui postmodum manebant in Porciliis dicentes se non comisisse in districtu Porciliarum. Et semper audivit dici, quod si aliquod mercimonium vadit contra bannum videlicet non folvendo mudam Sacilli, Dominus Capitaneus Sacilli & ejus familia ea accipiunt ubicunque inveniunt usque ante Porcillias & fuper pontes Brugnarie, Prate & Portusbufuledi, nec unquam vidit aliquam personam contradicentem. Liber est Sec.

Item fer Lutufredus qu. Domini Gascheti de Aviano juratus ut supra suo Sacramento testificando dictum suum deposuit in hanc modum videlicet quia diligenter interrogatus dictum fuum deposuit dicens, quod ente ser Jacobo Bragaza Potestate Sacilli, due romerie derobate fuerunt in Camollo citra Cruces, & venerunt se ad conquerendum ipfi Potestati, & tunc flatim mifit familiam fuam, & acceperunt super Camollo duos qui eas derobaverunt & conduxerunt Sacillum, & vidit eos excorigari & banniri de Sacillo. Et semper audivit & proprie vidit dum bone memorie recordatur quadraginta quinque annorum, quod garitum seu jurisdictio Camolli spectat & pertinet ad Aquilegensem Ecclesiam & Commune Sacilli, & semper vidit homines dicte Terre facientes & procedentes de jure contra malefactores comitentes in Camollo, & vidir semper, quod fi que res seu mercimonia irent contra bannum non solvendo mudam Sacilli, ubicumque inveniuntur super Camollo accipiuntur per Dominum Capitaneum ejusque familiam usque super pontes Brugnarie, Prate, & Porciliarum, nec unquam vidit aliquam personam contradicentem. Et jam ipso morante cum Dom. Resto de Colle tunc temporis Capitaneo Sacilli fuit ad accipiendum res & mercimonia, que ibant contra bannum usque super pontes predictorum locorum, nec unquam vidit aliquam personam contradicere, quia babebant in mandatum ea accipere ubicunque inveniebant usque super pontes predictos, & nunquam fuerunt astricti ad aliquid restituendum, nisi sua bonitate faciebant sibi curialiter fin autem dampnum erat eis. Liber est &c.

Item Madalgisus de Porcillis nune habirator Sancti Viti juratus ut supra suo Sacramento tostificando dictum deposuir dicens, quod morante ipso in Porcilliis audivit semper dici' quod a Crucibus ultra versus Porcillias est garitum & jurisdictio de Porcilliis, set ab inde citra versus Sacillum pertinebat ad jurisdictionem Sacilli. Et ipse cum quodam ejus cognato & duobus suis confanguineis persecuti fuerunt quemdam suam inimicum qui eum ostenderat, & prospicierunt eum citra Cruces versus Sacillum quia nolebant facere super districtum Porciliarum, set non venit inde, & quamplures jam vidit qui comiserant homicidium & derobaverunt citra Cruces versus Sacillum, & manebant in Porcilliis dicentes, se non comissis in districtur Porciliarum. Et semper audivit dici & proprie vidit, quod si alique res vadunt aliunde quam per Sacillum vitantes stratam, Dominus Capitaneus Sacilli cas accipit sine ali-

qua contradictione. Liber est &c.

Item Varnissa de Canipa juratus ut supra suo Sacramento testificando dictum suum deposuit in hunc modum videlicet quod bone memorie recordatur fexaginta annorum, & quod Cabulanum non erat factum, & ibi erant pontes gradicii, & homines aliquando inde conducebant mercimonia, & Dominus Capitaneus Sacilli eos mercimoniis expoliabat, set dicebant se nescire ftratam, & tunc Cruces fuerunt posite ubi nunc sunt tanquam signacula hominum de Sacillo, & ut non haberent illam scusam, & semper audivir dici, quod a fossa que est de supor Cruces versus Sacillum est garitum Domini Patriarche & Communis Sacilli, & si quod homicidium factum fuerit & derobatum, homines de Sacillo facient & procedunt de jure. Item dixit quod si aliquid mercimonium vadit contra bannum non solvendo mudam Dominus Capitaneus Sacilli iliud accipit ufque fuper pontes Brugnarie, Prate, & Porciliarum fine aliqua contradictione. Liber est, non fervus, non doctus, set citatus &c.

Item Gandulfinus de Aviano juratus ut supra suo Sacramento testificando dictum suum deposuit in hunc modum videlicet quia diligenter examinatus dixit, quod jam fuit tempus quod attendebat ad mala agere, & fuerunt quidam focii, qui voluerunt derobare in Camollo & venerunt simul, & dixerunt ne comitamus citra Cruces versus Porcillias ut non possimus banniri de Porciliis, set faciamus ultra fossam ubi nunc sunt cesse de supra Cruces, quia non est districtus Porciliarum, set Sacilli, & nemo sciet, & ibi attenderunt & fecerunt facta sua, & semper audivit dici ubi semper fuit in hiis contratis, quod ab illa fovea de supra Cruces versus Sacillum est garitum Domini Patriarche & Communis Sacilli, & durat usque ad la Fossalatamde versus Pratam, & quandocumque socii volebant mala comitere dicebant transeamus foveam. Jam vidit de illis qui comiserant, & revertebantur in Porcillias, & semper audivit dici, quod si quod mercimonium vadit contra bannum non folvendo mudam Dominus Capitaneus Sacilli ea accipit super toto Camollo & usque super pontes Brugnarie, Prate, & Porciliarum fine aliqua contradictione. Liber eft &c. Itcm1

Item Dominus Osbrigerius de Colle juratus ut supra suo Sacramento testisicando dictum suum deposuit in hune modum videlicet, quod ente Dom. Resto ejus Fratre Potestate Sacilli, audivir dici ipfo morante cum dicto Fratre suo a singulis hominibus de Sacillo, & de Contratis, quod Garitum & jurisdictio acilli durabat usque supra Cruces de Camollo tenendo usque id la Fossalatam de versus Pratam, & si quod homicidium vel naleficium comitebatur ab inde citra, tenebantur de juie proedere. & tunc temporis juvenis erat & accipiebat de sociis nes volebat, & frater ejus dicebat eis, ite & custodite usque le fupra Cruces, & usque ad la Fossalatam, & si quem inveetis conducendo mercimonium ubicunque invenietis, & ufque aper pontes Brugnarie & Prate, & fi aliquis contradicir nifi ermitatis, & redeuntes permitatis me facere, quia secure pro no accipiam eis duplum, & quadam hora acceperunt uni porario XLV. porcos ante Brugnariam & conduxerunt Sacillum, : tunc ille porcarius concordavit se cum eis, sed non recoratur in quantum. Liber eft &cc.

Item Dominus Guecello natus qu. Dom. Resti de Colle jurais ut supra suo Sacramento testificando dictum suum depoiuis hunc modum videlicet quia diligenter examinatus dixit . Quod te Patre suo Potestate Sacilli mittebat eum cum sociis ad cuodiendum ftratam dicens, Ite & custodite usque desuper Crues, & usque ad la Fossalatam de versus Prata, & si inveneris mercimonia transeuntia, accipiatis usque super pontes Bruvarie, Prate, & Porciliarum, & fic faciebant. Et quidam vebrunt se ad conquerendum quod erant derobati in Camollo 1 Cruces. Et tunc statim Pater eins misit eum cum quibusam fociis, & non potuerunt invenire quia iverant in Porcilas, & tunc Pater ejus fecit eos clamare ad rationem, & baniri secundum consuetudinem Terre Sacilli. Item dixir quod ble cum duobus ejus sociis acceperunt undecim boves cujusam de Avenzono, quos conducebant versus Brugnariam, &c buduxit Sacillum, & quinque restituerunt, & fex restituerunt ro duabus marchis foldorum, nec unquam vidit quod aliquis ontradiceret de pluribus aliis rebus quas accipiebant euntes bntra bannum, nist sua bonitate restituebant pro tributo. Lier est &cc.

Item Almaricus Baraza de Coniclano juratus ut supra suo cramento testificando dictum suum deposuit in hunc modum idelicet quia diligenterexaminatus dixit, quod ipse ente Viceotestate Sacilli dicebatur per cunctos quod garitum & jurisicio Sacilli durabat usque ad Fossam de supra Cruces Camoli, durante usque ad la Fossam versus Pratam, & ibi mitabant ad custodiendum semper, & ipse interdum personalitet bat & custodiebat, & quadam hora invenit Rasanellum porcaium conducentem porcos, & non solvesat mudam Sacilli, & ccepit eos & conduxit Sacillum, & tunc concordavit se cum o & sociis in tribus marchis solderum, & quampluries alia

mercimonia accepit, & fecit accipere usque super pontes Bruegnarie, Prate, & Porciliarum, nec unquam vidit quod aliquis contradiceret, & continue omni anno faciebat affigere Cruces in Camollo ubi nunc sunt, nec unquam sibi contradictum suir quando inveniebat mercatores euntes versus Brugnariam & Cruces non erant afficte, dicebant se nescivisse viam. Liber est &c.

Item Illotus hospes de Sancto Flore juratus ut supra suo sa cramento testificando dictum suum depositi in hune modum vi delicet quod morante ipso cum Domino Resto tune, temporis Capitaneo Sacilli mittebat eum cum aliistsociis ad custodiendum stratam, & dicebat, ite & custodien usque supra Cruces & usque ad la Fossaltam de Prata, & si invenietis aliquas res eun tes versus Brugnariam, & Pratam accipiatis eas, & conducati huc, & invenerunt una noche quendam de Utino, qui vitaba stratam & conducebat per versus Brugnariam vitulos & vachas sed non recordatur de quantitate, & ipse & quidam alius so cius, qui venerant pedestres ipsum detinuerunt, & conduceban Sacillum, set ille dedit eis decem libras proquolibet, & tun

permiserunt eum. Liber est &c.

Item ser Bertoldus de Toppo juratus ut supra suo sacramen to testificando dictum suum deposuit in hunc modum videlice quod semper audivit dici a veteribus hominibus Canipe, & d contratis, & ab antecessoribus suis, quod a Crucibus que sun Super Camollo citra versus Sacillum est garitum & jurisdicti Ecclesie Aquilegensis & Communis Sacilli. Et semper vidi homines de Sacillo tenentes jus de homicidio, & malefacto quo fieret super toto Camollo, malefactores capiendo, & de jur puniendo & procedendo, secundam consuetudinem Terre Sacil li. Nec unquam vidit aliquem contradicentem. Et semper dun fuit ad custodienda Fora Sancti Laurentii, Sancti Martini, & Quercuum mittebat super toto Camollo si alique res irent con tra bannum & eas fecit accipere, nec unquam vidit aliquen contradicentem, & si aliquis fecit rumorem super fora predicha vel aliquod malum comisissent & fugerent, faciebat curren post eos causa derinendi usque ad Cruces, & si alique res iren contra bannum non solvendo mudam Sacilli, semper vidit Do. minum Capitaneum Sacilli eas accipientem usque super pontes Brugnarie, Prate, & Porciliarum, & de hiis recordatur multis acceptis fuisse, nec unquam vidit aliquem contradicentem. Liber eft &c.

Item magister Richerius sartor de Portunaonis juratus ut supra suo sacramento testisseando dictum suum deposuit in hune modum videlicet. Quod recordatur quod quidam derobati sucum in Camollo, & venerunt se ad conquerendum Dominio Sacilli spso tune temporis morante in Sacillo, & tune Dominus Capitaneus & quamplures de Sacillo currerunt post, & non potuerunt cos capere quia sugerant in Porcillias, & tune iverun in Porcillias, & dixerunt Dominis de Porciliis, quod deberen

sibi illos dare, quia derobaverant in strata, & hoc suit tempore regiminis Domini G. de Camino veteris; at illi responderunt quod volebant quod quilibet qui veniret in suo comitatu esser securus dummodo non comissiste malum super suo
districtu, & sic redierunt, set suerunt clamati ad rationem, &
ipsis non comparentibus vidit & audivit banniri. Et semperaudivit dici quod garitum Sacilli durat usque supra Cruces tenendo usque ad la Fossalatam versus Pratam. Et si que res vadent contra bannum non solvendo mudam Sacilli, vidit Dominum Capitaneum Sacilli eas accipientem usque super pontes

Bragnarie, Prate, & Porciliarum. Liber eft &c.

Item Dinus dictus Barba de Nerlis de Florentia juratus ut supra suo Sacramento testificando dictum suum deposuit in hunc nodum videlicet. Quod semper audivit dici, quod a Crucibus citra versus Sacillum est jurisdictio & garitum Ecclesie Aquilezensis & Communis Sacilli, & semper vidit Capitaneum k homines de Sacillo tenentes jus de maleficiis, & de. obato & de convinctis super maleficio facere rationem, & de tre procedere, & si aliquod mercimonium vadit contra banum non solvendo mudam Sacilli vidit Dominum Capitaneum acilli ipfas res accipientem usque super pontem Brugnarie. nate, & Porciliarum, nec unquam vidit & audivit quod alihis contradiceret, nec diceret se jus habere. Item dixit quod ite Dom. Francischino de la Turre Capitaneo Sacilli fecit acpere quamplura plaustra bladi & armenta super pontem Ca-Ilani, & tunc quidam Canti de Toschis tunc temporis Capineus Cabulani pro Domino Cane de la Schalla facte fuerunt none mine ipsi Dom. Francischino, & misit maximam que-Ilam Dom. Cani, & tunc Dominus Francischinus misit ad Dornum Canem dicentem & oftendentem de jure Terre Sacilli di Dominus Canis dixit quod habebat jus & fecerat de jure, ¿ misit precipiendo Capitaneo suo Cabulani ut non deberet se ipedire, & permiteret Dominum Francischinum & homines d Sacillo uti de jure suo, qui Dominus Francischinus habuit tum bladum & armenta, nec reattuit aliqui aliquid. Liber e, & non coactus, non doctus, precium non recepit, & vellet i habentem vincere.

tem ser Mutus de Plebe de Pausis districtus Forciliarum juras ut supra suo sacramento restificando dicum suum deposte in huno modum videlicet quia vidit jam quamplures qui
cuiserant homicidium, & de magno malo in Camollo mastes in Porciliis, & per bonos homines representabantur Domis de Porciliis qui tales malesactores tenebant, & quod non
er ejus honorem, qui dicebant, quod volebant, quod omnes
estat securi, & possent manere in suo Comitatu possquam matu non comiserant in eorum districtu, & semper audivit dicil quod a Crucibus ciera versus Sacillum est garitum & jusistitio Ecclesse Aquilegensis & Communis Sacilli, & vidit
eper quod illi de Sacillo procederunt de jure contra illos,

qui comiserunt malum in Camollo maxime a Crucibus citra, & si que res vadunt contra bannum vitantes stratam Sacilli vidit & audivit Dom. Capitaneum & homines de Sacillo eas accipere usque super pontem Brugnatie, Prate, & Porciliarum, nec unquam vidit & audivit quod Domini de Porciliis nec aliunde di-

cerent se jus habere. Liber eft &cc.

Item Odoricus de Sancto Cassiano de Liquentia juratus ut supra suo sacramento restificando dictum suum deposuit in hune modum videlicet quod semper audivit dici, quod a Crucibus que sant super Camollo citra versus Sacillum est garitum & jurisdictio Ecclesse Aquilegensis & Communis Sacilli, & jam vidit puniendo per homines Sacilli & Capitaneum quamplures, qui comiserant malum in Camolio, & semper vidit quod si alique res irent contra bannum videlicet vitando stratam Sacilli non solvendo mudem, Dominus Capitaneus Sacilli eas accipit ubicunque cas conjungit, & jam vidit accipiendo super pontes Fortusbusulei, & Brugnarie, & Cabulani, cum Dominus Francischinu accepit bladum ser Bortholusii de Porciliis. Liber est &c.

Item ser Laurentius de Cigana comorans Brugnarie juratu: ut supra suo sacramento testificando dictum suum deposuit i hune modum videlicet quia diligenter examinatus dixit, quo jam vidit places per suos dies, qui comiserunt homicidium, ? derobaverunt in Camollo Stantes in Porcilliis & Brugnaria, ! homines multum admirabantur quomodo manebant ibi & quo Domini detinebant eos, & jam inse cum quampluribus nomin bus dixit Dom. Federico de Porcillis, qui tunc temporis en major Domus quod tenebat quemdam, qui vocabatur Clin de Maserada, qui derobaverat ad Cruces & interfecerat unu mercatorem cum una valisse supra se, qui dixit, quod non ce miserat malum super suo districtu, & quod intendebat, que quilibet effet securus sub suo comitatu, & semper audivit die quod a Crucibus citra versus Sacillum est garitum dicte Tem & semper vidit homines dicte Terre de jure procedere contra m lefactores qui malum comiserunt in Camollo, & fi que redirer contra bannum videlicet fine verbo Capitanei Sacilli, vidit e accipiendo, nec unquam audivit quod Domini de Porcilis aliquo contradicerent, & jam lucratus fuisset plures denarios pluribus mercimoniis, si ausus fuisset cas conducere Brugnarial fet illo timore non fuit ausus. Liber est &cc.

Item Andreas de la Cigogna juratus ut supra suo sacrame to testissicando distum suum deposuit in hune modum videlis quod semper audivit dici, quod jurississis e garitum Camo pertinet ad Aquilegensem Ecclesiam & Commune Sacilli, & quod homicidium sit vel aliquod derobatum suerit ad homi Sacilli pertinet sacree jus a Crucibus versus Sacillum, & vi jam plures, qui derobaverunt in Camollo & intersecerunt hon nes manere in Porcilliis & Brugnaria, & petiit quomodo et austi manere qui dicebant, quod secrunt ad Cruces super dictus sacilli, & si que res vadunt contra bannum vitando!

ram Sacilli, Dominus Capitaneus Sacilli accipit ubicunque cone gir super toto Camollo, & usque super pontes Brugnarie, ate o riliarum, & Portus Busuledi, & si volunt unquau con. e biadum Brugnariam, venit ad Capitaneum Sacilli ad recipendum licentiam, & jam vidit plura mercimonia accipi per capitaneum & homines Sacilli usque super pontes locorum

piedichorum. Liber eft &c.

Irem ier Marthias de Clerico de Marono juratus ut supra suo sacramento testificando dictum suum deposuit in hune motum videlicer quia diligenter interrogatus respondit, quod quilam de plebe Pausis conduxerat quemdam affinem suam ad viruperium, & iple & amici sui sciverunt quod veniebat ad videniam axorem suam prope mischum, & tunc ipse cum quatuor llis venerunt ad voiendum interficere eum, set tunc consultum uit eis, quod non agredirentur eum, nifi cum fuerit transactus ubtus Cruces Camolli, quia tune esset in districtu Sacilli, nec ropterea remanerent manere in Marono, & sic fecerunt, & verunt ad respiciendum subrus Cruces, set ille venit cum tam ragna manu, quod non ausi fuerunt eum agredi, & semper auivit dici, quod a Crucibus citra versus Sacillum est garitum & trisdictio Communis Sacilli, & si aliquis conducit mercimo. jum vitando stratam Sacilli, Dominus Capitaneus Sacilli & hoines dicte Terre ea accipiant, etiam vidit accipiendo in Mano, quod nemo fuit ausus contradicere & usque super pon-'s Brugnarie & Prate. Liber eft &c.

Item fer Ancollus de Canipa juratus ut supra suo sacramentestificando dictum suum deposuit dicens, quod semper audi-'t dici cum bone memorie recordatur sexaginta annorum, quod :Crucibus citra versus Sacillum est garitum & jurisdictio Eccle-Aquilegensis & Communis Sacilli, & vidit semper Dominum (pitaneum & homines Sacilli tenentes jus de homicidio & deshatione facta in Camollo a Crucibus citra, & semper in quanim fuit ad custodiendum fora, seu mercata Sancti Laurentii, Shai Martini, & Quercuum ibat cum sociis su's ad custodienon usque supra Cruces, si alique res irent contra bannum, & Inveniebant eas accipiebant, & femper audivit dici & vidit, end si aliquis conducit mercimonium vitando stratam non solvi lo mudam, Dominus Capitaneus Sacilli ea accipit, nec unqum audivit, quod aliquis contradiceret, & cum aliquis fecer rumorem vel aliquod malum in dictis mercatis, currebant post e ad eapiendum usque ad foveam de supra Cruces, quia ibi

ditur esse confine gariti Sacili. Liber est &c.

tem ser Dolcetus de Canipa juratus ut supra suo sacramento tisticando dictum suum deposuit in hunc modum videlicet quod bie memorie recordatur sexaginta annorum & ultra, & semera audivit dici, quod a Grucibus, que sunt super Camollo cit versus Sacillum est garitum & jurisdictio Ecclesse Aquileasis & Communis Sacilli, & semper vidit Dominum Capitanim & homines de Sacillo facientes jus de homicidio & robantes

2 3

Ego Battholameus quondam Thomassi becharii Imperiali au. Coritate notarius & officialis Communis ex mandato & comissione mihi injunctis per Reverendum Patrem & Dominum Dominum Bertrandum Dei gratia Sancte Sedis Aquilegensis dignissimum Patriarcham dictas attestationes & depositiones Testium supradictorum sideliter & bona side scripsi & in formam publicam reduxi.

Num. MCCCXXVIII. Anno 1338. 7. Luglio.

Esame di testimoni interno al testamento di Rizzatdo da Camin del 1312. perche Guecellone non aveva adempito a legati. E cod. ms. Opusculorum Fontaninianorum n. 4. fol. 8. in pl. 4 Bibliothece Marciane Venet. desumpt. ex Codice Colbertino 1755. pag. 117.

Anno Domini MCCCXXXVIII. Ind. VI. die feptima Julii . De mina Clara uxor qu. Domini Raymbaldi Comitis de Collali Tarvifine Diecesis constituta in presentia Venerabilis viri Dom ni Bernardi de Lacco licentiati in legibus Apostolice sedis nui cii, requirentis etiam ad infrascripta ex officio suo juravit a fancta dei Evangelia super infrascriptis dicens & deponens ple nam meram & omnimodam veritatem, & infrascripta null usquam tempore revelare. Et hujusmodi juramento prestito ide dominus Sedis Apostolice nuncius lecta eidem domine Clareli tera apostolica interrogavit eandem, eique precepit sub debit prestiti juramenti, quid sciebat, credebat, vel noverat de cor tentis in ea. Ad que dicta domina Clara respondit & dixit je ramento suo quod olim tempore, quo dominus Rizzardus d Camino suum condidit testamentum ipsa loquens sedebat secr pedes lecti dicti domini Rizzardi, & audivir quod dictus don Rizzardus factis quibufdam legatis ipfi loquenti, & divert aliis personis ordinavit quod si dicta legata non solverentur! fra decem octo menses ex tunc in antea computandos, omn ejus bona hereditaria pervenirent ad Ecclesiam Romanam; II terrogata quo anno, mense & die hec fuerunt, dixit quod ne recordatur. Inter. de presentibus dixit quod ibidem erant pr sentes dom. Odoricus de Cucanea, domina Mabilia uxor q domini Guecellonis de Camino, fr. Joannes de Tarvisio frat minor fenior, & plures alii, de quorum nominibus non reco datur. Inter. si dicta legata fuerunt soluta, dixit quod no fibi, & pluribus aliis quos conqueri audivit. Inter, si dictut

DOCUMENTI. tempus decem octo mentium est elapfum, dixit quod fic, quis

bene funt viginti anni, & ultra quod dictus Rizzardus eft

Anno quo supra, die XXV. Julii fr. Joannes de Tervisio senior Ordinis fratrum minorum juratus, & interrogatus per di-Aum dominum Sedis Apostolice nuncium super contentis in lite teris Apostolicis supradictis dixit & respondit juramento suo quod tempore quo dominus Rizzardus fuum condidit tellamentum, ipse loquens inibi presens fuit, & in quo quidem testamento fecit plura legata diversis personis, post quorum legatorum dispositionem apposuit in dicto testamento hanc clausulam videlicet, quod si dicta legata non solverentur infra XVIII. menses ex tunc in antea computandos, tota ejus hereditas perveniret ad Ecclesiam Romanam. Inter. quot anni sunt, quod di-Aus Rizzardus obiit, dicit quod percussus, & vulneratus fuit die decimo Aprilis, & obiit anno dom, MCCCXII, die XV. Aprilis in Tervisio. Inter. siscit quod dicta legata fuerint soluta, dixit quod non credit . . .

# Num. MCCCXXIX. Anno 1338. 8. Luglio.

Parte del Configlio di Venezia che possi andar per Rettore în Padova un nobile Veneto, e che ciò non si opponga alla parte che proibifce a' Veneti l'andar per Rettori nelle Terre de' Tiranni non dovendosi considerare Padova alla condizione di quelle. Ex Cod. Svajer Lib. XXV. p. 307.

Cum habeamus cum domino Ubertino, Communi & hominibus Padue certa pacta honorabilia pro nobis & nostris, in quibus inter alia cavetur, quod ipfi de Padua tencantur effe in nostrum auxilium in omnibus opportunitatibus in mari & in terra, & nos e converso teneamur eos defendere, & conservare, contra omnes & magnas prerogativas, & franchisias nostri fideles, & monasteria de suis possessionibus & bonis per dica pacta, & habeamus ab eis omne id quod placet Dominio, non minus quam si esset Civitas Padue nostra propria Communis Venetiarum, & propterea debeamus vigilare & superesse ad conservationem ipsius Civitatis, ne posset mutare statum, & inter alia factum Rectoris sit illud, quod plus potest adducere securitatem, quia si esset ubi alius Rector forensis posset portare majus periculum. Quibus consideratis non debet intelligi quod Civitas Padue sit ad conditionem tyrapnorum, quia poteft dici quod est nostrum factum proprium.

Vadit pars quod declaretur quod Civitas Padue non intelligia tur Civitas tyrapnni in casu Rectoris pro consilio capto quod

Rector de venetiis non possit ire in terras tyrapuni.

Num. MCCCXXX. Anno 1338. 12. Ottobre.

Pederico dalla Scala cede al Capitanio degli fipendiari, che le aveano fervito, mentre era Vicario Imperiale a Genova, ed a Savona, ogni suo credito, che aveva verso le Comunità suda detre. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccol-ta Scotti.

IIn Dei nomine amen. Egregius, & Magnificus miles Dominus Fridericus de la Scala Comes Vallis pullicelle, atque pro Romano Imperio Principe fidelium Imperii Janue, & diffrictus, ac Civitatis Saone Vica ius quousque sue solutionis satisfactionem plenariam obtinuerit per presens publicum instrumentum omnibus notum facit, quod ad stipendium, & servitium suum XXX. equitum, videlicet XV. cum Equis, & Roncinis, & aliorum XV. cum equis tantum sibi concessorum per dictum Romanum Principem in vicariatu suo predicto ad expensas, & stipendium solvendum eidem Dom. Vicario per dictas Communitates Januenfium, & Savonensium, scilicet ad rationem decem florenorum auri pro equo, & roncino, & septem sorenorum auri pro equo a plata. & quolibet menfe solvendorum pro ipsa Communitate pro rata prout tangit utramque dictarum Communitatum. secundum distributionem factam inter ipfas, ut in instrumento sui Vicariatus plenius continetur: recepit die lune XIV. mensis Septembris de MCCCXXVII. Franciscum de Murio cum uno Equo. & uno Roncino, & Albertinum de Mediolano cum uno Equo a plata tantum Equitatores nobilis viri Thomaxii nati qu Domini Salinguerre de Ferraria. Qui nullo interveniente defectu, Ripendio predicto usque ad diem Dominicum II. Aprilis de MCCCXXIX. Ind. XII. fervierunt, & plus, & de stipendiome. rito pro tempore, quo nullam solutionem receperunt, nec di-Aus Dominus Fredericus pro eis, & eorum occasione a dictis Communitatibus usque ad dictas Kal. predicti mensis Aprilis nunc proxime preteritas, five ad dictam secundam diem mensis Aprilis habere, & percipere debet dictus Thomasius pro dictis fuis equitatoribus CLXXXI. florenum auri, Idcirco cum ipfe Dominus Federicus predicto Thomasio suis equitatoribus predictis, & aliis suis stipendiariis satisfacere non possit de soldo predicto propter defectum, & moram dictarum Communicatum fibi non solventium, nec satisfacientium de dicto so do pro di-Ais soldatis, ex dictis causis, & omoi jure, & titulo, quo melius potuit, & porest, dedit, dat, cessit, cedit, & mandavit, & mandat mihi Criscimbeno Not. infrascripto tanquam publice persone recipienti. & stipulanti nomine, & vice diett Nobilis viri Thomasii absentis, & pro ipso Thomasio omnia jura, omnesque actiones, & rationes utiles, & directas, & cujuscumque generis fibi competentia, & competentes, competitura, & competituras, & que competere possent tam in rem, quam in personam contra predictas Communitates, & quamlibet ipfarum, & homines, & personas dictarum Communitatum

DOCUMENTI.

121

res, & bona ipsorum, & ipsarum ex causis predictis pro diadis quantitatibus, & in tantum plus, quantum excreverunt,
& excreverint ex tarditate, & mora predictarum Communitaum, secitque & constituit predictum Thomasium in predictis
Procuratorem, ut in rem suam, ita quod ipse amodo possit
usere, petere, exigere, & experiri contra predictas Communiates, & quamlibet ipsarum, & homines, & personas ipsarum
communitatum, & cujuslibet earum, quemadmodum ipse Doninus Fredericus quoquo modo facere posset.

Acta, & gella, & firmata fuerunt omnia, & singula supracripta sub anno Nat. Domini MCCCXXXVIII. Ind. VI. die Dozinico XVIII. Octobris in Civitate Tridenti in contrata merati in domo Domini Fagioni de Castronovo, in qua nunc haitat suprascriptus Dominias Fredericus de la Scala: presentibus r Reondello Not. qu. Domini Nascimbene de [Beuranca Veroensi, Magistro Briuma sattore qu. ser Bontempi de Tridento, zanne qu. Gilberti kosti Not. de Verona, & ser Castellano qu. r Bonaventure de Castrorupto Veronensi testibus presentibus,

t rogatis .

Ego Criscimbenus natus qu. Domini Thebaldi Not. de Verona np. Aut. Not. predictis omnibus presens, & rogatus ea publie scripsi,

Num. MCCCXXXI. Anno 1338. 2. Decembre.

ceclami fatti in Trivigi nel principio del primiero Dominio Venero, cuoè nel Capitaniato di Marco Foscarini. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

\*CCCXXXVIII. die II. Decembris Marco Fuscareno Capitaneo In Christi nomine amen. Anno Domini MCCCXXXVIII. Ind. die Her. H. Decembris Ter. in Palatio Communis presenque Rainerio de Corona Not.. Marsilio qu. Dominici de Coma Not., Joannis ser Nicolai de Magistro Liberio, Flabiano d. Blasii de Levada, Radivo qu. Bartholomei de Vedelago, & eis. Martinus Rugatinus preco, & officialis Communis Ter. fulit dictis testibus, & mihi Not. infrascripto, quod ex vige, & commissione hodie sibi facta per Nobilem Virum Dom. Arcum Foscarenum pro Communi Venetiarum Capitaneum in Vitate Ter, in locis consuetis Civitatis Ter, alta voce precointelligibili hodie clamavit, & exposuit dicens tale fore Indatum dicti Capitanei, quod nullus homo vel persona tam (1s, quam Forensis, & cujuscumque conditionis existat, ex-Oris solummodo stipendiariis Communis Venetiarum existentibi in Civitate Ter., modo aliquo, colore, vel ingenio, aufit, vel presumat portari aliqua arma in Civit. Ter., pena, Sbanno ammissionis armorum, & ejus quod idem dominus Cit. quemliber contrafacientem punire, & condemnare vellet.

Item

Item quod nullus homo vel persona Civitatis Ter. tam Civits, quam Forensis, & cujuscumque conditionis sit, audeat vel presumat modo aliquo vel ingenio ire per Civitatem Ter tam cum lumine quam sine lumine post tertium sonum cam pane Communis Ter. usque ad campanam dici pena, & banne

ad arbitrium ipsius Domini Capitanei imponenda.

Item quod quilibet homo, & persona libere, & impune possit, & valeat macinare, & macinari facere in Civitate Terquodlibet bladum, & vendere, & vendi facere panem, & vinum ad minutum, carnes, & quelibet alia victualia in Civitate Ter. absque aliquo datio persolvendo, & solutione alicuju datii, & hoc donec super predictis aliud provisum, & ordina

tum fuerit per ipsum Dominum Capitaneum.

Item quod nullus homo, vel persona modo aliquo, color vel ingenio, tam Civis, quam forensis, & cujuscumque cond tionis existat, audeat, vel presumat intrare domos alienas i Civitate Ter., & districtu violenter, nec contra voluntate habitantium in ipsis domibus, nec predari, vel derobare al quem in dicta Civitate Ter., & districtu, nec ciscem aliquid ace pere contra eorum voluntatem, & hoc pena, & banno averi & persone.

Item quod nullus homo, vel persona, tam Civis, quam se rensis Civitatis Ter., & cujuscumque conditionis sit, audea vel presumat modo aliquo, colore, vel ingenio facere aliquami juriam, offensam, vel molestiam aliquam, vel inferre alichomini, vel persone tam Civi, quam sorensi pena, & ban

averis, & persone.

Eodem die, loco, & presentibus dictis testibus, & aliis, stus Martinus Rugatinus preco, & officialis Communis Textulit dictis testibus, & mihi Notario infrascripto, quod vig re commissionis hodie sibi facte per dictum Dominum Capita neum alta voce preconia hodie clamavit in locis consuetis (vitatis Ter. dicens tale fore mandatum dicti Domini Capitar quod nullus stipendiarius Communis ven. existens in Civita Ter. ad stipendiam, nec aliqua alia persona de Civitate Ve modo aliquo, colore, vel ingenio per se, vel interposita personam audeat, vel presumat emere aliqua mercimonia, eceptis solummodo victualibus necessariis pro victu. Et hoc sano, & banno ammissionis ipsorum mercimoniorum, & equod idem Dominus Capitaneus eos contrasacientes condema re vellet.

Ego Artusius Antonii de Crespano Not. predicta de mant to dicti Domini Capitanei scripsi, & predictis intersui.

A' 3. di Decembre d'ordine dello stesso Capitanio su proc mato, che nessum Oste, od altra persona prendesse in per arme da alcuno de'stipendiari del Comune di Venezia destin al presidio di Trivigi, ne giuocare, o sar giuocare a giuochi azzardo.

Che nessisno dovesse prendere, tagliare, o distruggere per

DOCUMENTI.

123

e per aleri alcun legno, di cui non fosse assoluto Padrone, sotto pena di vita, e sisco.

Che tutti quei, ch'erano stati al foldo de Scaligeri abitanti in Trivigi, tosto dovessero dar in nota i loro nomi sotto pena

ad arbitrio.

Che nessuno dovesse passare le fosse, ed altre fortezze della città, dove fosse lecito entrar, od uscir se non per le porte sotto pena d'un piede pe'maschi, ed alle semmine della frusta, ed el taglio del naso.

Che nessuno dovesse ascender le Torri, ed altre fortezze della Città, quando non fosse delle milizie Venete sotto pena ad

arbitrio.

MCCCXXXVII. Ind. VII. XXVI. Decembre seguono altri proclami fatti per ordine dello stesso Capitanie.

## Num. MCCCXXXII. Anno 1339.

Rubrica dello Statuto Vicentino, con cui si dichiarano Alberto e Mastino fratelli de la Scala veri, ed assoluti padroni di Vicenza col mero e misto impero in perpetuo. Ex lib. ms. Statutor. Civitatis Vicentie.

Item statuimus & ordinamus hac lege Deo propitio in perpetuum valitura, quod magnifici Dom. Dom. Albertus & Ma-Ainus fratres de la Scala intelligantur esse & fint perpetuoveri domini & generales Civitatis diecesis seu districtus Vincenrie, & ipsorum quilibet in solidum, & ipsorum heredes masculi cum mero & mixto imperio & gladii potestate & jurisdistione qualibet, ita & taliter quod ad ipsos & ipsorum quemlibet pleno jure spectet, & spectare dignoscatur dominium dite Civitatis diecesis seu districtus tam omnibus & singulis, quam ipfius Civitatis Commune & populum Episcopatum seu distrifum spectant vel pertinent, spectabunt vel pertinebunt de consuetudine vel de jure in ipsos magnificos dominos & hereles ipforum & ipforum quemlibet jurisdictionem omnem, omnemque imperium & potestatem transferentes. Ita etiam quod lictis jurisdictione imperio & gladii potestate possint ipsorum quemlibet uti & exercere per se vel cui concesserint pro libito voluntatis dante ex nunc hujus legis auctoritate, & data juoque intelligantur esse omnibus, quibus dabunt omnis auctontas per ipforum quemlibet eis attributa per Commune & populum supradictum.

#### Num. MCCCXXXIII. Anno 1339.

Dopo la liberazione del dominio Scaligero si richiamano in Conegliano tutti i banditi dagli Scaligeri, purchè abbiano lucarta di pace dagli osfesso. Dal libro degli Statuti della Città di Conegliano p. 203.

rem quod disti banniti Civitatis Coneglani, & districtus tempore dominorum de la Scala, & antequam forent banniti pro contumacia, & non esser probatum delictum, habentes cartam pacis ab ossensories, & heredibus ossensorum, possint & valeant libere venire ad habitandum in Civitate Coneglani, & districtu usque ad unum annum, sustinendo oneta & factiones Communis Coneglani, & teneantur stare, & habitare cum familiis, & massaritiis in Civitate Coneglani, vel districtu usque ad quinque annos computandos a tempore quo venerint solum. Et si insta dictum tempus cum familia & massariciis recederent, quod reducantur, & reducti esse intelligantur in statu quo erant antequam venirent.

Num. MCCCXXXIV. Anno 1339. 24. Gennajo.

Istrumento di pace conchiusa fra i Veneziani e i Fiorentini e loro aderenti da una parte, e Alberto e Massino dalla Seala dall'altra. Ex Archivo Civitatis Bassani.

In Dei nomine Amen. Cum discordia & guerra ex multis diverfis, & variis causis, gravaminibus, offensionibus, injuriis, & novitatibus orta fuiffet, & verteretur & effet inter Communia Veneriarum & Florentie ex parte una, & magnificos & potentes Dominos Albertum & Mastinum de la Scala fratres, Civitatum Verone &c. Dominos generales ex altera, que jam mensibus triginta elapsis, vel circa duravit, & perseveravit hinc inde, & dicte partes Deum habentes pre oculis, ac considerantes pericula, damna, expensas, gravamina, desolationes, mortes, & consumptiones corporum, animarum, terrarum, facultatum, & rerum, que evenerunt, & evenire poterant ex discordia, & guerra predicta, decrevissent animos suos ad pacis, & quietis reformationem, & pulchritudinem inclinare, & circa inquisitionem & trastatum ejusdem speciales, & sollepnes personas procuratores sindicos studiose, & specialiter statuissent. Ecce post sollepnes & maturas collaciones, & deliberationes, & tractatus habitas, & habitos super inde, sapiens & discretus vir Dominus Nicolaus Pistorinus Ducalis Aule Veneciarum Cancellarius, findicus, actor, & procurator illustris & magnifici Domini Francisci Dandulo Dei gracia incliti Veneciarum Ducis, sui Consilii & Communis ad infrascripta sollepni-

lepniter & specialiter constitutus, ut constat instrumento publico scripto per me Jacobum notarium infrascriptum anno abincarnatione Domini millesimo trecentesimo trigesimo octavo. Indictione septima, die vigesimo nono Decembris. Et discreti viri Ciprianus Lippegi, Gerardinus Jannis, & ser Diotefeci fer Michaelis notarius Cives Florentie Procuratores & findici dominorum Porefferis, Priorum arcium, & vexilliferi justicie, & Consilii, & Communis Civitatis Florentie, ur constat instrumento findicario & procuratorio scripto per Fulchum olim ser Antonii Domini Bonsegnoris Imperiali auctoritate notarium. anno incarnationis domini millesimo trecentesimo trigesimo ocravo Ind. feprima, die duodecimo mensis Januarii, a me notario viso & lecto ex parte una, ac providus vir Magister Francilcus medicine Doctor qu. Dom. Gabrielis de Rugolino procurator & Nuncius magnifici & potentis Dom. Dom. Mastini de la Scala predicti, ab ipso Dom. Mastino pro se, & Dom. Alberto fratre suo ad infrascripta omnia & singula specialiter & sollepriter constitutus, ut constat instrumento publico scripto manu Amadei qu. Dom. Gregorii de Campitello notarii anno domini millesimo trecentesimo trigesimo octavo Ind. septima die Sabbati decimo octobris a me notario infrascripto viso, & lecto ex altera, findicariis & procuratoriis nominibus supradictis, pure, voluntarie, & concorditer, acomni modo & forma, quihus melius & efficacius potuerunt, & possunt inter se se ad invicem, & vicissim, veram, legalem, & puram pacem & concordiam, ac bonam voluntatem perpetuo, & firmiter duraturam inter ipfas partes, & gentes, & terras ipfarum parcium, & cujuscumque earum de omnibus & singulis, & super omnibus, & fingulis litibus, discordiis, guerris, injuriis, offensionibus, damnis, extorsionibus, rebellionibus, occupationibus, captionibus, & dissensionibus quomodocunque, quocunque, ubicunque, qualitercunque, & per quoscunque motis, factis, datis, vel receptis hinc inde inter ipsas partes, & gentes, & terras ipfarum parcium, & occasione earum, seu guerre & difcordie supradicte, vel alia quacunque causa usque in diem prefentem ad honorem Dei, & gloriose Virginis matris ejus, & beatorum Marci Apostoli & Evangeliste, & Joannis Baptiste, & Zenonis Episcopi, tociusque Curie celestis voluerunt, secerunt, contraxerunt, promiserunt, & firmaverunt pactis, conditionibus, modis, capitulis, formis, & tenoribus infrascriptis.

In primis quia distus Magister Franciscus procurator & procuratorio nomine disti domini Mastini de la Scala, & pro co & domino Alberto fratre suo, convenit & promisit distis sindicis & procuratoribus Communis Florencie nomine ipsius Communis stipulantibus, dare, tradere, concedere, ac libere & expedite dimittere, seu dari, tradi, concedi, ac libere & expedite dimitti facere Communi Florencie, & in ipsius Communis, vel procuratorum, & nunciorum suorum potestate, dominium, possessionem, & bailiam, terras, castra, & loca

infra-

Infrascripta, videlicet Pexam, Bugianum, Collem ,, & Al-, tum passum, loca Communis, & districtus Luce cum corum , districtibus, Castris, fortaliciis, jurisdictionibus, ac pertinen. , tiis eorum, quibus dicti findici ac procuratores Communis

" Florentie acquiescunt &c. " Item antedictus Franciscus procurator & Sindicus domini 2, Mastini, & Alberti de la Scala Civitarem Tarvisii cnm om. ;, nibus Castris & fortalitiis possessis a dictis dominis Mastino 3, & Alberto in dicta Civitate, & in toto ejus territorio & di-" ftrictu toties oblatis antedicto domino Duci & Communi Ve-, netiarum, & omnia jura, que ullo modo illuc spectant, & , pertinent, vel que competere possint dicte Civitati, Castris, " locis, & jurisdictioni Civitatis illius, & districtus, dat, tra-, dit, & cedit, & libere ac expedite relinquit prenominatis ", domino Duci, & Communi Venetiarum, ita, ut locis nomi-", natis a Brenta versus territorium Tarvisii, hoc est a Baxano ,, predicti domini de la Scala imposterum se se ingerere, vel ,, intromittere non possint.

" Item arcem Castribaldi cum pertinentiis suis & territorium ,, ad Athefim versus territorium Paduanum, uti teneri solehat " per dominum Canem grandem de la Scala, libere & expedi-", te relinquatur prefato Duci, & Communi Venetiarum. Pons , insuper & catena Athesi impositi auferantur, nec unquam

", eo in loco reponi possint: & Turris ad alteram Athesis ri-

,, pam prorfus destruatur.

Item idem magister Franciscus procurator & procuratorio no. mine dicti domini Mastini, & pro eo, & dicto domino Alberto fratre suo, Castrum, Terram, & fortilitiam Baxani cum di-Arichu, jurisdictionibus & pertinentiis suis, voluntarie, libere, & expedite, & omni modo, & forma, quibus melius & efficacius potuit, & potest, dedit, concessit, tradidit & dimisit, dat, concedit, tradit, & dimittit cum omnibus dominiis, & honoribus ipfis dominis Alberto & Mastino pertinentibus, in eisdem prefatis domino Duci, & Communi Veneciarum, & in manus, forciam, & bayliam ipforum domini Ducis, & Communis, & prenominato domino Nicolao Pistorino sindico & sindicario nomine eorundem domini Ducis, & Communis stipus lanti & recipienti, ad faciendum & disponendum de Ipsis ad sue beneplacitum voluntatis. Ita tamen quod Cives, & diftri-Auales Vincentie, & dictorum dominorum de la Scala, qui habent terras, possessiones, & bona in dicto loco Baxani, veldi-Arichu, & pertinentiis ejus, de jure eis spectantes, & spectantia, gaudere possint eisdem, & cas & ea habere, tenere, & possidere pacifice, & quiete, ac fructus, redditus, & proventus dictarum possessionum, & bonorum deferre, & deferri facere ad Civitarem Vincentie, vel districtum fine impedimento aliquo, exactione, vel gravanine. Et e converso intelligatur, & serverur in hominibus, & personis Baxani, qui haberent terras, possessiones, & bona in vincencia, vel districtu.

, Item

127

"Item dicti domini de la Scala & Commune Verone debent "permittere transitum aque Padi liberum, & patentem omni-"bus mercatoribus, navibusque, euntibus ac redeuntibus per "dictum sumen, nec aliquid innovare circa transitum Fadi "apud Hostigliam, vel in quodam alio loco.

" Item pacta antiqua inter Commune Venetiarum, & Commu-

" ne Vincentie integre observari debent.

"Item magnificus miles dominus Ubertinus de Carraria do-, minus genetalis Civitatis Padue, & Commune Padue, atque , habitatores illius cum Castro Baxani & Castribaldi noviter , concessis Communi Venetiarum, & omnia alia castra, terre, , loca, & Communia territorii Paduani, sint, & intelligan-

h tur inclusa presenti huic paci.

"Item dominus Albertus & Mastinus presati remaneant, & sint liberi domini Civitatum Verone, Vincentie, & Parme, eorumque districtuum, exceptis locis Rossorum & amicorum in hac pace contentis; similiter Civitas Luce cum districtu suo remaneat in manibus & potestate antedictorum Mastini, & Alberti, exceptis locis & castris iis, que Communi Florentie sunt tradenda.

" Item excellens Princeps Carolus Rex Boemie primogenitus. & dominus Joannes Dux Carinthie ejus frater, qui in federe, & unione fuere cum dictis Communibus Venetiarum & Florentie includantur, ac inserantur predicte paci, & concordie una cum Civitatibus Feltri & Belluni, & omnibus ca-

ftris eorum, & districtibus.

"Item Azzo Vicecomes dominus Mediolani, domini Obizzo & Nicolaus Marchiones Estenses domini generales Civitatum Ferrarie & Mutine, dominus Aloisius de Gonzaga, & filii domini... Civitatum Mantue, & Regii, dominus Hostasius de Polenta dominus Civitatis Ravenne, & Cervie, & Siccus de Caldonatio & fratres, & nepotes, cum eorum Civitatibus & diffrictibus eorum, includantur, & intelligantur inclus

. prefenti paci ".

Item fecerunt disti sindici & procuratores sibi ad invicem, evicissim, & hine inde concorditer, & procuratoriis nominus quibus supra, finem, remissionem, absolutionem, quietanem, liberationem, & perdonationem de omnibus, & sindiscordiis, guerris, injuriis, ossensionibus, rebellionibus, cupationibus, violentiis, mortibus, & dissensionibus inter das partes a die, & tempore discordie, & guerre presentis era usque in diem presentem quomodocunque, quandocunque, qualitercunque, ubicunque, & per quoscunque illatis, vel reptis, attentatis, vel commissis, ac pactum expression de ultius non petendo vel inquietando per se vel alios de predictorum ullo modo vel ingenio.

ctum in felici urbe Venetiarum in Ecclesia, & ante altare Bei Marci Apostoli & Evangeliste Christi anno ab incarnationetomini millesimo trecentesimo trigesimo ostavo, Indist. VII. die vigefimo quarto mensis Januarii, presentibus Reverendis & venerabilibus patribus dominis Andrea Dei gratia Patriarcha Gradensi, Dalmacieque Primate, Nicolao Episcopo Canellano, Petro Episcopo Equilino, Andrea Episcopo Capulensi, domino Constantino Primicerio Ecclesie S. Marci, domino Nicolao Piebano Sancti Canciani de Veneciis Cancellario Veneciarum, domino Nicolao Plebano Sancti Pantaleonis de Veneciis, nobilibus viris domino Thoma Superantio, Philippo Belegno, & Marco Lauredano Procuratoribus Sancti Marci Civibus Venetis, dominis Francisco de Pazis milite, Alexio de Raynuciis jurisperito, & Jacobo de Albertis Civibus Florentinis, sapientibus viris dominis Joanne Bonielo decretorum doctore, Zenobio de Ciprianis, & Bartholomeo de Adelbertis jurisperitis, ac providis viris Amadeo de Campitello de Mantua notario, Andrea de Capite Aggeris notario, Romulo Lapi de Florentia notario te-Ribus rogatis, & aliis.

Ego Jacobus qu. Joannis Imperiali auctoritate notarius predi-

Ais omnibus interfui, & rogatus scripfi.

Ego Ziramons facri palacii notarius qu. Joannis de Vigizole habitans Padue in centuria Sancti Blaûi in contrata Sancti Malgarite notarius & officialis in Cancellaria magnifici domin Ubertini de Carraria domini Padue & districtus Generalis suprascriptes partes scriptas ex instrumento pacis suprascripte scripto pe dictum Jacobum autentico, prout cas vidi & legi in dicto instrumento, auctoritate domini Perri de Campagnola Judicis, & Vicar presati domini Ubertini bona side transcripsi, & exemplavi se vato codem autentico, & tenore in millesimo trecentesimott gesimo nono, Indict. VII. die quintodecimo mensis Julii, Pedue in Cancellaria dicti domini sita in ejus palacio, present bus Antonio Notario qu. Magistri Turcheti Curtellerii, & Ba do qu. don.ini Palmerii de contrata Sancti Nicolai notario de cencellarie (1).

Num.

(1) La copia autentica di questo istrumento, che si conserv nell'archivio della Città di Bassano, è guasta e logora in moc che non ho potuto trascriverlo intero. He creduto bene di su plire alle mancanze di questa carta con quella che su pubblicat dal Saraina in Italiano, e tradotta poi in latino dal Burmani inserendola nella P. VII. del Tom. IX. del Tesoro delle Antich tà ed Istorie d'Italia. E perchè il lettore possa conoscere que Geno le aggiunte alla carta Bassanese, ho voluto che siano segu te colle virgolette in margine. Si vede chiaramente che que sono un estratto dell'istrumento autentico, e di fatti anche traduttore così si esprime: Hoc est predicte pacis summariu in qua plura insuper continentur capita particularium per narum, de teloniis, vectigalibus, restitutionibus damnoru aliaque multa, que quum valde diffusa sint, omittimus, lectori excitemus tedium . Ob quanto volentieri gli avrest no? do.

Num. MCCCXXXV. Anno 1339. 14. Febbrajo.

lelazione d'aver proclamata in Trivigi la pace seguita tra Venezia, e Firenzo dall'una, e gli Scaligeri dall'altra parte. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Eodem millesimo, & Ind. die Dominico XIV. Februarii Tar. palatio Communis ad bancum Dom. Potestatis &! Capitanei pradicti, presentibus Joanne notario filio ser Nicolai de agistro Liberio, Marco notario quondam Laurentii de Sitto . Galvano notario quondam Albertini de Portu . & aliis. artinus Rugatinus preco Communis Ter, retulit diftis testi-15, & mihi not. infrascripto se hodie vigore commissionis sifacte per antedictum Dominum Potestatem, & Capitaneum amasse supra scalis Palatii Communis Ter., & in omnibus lo-6 consueris Civitatis Ter., premisso sono tubete alta voce preinia dicens, tale fore mandatum dicti Dom. Potestatis, & Caranei; videlicet notum sit omnibus, & singulis personis, cod concordia, & pax facta est inter Commune Vener. & Comrine Florentie, & corum subditos ex una parte, & Dominos Abertum, & Mastinum fratres de la Scala & corum subditos altera. Et quod de cetero omnes homines, & persone liber possint ire, & redire per terras, Civitates, & loca dictis-6mmunibus, & Dominis subjecta, & subposita cum avere, p:sonis, rebus, & mercimoniis suis, absque aliquo impequento.

Num, MCCCXXXVI. Anno 1339. 16. Febbrajo.

Doge di Venezia rinnova i suoi ordini al Podestà di Conegliapo di non dover molestare il Vescovo di Ceneda, come saceva ngiustamente. Dall'Archivio della Città di Conegliano copia ratta dal Sig. Domenico dal Giudice.

ranciscus Dandulo Dei gravia Venetiarum &c. Nobili & santi viro Bertuccio Grimani Potestati Coneglani, ac prudentus viris Consilio, & Communi ejustem Terre amicis dilecti salutem, & sincere dilectionis assestum. Intelleximus nuti, quod ad aliquem actum minus debite & honeste cum arts, & aliter contra Episcopum Cenetensem, & loca sua dus bus

mate questo suo riguardo di non voler infastidire sil lettore! smai vè alcuno che possegga questo istrumento intero lo suppo di farmelo avere, mentro lo publicherò in qualche supplemento sintanto ho creduto bene di pubblicare quello che ho potunt avere, piuttosto che niente.

Tom, XI.

DOCUMENTI.

bus preteritis processis, quod nos gravat, & merito sicur debet. Scitis enim quanta tulimus, quot expensas secimus pro sedando & reformando partes illas, nec volumus, nec intendimus, quod per aliquos turbationis, vel scandali materia contra id aliqualiter prebeatur. Imoque vobis scribimus, quatenus ab omni prorsus novitate cessantes in statu quieto & pacifico vos habere, & cum vertis circumvicinis, & aliis cum omnibus taliter procuretis, quod nostrum savorem valeatis uberius promoveri; considerantes, quod si secus serete hoc intolerabile nobis foret. Nostre quippe intencionises, quod quisquam suis juribus utens ca ubi, & sicut debet sine violencia & scandalo aliquo prosequatur.

Datum in nostro Ducali palacio die XVI. Februarii septi-

me indicionis.

Num. MCCCXXXVII. Anno 1339. 23. Febbrajo.

Coneglianesi rinnovano a Endrighetto di Trivisolo la investitua ra di Castelnuovo di Corbanesso, secome aveano investito i suoi Antenati. Dall'Archivio della Città di Conegliano co pia tratta dal Sig. Domenico dal Giudice.

Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo nono, Ind VII., die XXIII. mensis Februarii in camera Cancellarie Communis Coneglani, congregatis Curiis Ancianorum, & sapientum ad sonum campane more solito, petit dominus Odoricus de Ostavo Vicarius in Coneglano sibi Consilium exhiberi, quie sit faciendum &c.

Item quid sit faciendum super sacto unius peticionis porte se per Hendricum notarium qu. Trivisoli de Conegiano, cu Jus peticionis tenor talis est. A vobis nobili viro domino o dorico de Octavo jurisperito Judice & Vicario in Conegiano; dominis Consulibus, Ancianis, & Curie sapientibus disti Communis Coneglani, nec non a toto majori Confilio, & hominibus Terre Coneglani, petit & supplicat Hendricus notarius de Coneglano qu. Trivisoli, quod vestro honore & suo amore dispeciali gracia vobis placeat, & velitis ipsum investire de seu do Castri novi, & ipsum feudum sibi renovare, & cartam re novationis sibi sacere, secundum quod ab antiquo sui predecessores habuerunt, & tenuerunt a Communi, & hominibus Coneglani, offerens se semper paratum, & promptum ad homores, statum & beneplacita disti Communis, & hominium Coneglani &c.

Electi super hoc Dom. Franciscus Quarta, Dom. Gavejonus

Floravancius not. Dominicus notarius de Zardino.

Item firmatum fuit per omnes consciliarios concordes, no mine discrepante super facto peticionis Hendrici antedicti se cundum quod consuluit dictus dominus Fulcerius, videlicet que predicti quatuor electi ad temptandum jura predicta Communis Coneglani, debeant videre, & examinare jura ipsius Hendrici, & postmodum quicquid viderint & examinaverint super ipso sacto Hendrici debeant reducere ad majus Conscilium Terre Coneglani.

Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo nono, Ind. VII. die XXV. Februarii Coneglani in camera Cancellarie Communis, & hominum Coneglani congregatis sapientibus Curie dice Terre. & Ancianis ad sonum campane more solito, petit dominus Odoricus de Octavo de Padua Vicarius in Coneglano sibi conscilium exhiberi, quid sit faciendum super infrascripta provisione, cujus tenor talis est: provisio facta per dominos Franciscum de Marcorago, Gavejonnm, Dominicum de Zardino, & Floravancium not. electos super facto peticionis Rendrici not, providerunt quod dicta ejus peticio procedat. Et quod Commune & Confilium, ac homines Coneglani, seu eorum Sindichus faciat dicto Hendricho pro se, & suis heredibus investituram, & renovationem investiture ad feudum de Ca-Aronovo cum juribus dicti Castri, secundum formam instrumentorum antichorum, & sub penis contentis in dictis instrumentis, jurando dictus Hendrichus fidelitatem Communi Concelani, ut decet, & expedit. Et hoc pro conservatione jurium di-Ai Communis Coneglani.

Firmatum fuit per octo balotas concordes, nemine in contrarium &c. posito partito ad busulos, & balotas secundum juod consuluit dominus Franciscus Quarta de Marchorago de Castro Coneglani, qui consuluit, quod dicta provisso reduci teberet ad majus consilium Terre Coneglani; & id quod sir-

matum fuerit in dicto confilio sit firmum &c.

Anno domini millessmo trecentessmo trigessmo nono, Indeptima, die penultimo mensis Februarii in domo Communis Castri Coneglani, in majori & generali consilio &c. Firmatum & reformatum suit statim ibi in disto consilio per omnes conliarios concordes nemine discrepante positio partito ad busus, & balotas, secundum quod consuluit dominus Plaserius e Montalbano de Coneglano, qui confuluit isto modo, videcet quod pericio disti Hendrici not. & provisso audiatur, rocedat, & executioni mandetur, videlicet quod investiatur e seudo Castri novi de Corbanexio, & eidem faciat renovatio sti seudi secundum modum, & formam, quibus alias ex abatiquo sui predecessores habuerunt, & tenuerunt a Communi hominibus Terre Coneglani, & cum illis pastis & convenonibus contentis in veteribus cartis disti feudi precessorum disti endrici &c.

Num. MCCCXXXVIII. Anno 1339. 8. Marzo.

Il Patriarea Bertrando rinnova a Gerardo e Rizzardo fratelli da Camino que' feudi, che i loro maggiori avevano avuto dalla Chiefa d'Aquileja. Ex authentico penes Dom. Com. Petrum Antonium de Sbrojavacca.

In Christi nomine Amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo tricesimo nono, Ind. septima, die octavo mensis Martii, presentibus Venerabili in Christo Patre Dom. Guidone Dei gratia Episcopo Concordiense, Venerabilibus Viris Guille Imo Decano, Morando de Purciliis Canonico Aquilegensi, Jacobo de Carraria Canonico Tervisino, ac nobilibus viris Dominis Hestore. & Federico de Savorgnano, Gerardo de Cuchanea, Hermano de Carnea militibus, & Briazalia de Porciliis & Batto notario de Utino testibus & aliis pluribus. Constitutus in presentia Reverendicimi in Christo Patris & Dom. Dom. Bertrandi Dei gratia sancte Sedis Aquilegensis Patriarche nobilis, & potens vir Dominus Gerardus de Camino Comes Cenetensis Vassalus Ecclesie Aquilegensis humiliter supplicavit eidem, ut jipsum fuo, & Domini Pizzardi de Camino fratris sui similiter Comitis Cenetensis nomine de feudis suis, que fratres ipsi, & fui progenitores de Camino habuerunt ab Ecclefia suprascripta invefire benignius dignaretur, qui Dom. Patriarcha ipfius supplicationibus inclinatus, recepto prius ab eo pro se, & dicto suo fratre fidelitatis, & Vassallagii debito juramento, quod Vasallus domino suo prestare in talibus consuevit, eumdem Dom. Gerardum ssuo, ac dicti ejus fratris, & corum heredum nomine recipientem de omnibus feudis suis antiquis, justis, & legalibus, eo jure, quo ipsorum progenitores de Camino illa antiquitus habuerunt, & tenuerunt ab Ecclesia memorata per fimbriam sue clamidis presentialiter investivit, salvo jure Aquilegiensis Ecclesie, & subjectorum suorum, & omnium personarum. Quibus peractis predictus Dominus Patriarcha mandavit predicto Domino Gerardo sub debito prestiti juramenti, quod usque XXX. dies proxime venturos eidem tradat in scriptis quicquid ipse, & predictus Frater suus habent, & tenent in feudum ab Ecclesia supradicta. Actum Utini in Palatio Patriarchali.

Num. MCCCXXXIX. Anno 1339. 17. Marzo.

Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo nono, Indist.

Rizzardo da Camino e Cerardo suo fratello figli di Guecellone investiscono di vari beni i Signori di Spilimbergo. Exauthentico penes nob, virum Com. Petrum Antonium de Sbroja-Vacca.

VII. die XVII. Martii in S. Vito in domo Maldagifii hospitis, presentibus ser Zanino de Chizollis de Brixia jurisdictione Tatvisii, Pulcio de Coneglano, Guezellone de Colle, Paulo not. de Solico de Opitergio, nob. viro Domino Gerardo milite de Cucanea, Maldagisio Ospite de S. Vito testibus rogatis & aliis. Magnificus & potens vir Dominus Rizzardus qu. potentis viri Domini Guezellonis de Camino Comes Cenetensis tanquam major de domo Camini pro se & Dom. Girardo suo fratre, quem promisit se facturum & curaturum, omni exceptione remota, his facere consentire, & suis heredibus & successoribus. Considerans servitia, ac fidelitatem que quondam nob. miles Dom. Pregonea, & Dom. Bartholomeus miles frater ejus temporibus retroactis domo de Camino impenderunt, & multas expensas fuftinuerunt, dedit, tradidit, & investivit Dom. Valter Bertoldo filio dicti Domini Bartholomei de Spilimbergo sui patris nomine suo, ac nomine, & vice dicti sui patris, & fratris fui Dom. Henrici, suorumque heredum, & successorum jure feudi bona infrascripta, & possessiones & decimas. In primis duos mansos cum dimidio sitos in Frata &c. ad habendum, tenendum, & possidendum, & quidquid ipsi Dom. Bartholo meo. & filiis, & successoribus suis deinceps perpetuo placuerit faciendum &c.

Ego Stephanus filius Rigi dicti Sere de Portunaone nunc in S. Vito habitans Imper. auctor. not, his omnibus adfui, &

rogatus scripsi.

Alia investitura sub eodem anno & die, concessa Domino Gerardo de Cucanea in codem loco; in Proc. CC. ad LX.

Num. MCCCXL. Anno 1339. 27. Marzo.

I Coneglianest spediscono Ambasciatori a Venezia per dar se stesfi e la loro Terra sotto il dominio di quello Republica. Dall' Archivio della Città di Conegliano copia tratta dal sig. Domenico dal Giudice.

Anno Domini millesimo tricentesimo trigesimo nono, Ind. VII. die XXVII. memsis Martii in domo Communis Castri Concglani in majori, & generali constitio Terre Con. ad sonum campane m. s. congregato, petit Nob. Vir Dom. Bertucius Grimani Potestas Terre Coneglani sibi consilium exhiberi quid strfacciendum super instascripta Ambaxiata retracta in dicto majori Consilium. & Bertucium Polani de Civitaze Venetiarum missos ex parte Dominationis Ducalis, & Communis dicte Civitatis Veneciarum, cujus Ambaxiate substantia, & tenor tales sunt.

Cum alias Commune, & homines Terre Coneglani missient Ambaxiatores suos ad Dominationem Ducalem dicentes quod

eum ipsi exivissent de subjectione, & servitute Dominorum de la Schala, & se liberaverint a dominio ipsorum, dictam Terram Coneglani libere voluerunt dare, & suponere subjectioni, & dominationi Ducali, quam Terram Coneglani ipsa Ducalis Dominatio sprevit ipsam recipere liberam consideratis temporibus, & conditionibus, que tunc ocurrebant. Set tamen ipsam Terram Coneglani dicta Ducalis Dominatio recepit secum in fuam protectionem, & defensionem, ac ligam usque ad finem guerre, & divina gratia mediante modo sit facta, & tracta pax, & etiam modo consideratis condictionibus, & temporibus presentibus, & futuris, ipsa Ducalis Dominatio petit, & requirit Commune, & homines Terre Coneglani, quod eisdem placeat, & velint declinari ad ipsam Dominationem Ducalem ponentes se in suam protectionem, & defensionem, cum ipla Ducalis Dominatio intendat, & sit parata ipsos Commune, & homines, five Terram Coneglani recipere in fuam custodiam, & protectionem. Et imo supradicti Domini Ambaxiatores rogabant Commune, & homines Terre Coneglani, quod eis placeret super predictis facere responsivam.

Firmatum, & reformatum fuit in dicto Confilio per XLII. Confiliarios concordes, XVI. existentibus in contrarium secundum quod consuluit Dominus Pulzius de Colbrusado, qui con-Suluit isto modo videlicet quod debeant eligi illi XXIV. Sapientes, qui alias fuerunt electi per Consilium majus Terre Coneglani ad providendum super bono statu, & utilibus Communis, & Terre Coneglani. Et si aliquis ipsorum deficeret, quod debeant poni alii in loco ipsorum. Et quod XXIV. Sapientes cras debeant effe simul ad providendum, & examinandum super antescripta Ambaxiata, & super responsione facienda eidem Ambaxiate, sive Ambaxiatoribus Communis Venetiarum antedictis & usque ad diem Lune proxime venturum usque ad tertiam debeant fecisse suas provisiones super antedicta Ambaxiata, & ipsas reducere in scriptis, & ipso die Lune post prandium debeat fieri, & convocari Confilium majus Terre Coneglani, & in ipso majori Consilio debeant reduci dicte provisiones, & tunc quicquid per dictum majus Consilium fuerit factum & firmatum, five per majores partes ipfius confilii fit firmum, & obtineat firmitatem .

Provisio facta per XXIV. Sapientes esectos per Confilium majus Communis Coneglani super Ambaxiata facta, & retracta per nobiles & Sapientes Viros Dominum Bertucium Bocaffium, ac Dominum Bertuxium Pollani de Veneciis Ambaxiatores Ducalis Magnificencie ex parte sua, ac Communis Venet.

Providerunt predicti Confiliarii quod eligantur IV. discreti Viri de Coneglano, scilicet duo de Castro, & duo de Burgo, qui accedere debeant ad presentiam incliti, & Excellentis Dom. Dom. Francisci Dandulo Dei gratia Veneciarum Dalmatie atque Croacie dignissimi Ducis, nec non dimidie quarte partis totius Imperii Romanie Dominatoris, ejusque honorabilis Consilii, premissa omni humili, & devota recomendacione, & que deceat, & exponere ex parte disti Communis, & hominum Co-

neglani infrascripta.

Primo super eo, quod predicti nobiles Viri Ambaxiatores predicte Ducalis Dominationis exposuerunt, quod placeret Ducali Magnisicentie, quod promissio alias sacta per Ambaxiatores Com. Coneglani ipsi Ducali Dominationi nunc debetet rectificari, & aprobari per Commune, & homines Coneglani scilicet in eo, quod dixerunt dicti Ambaxiatores Communis Coneglani nomine dicti Communis velle submittere, & suponere Terram Coneglani & districtum dominio, protectioni, & desensioni Ducalis mas

gnificentie & Communis Venetiarum.

In primis quod cum per magnificentiam Ducalem super premissa promissione tunc facta fuerit benigna, gratiosa, & plenissima responsio, declarando quod quicquid Ducalis Dominatio. & Commune Venetiarum exercebat, & operabatur a divina providentia procedebat. Non enim confiderans, neque desiderans aliena jura extorquere, seu ocupare violenter, nec potenter, set tantum desideremus quod Terre, Civitates, & loca, que fuerant subjecte & invase per tiranicam pravitatem illorum de la Scala reduci, & pervenire debere in falubrem libertatem, & bonum statum, tranquillum, & quietum. Offes zens enim tunc sua gratiosa benignitate dictis Ambaxiatoribus Communis Coneglani semper in caros, & fideles suos habere. & tractare, & Communis prelibati. Quod placeat, & dignetur magnificentia Ducalis plena omnis gracie, & misericordie iplum Commune & homines Coneglani & districtus habere, & ractare tanquam caros intimos & fideles fervitores suos & dite Civitatis, & tanquam promptos ipfius Ducalis Dominatiohis ad omnia sua beneplacita, & honores.

Item quod ipsi Ambaxiatores Communis suplicent Ducali Dominationi, quod dignetur & vellit ipsum Commune, & homines Coneglani debere permanere, & esse in sua propria libertate, & franchissa, ut fuerunt, & erant tempore, quo primo ad ejus presentiam accesserunt, & tempore sue liberationis, & exempsionis tirannie illorum de la Scala, & ipsum Commune, & homines in dista libertate, & statu bono conservare, &

manutenere, ut erat tempore premisso ..

Item exponant, & dicant ipsi Ambaxatores Communis Coneglani quod Commune, & homines Coneglani offerunt, & dicunt quod volunt, & intendunt eligere, & habere quolibet anno unum ex nobilibus, & prudentibus Viris de Givitate Veneciatum in Potestatem & Rectorem Terre Coneglani cum falario, & familia contentis, & stabilitis a tempore exemptionis Dominorum de la Scala citta, qui eligi debeat per Commune-Coneglani secundum corum consuetudinem, & ordinamenta.

Item quod homines, & Commune Coneglani intendunt, & wolunt semper habere, & tractare amicos benivolos Ducalis Do-

minationis pro amicis, & inimicos pro inimicis.

Item quod homines Coneglani & Commune volunt, & intendunt quod pro omni tempore quod aciderit tam pro guerra, quam fine, ad beneplacitum Ducalis Dominationis possit, & valeat ipfa Ducalis Dominatio mittere, & extrahere gentes suas în Terra Coneglani.

Item quod proomni tempore quo expedierit Ducali Dominationi in Tarvisana, & Cenetensi, ac districtu habere gentes pro guerra aliqua, quod homines Coneglani & Commune debeant & teneantur prestare, & dare auxilium, & favorem secundum corum possibilitatem propriis expensis dicti Communis & hos-

minum Coneglani.

Item quia homines, & Commune Coneglani sunt & sucrunt à longissimo tempore citra subjecti & privilegiati protectioni, & desensioni sacri Imperii, a quo desistere non possunt siae magno periclo, & obrobrio, petunt reverenter quod Ducalis Dominatio, ac magnificentia Comm. Veneciarum dignetur, & velti psum Commune, & homines Coneglani ultra predicta habere excusatos ad hoc ut non possint ad indignationem sacri Imperii devenire seu incumbere.

Îtem quod infrascripta ultima provisio remaneat non proponenda ad Consilium majus, nec ad portandum per Ambaxiatores Civitatis Coneglani ad Ducalem Dominationem, nist de necessitate appareret Ambaxiatoribus Communis Coneglani debere proferre, & dicere quandocunque eis videbitur expedite proconservatione status Civitatis, & hominum Coneglani.

Ambaxiatores hii sunt qui habent referre dictas Ambaxia.

tas Veneciarum.

( Dom. Scotus de Scotis.

( D. Pulzius de Colbrusado.

( Ser Rusticus de Cantoribus. ( Ser Floravancius Notarius.

# Num. MCCCXLI. Anno 1339. 8. Aprile.

Comando del Podestà di Trivigi d'esaminar certi luoghi de Conti Porzia assistiti dal Patriarea, che il Capitanio d'Oderzo esercitasse giurissizione sopra Fontanelle, e Franceniga. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Franciscus Dandulo Dei gratia Venetiarum Dalmatie, atque Croatie Dux, Dominus quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie, Nobili, & sapienti Viro Marino Faletro de suo mandato Potestati Ter. sideli dilecto salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quod Dominus Patriarcha misit ad nos suum ambaxatorem, & venerunt etiam cum eo Nobiles de Purcileis dicentes, quod Capitaneus Opitergii gravat ipsos, cogendo homines, & Curiam Francinici, & homines, & Curias Fontanellarum, ut coram codem Capitaneo respondeant.

sibi obediant, & pignorari cos facit. Quas quidem Cutias dio di Nobiles habent in seudum ab Ecclesia Aquilegensi, & sucrunt, & sunt, ut dicunt, longo temporo in possessione de iposse Curiis. Unde vobis scribimus, & mandamus quatenus examinare debeatis negotium predictum quomodo stat, & quidquid inveneritis, & vestrum Consilium nobis rescribatis.

Data in nostro Ducali Palatio VIII. Aprilis Ind. VII.

## Num. MCCCXLII. Anno 1339. 9. Aprile.

Comando del Podestà di Trivigi, the fosse resa giustizia agli Scab ligeri, che chiedevano cerre case loro poste in Trivigi giusta gli accordari, Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Franciscus Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie &c. Matino Faletro Potest. &c. fecerunt nobis exponi Domini de la icala per suos Nuncios speciales, quod ipsi habent duas domos n Ter., quas emerunt, unam videlicet a nobili viro Francisco le Salomone, & aliam a sapienti viro Joanne de la Vazola civitatis Ter., & de emptionibus oftenderunt disti Nuncii publica instrumenta. Unde cum in pactis nuper firmatis inter nos. Dominos supradictos contineantur, quod cives, fideles, & abditi Civitatum Venetiarum, Padue, Ter. qui habuerunt teras, possessiones, aut alia bona eis de jure spectantes, aut pectantia in Civitatibus, Terris, locis, & diftrictibus dictom Dominorum de la Scala, aut Civitatis Verone, Vincentie, arme, & e converso cives , districtuales , & subditi Dominorum la Scala, & dictarum Civitatis Verone, Vincencie, Parme, ni haberent terras, possessiones, aut alia bona eis de jure speantes, aut spectantia in Civitatibus, Terris, locis, & diftrictibus enecie, Padue, & Ter., debeant eis gaudere, tenere, & posdere pacifice, & quiere, & dicti domini intendant occasione omorum ipsorum mittere coram vobis, prudentie, & fidelitavestre per nos & nostrum Consilium scribimus, & mandains quatenus dictis Dominis vel nunciis corum comparentibus tram vobis facere debeatis de dictis domibus juris, & justitie implementum, non facientes, nec fieri permittentes interim domibus ipsis aliquam novitatem.

Data in nostro Ducali Palatio die IX. Aprilis Ind. VII.

Num. MCCCXLIII. Anno 1339. 10. Aprile.

La Republica di Venezia risponde all'ambasceria de' Conegliane compiacendosi della loro buona disposizione, e delle promesse essa fatte. Dall'archivio della Città di Conegliano copi tratta dal Sig. Domenico dal Giudice.

Hec est responsio data in scriptis ex parte domini Ducis, communis Veneciarum dominis Scoto de Scotis, Pulcio de Cobrusado, Rustico de Cantonibus, & Floravancio notario amb xiatoribus Communis Coneglani, cujus responsionis date in scr

ptis tenor talis eft.

Hec est responsio, que sit pro parte Illustrissimi Domini Di cis, & Communis Veneciarum ad ambaxiatam Communis & h minum Coneglani, qui idem dominus Dux, & Commune V neciarum de eo, quod sit & esse possit bonus, & quietus sit tus eorum sunt consolati, & placet eis, quod dicunt ipsos f re dispositos ad beneplacita ipsorum domini Ducis, & Commus Veneciarum; & sperant quod Commune & homines Con glani sie se habebunt erga dominium & honorem domini Dicis, & Communis Veneciarum, quod eos habere digne poteru favorabiliter commendatos.

Anno domini millesimo trecentesimo trigesimo nono Ind. V

die decimo mensis Junii,

### Num. MCCCXLIV. Anno 1339. 18. Aprile.

Villaggi del Territorio Trivigiano assegnati con Ducale di Fra cesco Dandolo Doge a Mestre, ad Asolo, a Castelfranco, ad Oderzo. Dall'Esame delle Pretensioni di Asolo Sez. Pag. 127.

Franciscus Dandulo Dei gratia Veneciarum &c. nobili & I pienti viro domino Marino Faletro de suo mandato Potestati Capitaneo Tarvissi sideli suo dilecto salutem, & dilectionis fectum. Juxta requisitionem vestram nomina Villarum, que te sunt & constitute sub Potestaria cujuslibet nostrorum Res rum districtus Tarvissi vobis mittimus hic interclussa.

Sub Potestaria Mestre sunt ville infrascripte. Zello, Zerinum, Trivignanum, Terudum, Asiglanum, Clarignagum, Pilgum, Parlanum, Bruzarolum, Sylvonesium, Burgum de Mere cum Villa que dicitur Mestrina, Spineda, Creda, Russigum, Orgnanum, S. Martinum, Tombellum, Campaldum, Taxria, Terzo, Paliaga, Martelagum, Capella, Peseja, Madne, Fauro, Carpenedo, Plebs S. Marie in Dexio cum si regulis.

Sub Potestaria Asyli sunt Ville iste, videlicet: Terra As

raida, Alrivole, Pagnanum, Colauditor, Plebs Cavaxii, Terra ivaxii, Obledum, Viragum, Gurgum, Castrum Cesum, Possaum, Costalonga, Plebs S. Larie, Crespanum, Col de Muson, vy de Paderno, Padernum, Fleta, Canile, Monsumm, Corda, Nogaredum, Colbertaldo, Masere, Mulipardo, Castelli (1) Bursum, Sumontium, Plebs de Costis, Caselle, Crisgnaga, Castrumchuchum.

Sub Potestaria Castrifranchi sunt Ville, que antiquitus conseverunt esse, excepta Terra S. Zenonis, Villa Leudi, Villa Intis, Villa Mussolenti, & Villa Romani, que licet antiquiti consueverunt esse sub Castrofrancho, tamen nunc reducte

fit fub Porestaria Afyli predicta.

ville Castrofrancho attribute recensentur ut infra.

sub Potestaria Castrifranchi sunt Ville infrascripte, videlicet (pitis Plebis de Castrofrancho, Villarazum, Resana, Triville, Imbinum, S. Martinus a Luparo, Regula Capitis plebis de Svatronda, S. Marcus de Campigo, Campigum, Vedelagum, Svatoxa, S. Florianus, Fanzolum, Capitis Plebis de Resso, Vladum, Capitis Plebis de Gutico, Castignono, Lorya, Spinla, Raimonum, Manzolinum, S. Andrea de ultra Musonum, Fdisolum, Bessica, Chesola (2), Campreto, & Monast.

sub Potestaria Opitergii sunt Ville infrascripte videlieet Terra Citergii, Faedo, Fossadelle, Camplolpe, Playonum, Fraxinidn, Ronchi, Gurgum, Fracta, Maglera, Saciletum, Valantign, Plebs S. Mauricii, Ronchadelle, Ormelle. Cimadulmo, SMichael de Ulmo, Rayum, Regula Templi, Marsura, Brun, Stablucium, Fontanelle, Burgum de Fontanelle, Regula d'supra Castellum, Albinna, Clayranum, Frapedum, Fossata, Antironum, Gualdego, Campus de Petra, Buschum, Candoledn, Plebs Noente, Flebs Salgarede, Plebs Negrisse, & Plebs Fincinige cum suis Regulis, que nunc tenetur per dominos de Porceis, si dicta Plebs venerit ad obedientiam Ducalis Dominii. In Regesso literarum Civitatis Tarvissi 1339. car. 13. le-

gur marginalis hec nota . Restituto Domino Potestati die III. Aprilis, ita ut scripta videantur ha littera die XVIII. Frilis MCCCXXXIX.

(1) Quæ fequuntur Villæ Afyli margini codicis sunt additæ.
(2) Hæ duæ Villæ aliena manu sunt notatæ.

Num. MCCCXLV. Anno 1339. 28. Aprile.

questro presso i Merighi di Zensone, ed Isola di Piave de'srutti di certi beni di Rizzardo da Camino, di cui era stato spogliato in vigore d'una Sentenza. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nos Marinus Faletro Potestas, & Capitaneus Tar. pro Ducali

Dominatione, vobis Maricis, Juratis, Communibus, & homibus Villarum Zensoni, & insule Plavis districte pena, & bar nostro arbitrio auferendis per hec scripta precipiendo man. inus, quatenus omnes pensiones, responsiones, assictus, rec tus, & proventus omnium terrarum, & possessionum fped tium. & pertinentium Nobili viro Domino Rizardo de Cal. no Comiti Cenetensi jacentium in dictis Villis, de quibus t ris, mansis, & possessionibus Barbosius Nepos Magistri Nico de Utino de nostri mandato positus est, & inductus in tel ram, & corporalem possessionem vigore unius sententio centorum triginta florenorum alias late per Dominos Nicola Pasqualigo, & Mattheum Aymo Judices, & Officiales depu tos super jure reddendo forensibus in Civitate Venetiarum se pte per Odoricum Brutum Presbyterum S. Moysis Notarium, nes vos colligere, & colligi facere debeatis expensis ipsor usufructuum, & de ipsis nulli respondere, sed ipsos usust. Aus coram nobis tempore debito presentare. Quod si non . ceritis, & adimplere recufaveritis, contra vos, & vestrum qui. libet inobedientes graviter procedemus.

Data Ter. die Merc. XXVIII. mensis Aprilis Ind. VII.

Num. MCCCXLVI. Anno 1339. 11. Maggio.

Permissione del Doge di Venezia di far un'imprestanza al Vej vo, ed al Clero di Trivigi per mandar a Roma ad impetche fosse levato un Interdetto, ma con pieggieria di restitu in un determinato tempo. Copia tratta dal Tomo VIII. de Raccolta Scotti.

Franciscus Dandulo Dei gratia &c. Marino. Faletro Po fiati &c. Receptis litteris vestris & plenius intellectis de fai mittendi ad Curiam pro remotione interdicti, & de mut quesito per Episcopum, & Clerum, qui volunt mittere, &pi curare suis expensis remotionem predictam; Respondemus voluntate nostra, & Consiliorum nostrorum, Rogatorus & XL., quod sumus contenti de eo quod scripsiftis secundi vestrum Confilium in ipsis litteris insertum de mutuando eide Episcopo, & Clero ducatos trecentos de introitu Commui Ter., & si non sufficerent mutuare, etiam id quod defices pro complemento negotii prelibati, dantibus ipsis Episcopo. Clero idoneam plezariam restituendi pecuniam predictam sibin tuatam in termino, vel terminis assignandis, intendimus ip terminos declarare, antequam fiat mutuum supradictum, de q bus terminis, vel termino restituendi pecuniam confilium ftrum nobis scribere debeatis. Insuper sumus contenti, qu faciatis fieri sindicum, sicut scripsistis in majori Consilio Co Ter., sicut vobis sufficiens videbitur pro bono facti predict Data in nostro Ducali Palacio die XI. Maji Ind. VII.

Num.

Num. MCCCXLVII. Anno 1339. 15. Maggio.

ocura fasta dal Comune di Trevigi per andar a Roma per fas dichiarar Trivigi non foggetto all'interdetto di fopra accennato, cui erano state fottoposte tutte le terre degli Scaligeri. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine Amen. Anno ejustem nativitatis millesia trecentessimo trigessimo nono Ind. VII. die sabbati XV. Maji reentibus prudentibus viris Dominis Marsilio de Ambrosino Padua, Joanne de la Sanaza de Parma juris peritis, Matro de Cantellis de Parma Assessimo infrascripti Domini Portatis, Jacobo qu. Dom. Alberti de Thodeschinis notario, Marto Rugatino, Zanusio Zopelario preconibus Ter., testibus, & ais pluribus. Consilio Majori Civitatis Tar. in minori Palatio civitatis ad sonum Campane, & voce preconia, ut moris e, solemniter congregato coram nobile & potente viro Dom. Trino Faletro de Venetiis honorabili Potestate & Capitaneo Civatis predicte, in quo quidem Consilio interfuerunt due part & ultra Consiliariorum dicti Consilii videlicet, e seguono

Inomi di tutti li Consiglieri al numero di 111.

Dictus Dominus Marinus Potestas, & Capitaneus cum volunne & consensu dictorum Consiliariorum, & ipsi Consiliarii en decreto, & auctoritate dicti Domini Potestatis unanimit, & concorditer, nemine discrepante, fecerunt, constituernt, & ordinaverunt nomine, & vice Communis Ter., & pro sipsis & suis successoribus prudentem virum Dominum Florantum de Bursio Civem Tervisinum jurisperitum absentem taquam presentem suum, & dicti Communis syndicum, Actorn, & Procuratorem specialiter ad comparendum coram Sanclimo in Christo Patre, & Domino nostro Domino Benedicto Lyina providentia Sacrosancte Romane, & universalis Ecclesie Smmo Pontifici, & ejus Cardinalibus, & auditoribus, & ad Splicandum, & impetrandum declarari ipsam Civitatem, diecefh, & districtum non subjacere alicui interdicto pro co quod datur alias Dominos de la Scala, cum terris quas tenebant bjectas Ecclesiastico interdicto, & Clerum, & populum ex co mis aliquibus non ligatos; & ad impetrandum, & recipienem omni modo, jure, & forma quibus melius videbitur ad citellam, absolutionem a dictis sententiis, & penis, si que apfrerent, & ad jurandum in eorum animas de parendo manetis dicti Domini Sanctissimi Pontificis, & Sacre Romane Ecesie & quodlibet Sacramentum, quod in predictis fuerit ne-Marium faciendum, & prestandum, & ad omnia alia, & singla facienda, que in predictis, & circa predicta, & dependenbus, & connexis, & prorsus extraneis necessaria, & utilia vichuntur, etiamsi mandatum exigerent speciale, & ad substifindum loco sui, unum vel plures sindicos, Procuratores, &

actores dicti Communis semel, & pluries, & quoties eide videbitur, & ipsos substitutos revocandum. Dantes, & condentes dicto suo syndico, & Procuratori, & Actori, & subi tutis, seu substituendis ab eo plenum, & liberum, & genere mandatum cum plena, & libera, & generali administratione gendi, faciendi, & exequendi, & complendi omnia & fingi supradicta, promittentes quoque mihi infrascripto notario ta quam publice, & autentice persone recipienti, & stipulantip dicto corum fyndico, & Actore, & pro substitutis. & subst tuendis ab eo uno vel pluribus, & pro omnibus aliis, quoru interest, vel interesse poterit fe firmum, ratum, & gratum h bere, tenere, & inviolabiliter observare quidquid per dictu corum syndicum, & actorem, vel per substitutos vel substituend ab eo unum, vel plures, actum, factum, gestum, executun & completum, aut procuratum fuerit in omnibus Capitul supradictis & carta premissa & corum quecunque, volentes qu que ipsum suum actorem, & syndicum ab omni satisfaction onere relevare, & substitutos, & substituendos ab eo promit funt in quolibet premissorum Capitulorum de judicio sift & judicatum folvere sub bonorum omnium dicti Commun Tar. ipotheca.

Ego Bartholomeus Favi de Quinto Civis Ter. publicus Sac Imper. aut. not. Officialis & not. dictorum Dom. Potestatis Communis Ter. predictis omnibus interfui, & hec scripsi.

## Num, MCCCXLVIII. Anno 1339. 26. Maggio.

Comando a Trivigiani di spedir a Venezia testimoni per giusti car una dimanda, che saccua un tai Nicoletto Trevisano V neto d'esser risarcito per una casa stata inclusa nel Castele dagli Scaligeri. Copia tratta dal Tomo VIII. della Racco ta Scotti.

Franciscus Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmacie, atque Chroatie Dux, Dominus quarte partis, & dimidie totius imperii Romanie, Nobili & sapienti Viro Marino Faletro &c. Comparuit coram nostris Officialibus deputatis ad taxanda damnai lata per Dominos de la Scala ante ultimam guerram Nicoletu Trevisano Civis, & fidelis noster coram dictis Dominis quere lam deponens, quod jam osto annis, & ultra cum Dominis da Scala secerunt construi Castrum in Civitate Ter., quedan domus, & possessio dicti Nicoletti comprehensa, & inclusa sui in circuitu Castri presati, de qua nunquam restitutionem siv solutionem aliquam potuit obtinere, neque ipsam gaudere, ne etiam affictare, & ideo petit sibi satisfici damnum de anni quinque ante guerram, in quibus ipsa domo strui non potuit, u dictum est, & quia hoc intendit probate per bonos homines Ter. sivalios in Ter. habitantes, sideliesti tue scribimus, & mandamus

quatenus illis, quos predictus Nicolaus, vel ejus nuncius voa bis nominaverit, precipi facere debeatis fub illa pena, que vobis videbitur imponenda, quod infra tertium terminum coram nostris officialibus se debeant presentare ad testificandum saper querimonia antedicta. Insuper mandamus, quatenus inquiri faciatis super quaternis Communis Ter., ubi talia scripta funt si dictus Nicoletus nunquam aliquam fatisfactionem pro dicta domo obtinuit a dominis antedictis, nobisque id rescrisere per presentium portitorem.

Data in nostro Ducali Pal, die XXVI. Maii Ind. VII.

Num. MCCCXLIX. Anno 1339. 27. Maggio.

'pedizione de' Trivigiani di Fioravante da Borfo al Papa. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Sanctissimo in Christo Patri, & Dom. Dom. Benedicto XII. divina providentia Sacrofancte Romane Ecclesie, ac universas digniffimo Summo Pontifici Marinus Faletro Ter. Poteftas, : Capitaneus, Consilium, & Commune Civitatis ejusdem cum umili subjectione, & devotione terre oscula ante pedes. Ad anctitatem vestram Sapientem Virum Dominum Floravanim de Bursio juris peritum Ambaxiatorem nostrum pres ntium exibitorem transmittimus intentionis nostre plenius inrmatum, cui super hiis, que vestre Beatitudini oretenus explicait, dignemini fidem plenariam adhibere. Parati semper Vestre inclitatis, & S. Matris Ecclefie mandatis cum prompta reves ntia totaliter obedire. (1)

Data Ter. die XXVII. Maii Ind. VII.

(1) Similes litteræ missæ fuerunt XX. Cardinalibus.

Num. MCCCL. Anno 1319.

na stabilita a coloro che tentassero di sottrarre Trivigi dal des minia Veneto, e così Conegliano, Castelfranco e Mestre, ed altri Castelli del Territorio Trivigiano. Dallo Statuto Trivia giano lib. III. Tratt. 4. Rub. 23.

Firmamus quod fi qua persona cujuslibet dignitaris, vel precinentie five status tractaverit, vel confilium five operam decrit, quod Civitas Tervisii, & ejus districtus removeatur de ominio dominationis Ducalis Communis Venetiarum, ut nunc , vel quod submittatur dominio vel jurisdictioni alicujus alteus persone, quam nunc sit Potestatis Tervisii, sive quod pervetat sub aliquo domino, Vicario, Capitaneo, Rectore, confertore, defensore, vel alio quocunque nomine censeatur, mis-

fo, vel dato, vel etiam deputato, ordinato, creato vel electo ab aliquo domino vel Rege, seu aliquo cujuscunque fuerit di gnitatis vel preeminentie, & status existat, vel etiam per se & sua rabie, & motu suo presumserit facere, vel etiam attenta re ausu temerario, & presumto scilicet, quod sit dominus, vi. carius, Capitaneus, vel quod obtineat officium aliter, quan a dominatione ducali, & dignitatem aliquam in ipsa Civitate. jurisdictionemve, seu etiam quod ipsa Civitas aliter sit, pro. Veniat & existat quam sub dominio, & jurisdictione domina. tionis ducalis, seu per formam statutorum hominum Civitatis ejustem, seu secundum formam inventam, & modum ab ips: dominatione inventum, seu etiam inveniendum, seu etiam impetraverit predicta, vel aliquod predictorum ab aliquo cu juscumque preeminentie, status, vel dignitatis, vel jurifdictio nem habentis qualitercunque contra formam hujus nostre salu berrime sanctionis, & aliorum statutorum Communis Tervisii pene capitali subjaceat ipso facto, & ipsius, & ipsorum bon contrafacientium publicentur, & publicata perveniant, & sem per maneant in Commune Tervisii. Et quod tam ipsi, quar corum filii, & nepotes ex eisdem, vel ex co descendentes ut que in tertiam, quartam, & quintam generationem perpetu fint banniti, & pro bannitis etiam fine aliqua banni, & cor demnationis proclamatione, & publicatione omnimode habeat tur. Idem in omnibus & per omnia debeat observari, & sit ol servandum de Coneglano, Castrofrancho, & Mestre, & aliis le eis, & fortiliciis, & castris, & munitionibus universis Commi nis & Civitatis Tervisii, ut qui vellent ea trahere de statu & dominio dominationis predicte, vel quod non fint sub ci dem, supradicta in omnibus debeant observari. Et quod si al quis arengaverit, vel confuluerit, vel in modum recordation aliqualiter dixerit in aliquo confilio, vel concione tam Cor munis Tervisii, quam etiam alicujus fraternitatis, sive scho civitatis ejusdem de eligendo aliquem, vel aliquos, cui v quibus concedatur occasione alicujus coloris, vel machination arbitrium generale, Dominus Potestas Ter. per sacramentumt neatur, & debeat illum taliter arengantem, consulentem, v recordantem, seu dicentem unum vel plures capere, vel det nere, seu capi, & detineri facere, & ipsum vel ipsos punir & condemnare absque mora secundum formam statuti loque, tis de illis, qui vellent Civitatem Ter. a bono pacifico statt ut nanc eft, aliqualiter removere, & eam reducere ad aliqua dominationem tam sui, quam alterius, cum nihil aliud sit d minatio terrarum, quam generale arbitrium alicui concede faciendum. Et quod Dominus Potestas Ter. teneatur, & debe adversus quemlibet in iis delinquentem infra tertium diem or nia, & singula in presenti statuto contenta executioni manc re, quod si non fecerit, perdat de suo salario mille libras ( narior. parv., & sit precisum.

Num. MCCCLI. Anno 1339. 30. Maggio.

escere del Doge a' Coneglianest sopra le istanze de Trivigiani; ene pretendevano Conegliano parse del loro territorio, e risposta de Coneglianest disendendost da queste pretese. Copia tratta dall'Archivio della Città di Conegliano dal Sig. Domenico dal Giudice.

Anno Domini millesmo trecentessmo trigessmo nono, Ind.

i. die penultimo mensis Maji. In Domo Communis Castrimeglani in majori, & generali Conssilio Terre Coneglani ad
nun Campane more solito congregato. Petit discretus & pruns vir Dom. Odoricus de Ostavo de Padua Judex, & Vicais in Coneglano sibi consilium exhiberi, quid sit faciendum
over infrascriptis litteris Dominationis Ducalis & super etiam
tobaxiata retracta ex parte dicte Dominationis Ducalis per
colinum Ambaxiatorem & notarium ipsius Dominationis Dusisin majori, & generali Conssilio dicte Terre Coneglani. Am-

uod cum dicatur, quod Terra Coneglani spectet, & pertie ad Civitatem Tarvissi, ipsa Ducalis Dominatio rogabat camune, & homines Coneglani quod ad ipsam mitterent peros sufficientes instructas, que sibi dicerent, & ipsam infor-

nent de suis juribus.

anciseus Dandaio D. G. Venec. Dalmacie atque Croacie u, dominus quarte partis, & dimidie tocius imperii Romaie nobilibus & prudentibus viris Consulibus, Regiminibus, saictibus, Consilio, & Com. Coneglani, amicis, & devotis suis iltis salutem, & sincere dilectionis affectum. Cum discretivirum Nicolinum notarium nostrum, & sidelem dilectum devos in nostrum nuntium personaliter destinemus, menciam vestram rogamus actente, quatenus hiis, que vobis reparte nostra dixerit, sidem velitis plenariam adhibere.

Data in nostro Ducali Palatio die XXVIII. Maji Ind. VII. Inciscus Dandulo Dei gratia venec. Dalmacie atque Croacie Dominus quarte partis, & dim. rocius Imp. Rom. nobilib. udd. viris Conful. Regiminibus, Sapientibus, Confilio, & muni Coneglani amicis, & devotis suis dilectis sal. & muni Coneglani amicis, & devotis suis dilectis sal. & muni Coneglani amicis, & habeamus Civitatem Tarvisii, in intendimus Domino concedente regere, & gubernare cum an & augmento Civitatis ipsus, & locorum, & gentum retaentium ei, & dieatur quod Terra Coneglani longo tempersurit, & adhuc esse credatur de subjectione, & jurisditio dicte Civitatis Tar., libenter seiremus, & seire optamus vis qualiter se habuit, & habet istud negocium inter vos, & civitatem predictam, & quid, & quomodo sentitis, & tentis super ipso negocio. Et propterea prudentiam vestram reminus, & rogamus, quatenus ad nos mittere vesitis personam.

nam vel personas sufficientes, & instructas, que de hoc, & fu hoc, & de juribus vestris nos valeant informare; ad hoc, ut vel mentes de co, quod sit cum Deo, & veritate, & cum conf vacione jurium quorumlibet clarificari valeant, ut optamus.

Datum in nostro Ducali Palacio die XXVIII. Maji Ind. v Firmatum fuit in dicto Confilio per XXXV. Sapientes conc des, XV. existentibus in contrarium, secundum quod consulrunt Domini Franciscus quatta, & Plaserius de Montalbar qui consuluerunt, quod eligantur octo boni homines pe-XXIV. Sapientes, qui debeant providere super facto respons nis fiende supradicto Domino Duci.

### Electi.

( D. Scotus.

( D. Guecelus de Collabrico.

( D. Testa.

( D. Gabriel de Marcorago.

( Ser Mugardus. ( Ser Floravancius. ( Ser Gabrelucius.

( Tura Not.

Vestre magnifice Dominationi reverende Vicarius, Const Commune, & homines Terre Coneglani se humiliter recordant tanquam charissimi filii, & homines, qui in omni . rum bono sperant in duobus. Primo in eo, qui omnium! vera falus, secundo in excellenti, & vestra Dominatione !. gna, juxta quam non est consuetudo, quod pereant qui s faciunt.

Volentes respondere certis verbis narratis de vestre Don. tionis edicto per ser Nicolinum officialem vestrum inter h. nes Terre Coneglani predicta dicimus, quod quando hon s Tar. cogitarent qualiter se portaverunt tempore guerre, & lis diferentia fuit inter ipsos, & homines dicte Terre C glani circa magnificentiam vestram, & statum Domination ftre Ducalis, ipsi non deberent sperare plus boni ab ipsi ftra Dominarione excellenti, quam dicti homines Coneglar

Pro certo fuit, quod dicti homines Coneglani non posui it se cum personis, & habere in tali, & tanto periculo, 1, & quinto se posuerunt exeuntes de manibus allorum de la 20 la, qui eisdem hominibus de Coneglano magnam dederunt co cafionem, si ipsi non speravissent in Deo, & in predicta 2gnificentia vestra, quod conditiones ipsorum debuissent morari, & adhuc sperant, quod ita erit, quod circa dictum r. visinorum ipsa Ducalis, & benigna excellentia vestra non :spiciet, sed potius volet ipsos suos charistimos filios de (16glano perpetuo confolari, fecundum quod alias per ipfan dictis filiis suis de Coneglano promissum fuit facere omni 10um. Et adhuc Imelius, quod ipfi nescirent petere. Et pro erto, quod si ipsi homines de Coneglano credidissent habuisaliquid agere cum Tarvifinis, ipsi potius mansissent cum di-

tis de la Scala, vel pejus.

Speramus, quod hec responsio nobis sufficiat ad habendum aicquid voluerimus penes vestram excelsam Dominationem rerendam, omnia semper de gratia cognoscentes, & credentes 10d hec vobis sufficiant. Non habemus hic alia jura monanda, nisi hec, quia magnisicentia vestra alias vidit unum ftrum Privilegium Imperiale, & plura alia noftra jura, qui-Is ipfa benigna Dominatio vestra cognosceret de nostra exemjone, & libertate; & diceret quod Tarvifini habent obli-

speramus iterum, quod quando non haberemus aliquas Cart, nec jura, ipsa pia Dominatio vestra noller, quod propter biefacere deberemus pati penam & nollet, quod quicquid fecius causa libertatis recuperande, deberer nos ad jugum servit is reportare.

### Num. MCCCLII. Anno 1339. 3. Giugno.

N colò di Porzia sborfa a Pomina, che fu moglie di Biachino da amino, trecento fiorini per la sua dote, della quale avevacostituito mallevadore Manfredo suo padre. Ex Archivo E. ee & fratrum Co. de Purliliis.

nno domini millesimo trecentesimo trigesimo nono, Ind. ie ima die tercio intrante Junio in Utino in domo nobilis vi domini Charlavarii de la Turre, presentibus nobilibus & li retis viris domino presbitero Sinibaldo Plebano de Sacillo adilegensis diocesis, dom. Marizolo qu. dom. Zufredini de a jurre, Joanne Theotonicho, Galvagnolo de Mediolano faniaribus nobilis viri domini Charlavarii, Matazolo familiari ve rabilis viri domini Prepositi S. Odorici Aquilegensis Diore. Zamparino sartore de Porciliis testibus & aliis vocatis Rogatis. Nobilis domina domina Pomina uxor condam nobisiri domini Biachini de Camino contenta confessa fuit in 10 abuiffe & recepisse, ac sibi datos solutos & numeratos es-10 Daniele filio condam Bonaventure de Porciliis dante & io ente pro nobili viro domino Nicolao filio condam domini fredi de Porciliis tricentos florenos aureos, de quibus cona nobilis vir dominus Manfredus pater ipfius domini Nicol ad preces supradicti Nobilis domini Biachini pro dotibus ips domine Pornine uxoris sue extiterat sidejussor ut diceta : de quibus vocat se integre satisfactam. Renuncians omni exeptioni &c.

o Franciscus condam ser Jacobi de Portunaonis Imperiali

aupritate notarius interfui & rogatus hec fcripfi.

#### Num. MCCCLIII. Anno 1339.

Carta, nella quale si contengono le spese fatte da Niccolò di po zia per occasiono della pieggieria fatta da suo padre a Bia chino da Camino. Exarchivo Ence & fratrum Co. de Purliliis

Iste sunt expense & dampna que & quas habuit & secit de minus Nicolaus natus qu. domini Manfredi de Poreillis or casione cujusdam securitatis, quam secit prenominatus domini Manfredus qu. de Poreilis pater ipsius supradicti domini N cholai pro nobili viro domino Biachino de Camino pro dos bus su uxoris domine Pumine versus dom. Carlevarium e la Turre patrem ipsius prelibate domine Pumine.

In primis perdidit nob, vir dominus Nicholans de Porcil XXVII. bestias bovinas, que suerunt vendite per terram Sac per nuncium domini Patriarche secundum consuetudinem pi fate Terre Sacili. Et presatus dominus Nicholaus petiit habi toribus suis, qui predictas bestias perdiderant, quod suo fac mento dicerent quantum valebant dicte bestie. Responderu presati massati, quod valebant GC. libras parv. & ultta

magno foro.

Item perdidit prefatus dominus Nicholaus equum fuum n gnum de armis, & unum engistum, & CCC. staria boni f menti, & CC. urnas boni vini omnia ad mensuram terre pe cilliarum. Et frumentum constitit sibi ad rehabendum un florenum aureum pro singulo stario; & pro singula urna v constitit sibi etiam ad rehabendum quatuor libras parvoru & equum predistum magnum de armis, & equum engistum en stiterunt sibi CCCC. libras parvorum in denariis presatis per manum.

Item expendidit prefatus dom. Nicholaus tres libras parvoru quas dedit presbitero Gerardo de Francinicho pro exper

quando ivit Venecias pro rata domini Nicholai.

Item presatus dom. Nicholaus expendidit centum libras pa Ven. pro quatuor viis quas fecit dom. Nicholaus in cundo tinum omni vice cum X. equis, & cum X. personis prop citationes sactas in predictum Carlevarium coram dom. Patri cha pro dictis dottibus; & me existente continuo in ospicio i bus diebus pro qualibet via.

Item expendidit XXVIII. solidos parvorum, quando domir Nicholaus mixit suum nuncium Utinum pro distis bestiis.

Item expendidit XXXIV. libras parvorum, & VIII. soli parvorum, quas dedit Johanni Pive preconi Sacili, quando v

didit dicta pignora in Sacilo.

Item expendidit dominus Nicholaus cum Parussio nuncio mini Partiarche in retinendo cum bene per mensem in mitto cum Venecias & alibi ubi erat opportunum pro dista costione XX, solidos grossorum.

Iter

149

Trem dedit predictus dom. Nicholaus sex marchas frexacenes novas, que date suerunt dom. Carlevario pro expensis quas est cum famulis in petendo dictos denarios.

Irem pro dictis doribus fuerunt accepti quatuor boves meis lassariis de Rovoredo existimatos centum libras pasvorum pro adam preda, que suit facta super me pro dictis dotibus. Item solidi XX.grossorum expensi Veneciis occasione predicta.

### Num. MCCCLIV. Anno 1339. 8. Giugno.

Veneziani fermano una legge, che niuno Cittadino Veneto possa andare Podestà, Capitanio, Consigliere, o salariato di alcun viranno in pena di lire 500. Ex Godice ms. Amedei Svajer.

MCCCXXXIX. die VIII. Junii in M. C.

Confirmatio Confilii, quod nullus Venetus possit, nec detr ire Potestas, Capitaneus, Confiliator, Salariatus alicu-

j tiranni.

Quod Consilium alias captum confirmatum per quinque anna, & in capite quinque annotum debeat veniri ad majus restitium, si debeat amplius durare, vel non, & nihilomitus retur per eblivionem suisse positum in M. C. debeat contari usque ad quinque annos proximos cum omnibus conditibus in co consilio contentis, que sunt: quod nullus Venus posit, nec debeat ire Fotestas, Capitaneus, Consiliator, Sariatus alicujus tiranni, aliquo modo vel ingenio sub pena i arum quingentarum, & hoc durare debeat usque ad quinqui annos.

t addatur in Capitulari Consiliariorum, & Capitum de XL., 11d non possint ponere ad aliquod Consilium de revocare hanc perem usque ad dictum tempus quinque annorum, & in sinque annorum teneantur Consiliarii ponere hanc partem in 14 C., utrum videatur illis de M. C. an amplius dutare depe, an non, & sicut captum fuerir, sic observari debeat. Addatur Advocatoribus Communis, quod debeant excutere tium penam a contrafacientibus, & habeant talem partem, uem habent de aliis penis. Et non possit fieri gratia alicui elista pena, nis per sex Consiliarios, tria Capita de XI., 37. de XL. & duas partes M. C.

# Num. MCCCLV. Anno 1339, 4. Giugno.

era del Patriarca d'Aquileja a' Coneglianesi invitandoli a r la loro Città sotto il dominio della Chiesa, e deliberazioprese da est in Consiglio savorevoli a questi inviti. Copia ttta dall'archivio di Conegliano dal Sig. Domenico dal Giudice.

hbilibus, & prudentibus, viris amicis nostris karissimis Ragimini,

(A.

Confilio, & Communi Terre Coneglani Sancts Sedis Aquilegen fis Dei gratia Patriarcha Bertrandus salutem, & dilectionem si ceram. Ad vestre amicitie, & sinceritatis presentiam Ambaxi tores sideles nostros nobiles Viros Rodulphum Dominum de Dyno, Federicum de Savorgnano, & Gerardum de Cucanca mi tes, ac Galvanum de Maniaco, Franciscumque Bojanum de n stra Civitate Austria transmittimus de nostra intentione pleni sime informatos. Quibus super hiis, que vestre prudentie pratte nostra duxerint exponenda, sidem adhibere vesitis cred lam tanquam nobis.

Datum in Terra nostra Sacilli IV. Junii Ind. VII.

Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo nono Ind. y die V. mensis Junii &c.

Ordinatio super statu & reformatione Terre Coneglani.
In primis, quod homines diste Terre ipsam cum toto dist

In primis, quod nomines diete Terre ipiam cum toto dit Au libere subiciant Dominio & gubernationi Reverendissi Patris, & Dom. Dom. Bertrandi D. G. S. Sedis Aquileger Patriarche recipientis subjectionem hujusmodi nomine Dom nostri Summi Pontificis, & S. Romane Ecclesse; post qu subjectionem idem Dominus Patriarcha regat ipsam Terram cundum dispositionem infrascriptam.

Et primo, quod reget, & gubernabit cos secundum state & condictiones corum a longo tempore citra approbatas, sa corigendas, & deinceps siendas, & secundum jura comun Collectas non imponet cis, nec Gabellas novas, se alia c

cumque inusitata gravamina.

Item quod de bonis dicte Communitatis, & districtus reci annuatim mille Florenos auri, de quibus providebit Potest seu Vicario, quem ibi ponet ad regimen dicte Terre; resch vero redituum dicte Terre, & ejus districtus per aliquos y deutes assumendos per Potestatem, & Commune Coneglani penserur in necessitatibus & utilitatibus Terre predicte:

Item quod idem Dom. Patriarcha realiter procurabit, quoc generali Parlamento totius Forojulii homines Coneglani & tum districtum ejusdem recipient in illa vicinitate, & conternitate, quam habent inter se Communitates & Castellanitius Patriarchatus Aquilegensis, & ita in omnibus necessistis Terre predicte ipsam, & ejus districtum adjuvabunt, sicutefueti sunt seipsos adinvicem adjuvare in adversitatibus gentibus, & particularibus corundem.

Item quod idem Dominus Patriarcha dabit operam in que tum poterit quod Terra Coneglani muniatur omnibus victu-

bus necessariis .

Dominus Papa receptionem hujusmodi factam per ipsum ne ne Rom. Ecclesie per Apostolicas literas aprobabit, ac e confirmabit.

Item quod idem D. P. Terram Coneglani predictam & ejus ftrictum per tempora defendet in forti brachio ab oprefi

us quoruncumque secundum quod faceret quamcunque Comunitatem Ecclesie Aquilegensi subjectam suis sumptibus & ex-

Item quod idem D. P. tractabit Commune, & homines Coeglani, & ipsam Terram Coneglani exceptos a qualibet Civiite. Confilio, & Universitate, preter quam a S. Romana . celefia. & facro imperio non vacante, & dabit operam cumfectu recuperandi omnia bona Communis Coneglani fiqua per iquos forent occupata.

## Num. MCCCLVI. Anno 1339. 9. Giugno .

rumento di procura de' Coneglianesi per ricevere dal Patriaroa d'Aquileja nel general parlamento del Friuli la ratifica delle promesse ad est fatte, quando diedero se steste sotto ib dominio della Chiesa. Copia tratta dall'archivio della Città di Conegliano dal Sig. Domenico dal Giudice.

Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo nono, Ind. VI., die IX. mensis Junii, presentibus Raphaele, & Blasio preenibus Communis Coneglani, Vincencio de la fossa de S. Vincmiano, Jacobucio filio qu. Ser Zanboni de Collalbrico, qui bitat in Coneglano, & aliis pluribus testibus ad hec vocatis. I domo Communis Castri Coneglani, in majori, & generali Cnfilio Terre Coneglani ad sonum campane m. f. congregat, in quo quidem fuerunt ultra duas partes dicti consilii cam nobili & potenti milite Dom. Federico de Sovregnano Morabili Gapitaneo, & Rectore Terre Coneglani pro S. Ma-Ecclesia Romana, sive pro Reverendist. in Christo Patre, & Imino Dom. Bertrando D. G. Sancte Sedis Aquilegensis dig ffimo Patriarcha, recipiente nomine, & vice dicte S. Matris Elesie Romane, seu sacri, sancti, & mixti imperii. Et corh Dominis Gaveiono de Gaveionis, & Bonmartino de Scotis Chfulibus Terre Coneglani, ipfi Domini Federicus Capitaneus, &Gavejonus, & Bonmartinus consules pro se ipsis, & succeshibus suis nomine, & vice Communis, Universitatis, & homum Coneglani, cum confensu, & voluntate hominum Conhi dicte Terre Coneglani ibi presencium. Et ipsi omnes in-L'eripti confiliarii, & homines dicti confilii, qui fuerunt Duini Gavejonus, Bonmartinus Consules predicti, Testa de Bnolo, Ticianus de la Frata, Bonifacinus de Bagnolo, Uberri de Colbrusado, Paulus de Carrara, Scotus de Scotis, Rizz dus de Scotis, Franciscus Quarta, Gabriel de Buchis, Aycidus de la Frata, Gerardus de Sulico, Guecelus de Collalbeo, Gabriel de Marcorago, Bonfantus de Scotis, Citadinus Montalbano, Pulzius de Colbrusado, Gregorius de Barro, Escopus de la Mota, Fulcerius de Scotis, Atus de Tajamente, k 4 Pau-

Paulus de Bonaxis, Lambertinus de Tajamento, Joannes de Fi Jesto, Zanussius de la Porta, Hendricus not., Paulus Bazale ni, Rusticus de Cantoribus, Dalmasius Ser Antonii, Renaldi de Bonaxis, Mugardus notarius, Joannes del Geto, Gabriel Campo, Avancinus Barba, Almericus Baraza, Bonfranciscus no Guecelus magistri Rubei, Bertaldus Crusta, Tura not., Crefandie not., Nicolaus de Caronellis, Bene de Campolongo, Bortolus merc dantus, Carocius Tufcius, Zanbrutus not., Franciscus Zaga di, Facinus Foresii, Francischinus ser Antonii, Jacobus Caste lani, Otobonus not., Dominicus de Zardino, Lucanus not, Franciscus Nacesii pari animo, ac nemine ipsorum discrepat te pro seipsis, & vice, ac nomine Universitatis, Communi & hominum Coneglani fecerunt, constituerunt, & ordinaveru ser Floravantium notarium de Ubaldino de Coneglano ibi pr Sentem volentem, & recipientem, corum, & dichi Comm nis Coneglani certum Nuncium, Procuratorem, & findicum fr cialem, specialiter ad comparendum coram presencia Reverendi in Christo Patris, & Dom. Dom. Bertrandi D. G. Sancte ? dis Aquilegenfis dignissimi Patriarche in Parlamento gener ipsius Domini Patriarche, & omnium Nobilium, ac Civitati tocius Forojulii, quod in brevi celebrari debet in Terra Forojulio fecundum corum confuetudines ad recipiendum api bationem, & ratificationem ab eisdem Dominis Castellan & Communicatibus de Forojulio, de promissionibus, ac ce ventionibus factis per ipsum Reverendissimum Patrem Domini Patriarcham findico Communis, & hominum, ac Universita Terre Coneglani, in eo quod omnes Castellani, & Comu rates de Forojulio recipient, & habebunt homines, Commur & Universitatem Terre Coneglani, & ejus districtum in i vicinitate, & confraternitate, quam habent inter se Comuni tes, & Castellani totius Patriarchatus Aquilegensis, & in omi bus necessitatibus Terre predicte ipsam Terram, & ejus strictum gubernabunt sicut consueti sunt seipsos ad invici adjuvare in adversitatibus, & necessitatibus generalibus, & pa ticularibus corundem, & ad promittendum nomine Commun & Universitatis hominum Terre Coneglani similiter omnes ( Itellanos, & Comunitates tocius Patriarchatus Aquilegensis haber & tractare in corum vicinatu & confraternitate, ficut ! psos habent, & tractant ad invicem. Et ad jurandum corf xaliter in animabus tocius Communitatis, & Universitatis Te: Conegiani fic totis temporibus firmum habituri. Et genera ter ad omnia alia. & singula faciendum, que in predictis circa predicta videbuntur necessaria, & oportuna, etiam si f cialem exigeret mandatum. Dantes, & concedentes predi Consules, ac dictum Consilium, & Consiliarii dicti Cons cidem findico plenam, & meram auctoritatem pro piedi omnibus exequendis, ficut personaliter interessent. Prom runt habere firmum, gratum, & ratum quicquid per die eorum findicum in predictis, vel circa predicta, & quodl: predictorum factum fuerit, feu geftum, fub ypotheca, & c. gatio.

153

vatione omnium suorum bonorum, & dicti Communis Coneglani presentium, & futurorum.

Ego Nicolaus not, de Merchadellis de Crusniga supradictis

interfui, & rogatus scripfi.

# Num. MCCCLVII. Anno 1339. 29. Giugno.

Bolla di Papa Benedetto al Patriarca d'Aquileja, nella quale gli ordina, che poiche i Coneglianesi si erano dati sotto il dominio della Chiefa, egli sospender dovesse l'interdetto contro di loro sulminato in tempo, che erano soggetti al dominio Scaligero Copia tratta dall'archivio di Conegliano dal Sig. Domenico, dal Giudice.

Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo nono, Ind. VII., die XXVII. mensis Julii. In domo Communis Castri Coneglani, in majori, & generali Consilio Terre Coneglani ad soum campane m. s. congregato, petiit nobilis & potens vir Dominus Joannes Gradenico de Civitate Venec. honorabilis Potestas & Rector dicte Terre Coneglani pro Ducali Dominatione Veneciarum, sibi consilium exhiberi quid sit faciendum super

infrascriptis literis Papalibus.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei Venerabili Fratri Bertrando Patriarche Aquilegensi salutem, & Apostolicam benedictionem. Pro parte dilectorum filiorum Cleri, Communis, & populi Castri Coneglani, ejusque districtus, Cenetensis Diocesis, nuper extitit propositum coram nobis, quod dudum eisdem Castro, & districtu sub tirannide nobilium Virorum Mastini, & Alberti de la Scala existentibus propter excessus, quos ipsi nobiles dicebantur adversus Romanam Ecclesiam comissie, Venerabilis Frater nofter Bertrandus Episcopus Ostiensis tunc auctoritate felicis recordationis Joannis Pape XXII. predecessoris notri legationis in partibus illis fungens officio, certos processus habuit contra nobiles supradictos, excomunicationis in personas, & in Terras, quas ipsi tunc detinebant interdicti promulgatas ab eodem Episcopo sententias inter cetera continentes. Et licet processus hujusmodi nequaquam in Castro, & Districtu predictis extiterint publicati, tamen prefati Clerus, Commune ac Populus propter quod se a jugo hujusmodi tirannidis excusserunt, audito quod in quibusdam Terris, que tempore quo dicti processus facti fuerunt, detinebantur per memoratos nobiles predictum fervabatur, seu observatum extitit interdictum, ad observationem processerunt illius. Cum autem supradicti Clerus, Commune, ac populus intendant nobis, & Ecclesie Romane tamquam fideles, & devoti silii constanter, & intrepide adherere, prenominati Commune, ac Populus se, dictumque Castrum cum suo Districtu & Terratorio nobis, & eidem Ecclesse subjecerint, ac gubernacionem, regimen, & dominium illorum concesserint, eaque tibi recipienti, tenenti, & regenti nomine nostro, & Ecclesie memorate tradiderint proponentes ipfi & Clerus predicti, ut eorum subjungit peticio, in nostra, & ejusdem Ecclesie devotione, fidelitate. ac obediencia stabiliter, jugiter, & inviolabiliter de cetero permanere nobis humiliter suplicarunt, ut providere sibi super premissis de salubri, & oportuno remedio de benignitate Apo. Rolica dignaremur. Nos igitur prefactos Clerum, & Populum. quamdiu in suo laudabili proposito perstiterint, volentes profequi gratiis, & favoribus oportunis, fraternitati tue de qua fiduciam in domino gerimus specialem, interdictum predictum, & aliud quodcumque, cui ex causa predicta, vel aliis excessibus predictorum nobilium, presacti Clerus, Commune, ac Populus, nec non Castrum supradictum cum suo Districtu, & Terratorio subiacerent usque ad tempus de quo tibi expedire videbitur, eisdem tamen Clero, Communi, & Populo in noftra, & Ecclesie sepefacte devocione, prefactisque Castro, Districtu. & Terratorio subditis Dominio, & Regimentis, & Ecclesie predicte perseverantibus, & existentibus suspendendi. Et nihilominus cum singularibus ejusdem Cleri personis, que tempore interdicti ejusdem in Ecclesiis, & locis Ecclesiasticis infra dictum Castrum, ejusque Terratorium, & Diftrictum consistentibus celebrando Divina, vel immiscendo se illis, non tamen in contemptum Clavium irregularitatis maculam contraxissent hac vice misericordirer dispensandi, & eis injungendi que de jure noveris injungenda, plenam concedimus tenore presentium facultatem. Volumus autem, quod de causis, & rationibus ex quibus inverdictum, vel interdicta predicta fuerint ibidem apposita, & aliis circumstanciis premissa contingentibus quoquo modo, ut salubrius & melius eisdem Clero, Communi, & populo possimus super predictis, prout exigit corum devocio, & expedire videbimus, consulere studeas efficere certiores.

Datum Avinioni III. Kal. Julii Pontificatus nostri anno quinto.

Num. MCCCLVIII. Anno 1339. 8. Agoko.

Lettera di Pucio Capitan generale di Maroftica per Mastin dalla Scala agli officiali di Lugo ordinando, che dovessero obbligare gli assistuali delle Monache di S. Ssesano di Padova a consegnar le rendite a quel monasterio appartenenti. Ex tabulazio monialium D. Stephani Patavii.

Pucius de la via Capitaneus generalis Terre Marostice, & omnium aliarum terrarum ab Astico citra pro magnificis dominis de la Scala -- decano, canipario, officialibus, & singularibus personis Terre de Lugo, & dicto Communi salutem, & obedientiam mandatorum. Cum Rigueius de Pegolotis a magnifico domino domino Mastino de gratia speciali, ac etiam

155

ex alia causa legitima & veridica habuerit omnes reditus & proventus existentes in toto suo territorio Vincencie, quos sositi erant colligere, & habere monasterium S. Stephani & ejus moniales -- Vobis districte precipiendo mandamus quatenus -- compellere debeatis quoscunque laboratores, sichuales, & possessores possessionum & terratum dichi monasterii existentium in vestro territorio & districtu, ad dandum & solvendum dicto rigueio, seu ejus nuncio quoscunque fructus & proventus spectantes pro anno proxime preterito monasterio jam dicto.

Data Marostice die VIII. Augusti millesimo trecentesimo

XXXIX. Ind. VII.

Num. MCCCLIX. Anno 1339. 7. Settembre.

Breve di Papa Benedetto XII. al Patriarca di Grado, e al Vefcovo di Torcello, col quale gli commetto di affotvere la Città di Trivigi dall'interdetto incorso nel tempo, che i Signorë della Scala avevano il dominio della Città. Copia tratta dall' Archivio della Città di Trivigi.

In Christi nomine amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo trigesimo nono, indictione septima, die septimo mensis septembris, Tervisii in Episcopali Palacio, presente venerabili viro domino presbytero Nicolao Sancti Fantini de Veneciis & Vicario in spiritualibus Reverendi Patris domini Petri Pauli dei gratia Episcopi Tarvisini, sapienti viro domino Floravanto de Bursio Judice Cive Tervisino, & discreto viro domino presbitero Joanne de Sperzenico prebendato in majori Ecclesia Tarvisina testibus ad infrascripta vocatis specialiter & rogatis, & aliis. Constitutus in presentia Reverendi in Christo patris dom. Jacobi Mauroceno dei & apostolice sedis gratia Episcopi Torcellani, executoris per sanctissimum in Christo patrem, & dom. dom. Benedictum divina providentia Papam duodecimum ad infrascripta una cum aliis specialiter deputati Venerabilis vir dominus Conradus de Branchasechis de Luca decanum Tarvifinum supplicavit eidem dom. Episcopo Torcellanensi executori prefato humiliter & devote, quatenus ipsum dominum Conradum ab omni & qualibet excommunicationis. & suspensionis sententia, & sententiis, si quam vel quas ex eo quod interdictum latum in Civitate, diocesi, & districtu Tarvisino per Reverendum in Christo patrem dominum Bertrandum Episcopum Ostiensem, tune Apostolice sedis legatum in partibus Lombardie, & Marchie Tervisine, dum legationis ipfius officio fungeretur, propter excessus, seu delicta nobilium de lascalla, tunc per tirannidem subjugantium Civitatem, diocesim & diftrictum Tervisinum, in ipsius domini Legati processibus & sententia expressis, quod tamen interdictum in Civitate, & diocesi Tarvisina nunquam extitit publicatum, nec

aliqua notitia pervenit ad cum, de eo seu quodcunque aliud interdictum, cui suppositi suissent Civitas, & populus diocesis & districtus Tervisini, tunc temporis ab homine, vel a jure non servasset, incurrisse latam seu latos ab homine vel a jure. auctoritate apostolica, & dicti domini nostri Pape sibi ab ipso commissa, absolvere misericorditer dignaretur, nec non cum iplo dispensare super irregularitate, quam dicto tempore interdicti, ut premittitur non publicati, celebrando officia divina seu immiscendo eisdem quoquo modo posset contraxisse notari, & qualibet alia sententia excomunicationis, suspensionis, interdicti, vel irregularitatis nota, qua seu quibus potuisset notari tempore nobilium eorumdem de lascalla ex quacunque participatione habita cum ipsis vel aliis supervenientibus etiam in civitate, diocesi, & districtu Tarvisino, occasione ipsorum de lascalla rebellibus vel dapnatis per Ecclesiam Romanam ex aliqua participatione, auxilio, confilio, vel favore prestitis cifdem, vel alicui eorum. Qui dom. Episcopus Torcellanus executor supradictus exacto juramento corporali ad sancta dei E. vangelia tactis facris Evangeliis a dicto dom. Conrado de parendo mandatis dicti dom. Pape, & Sancte sedis Apostolice, & Ipsius dom. executoris juxta formam ecclesie cum penirentiali pfalmo, & oratione dominica, & aliis consuetis absolvit dictum dom. Conradum decanum, ab omni, & qualibet excomunicationis sententia, & sententiis, quam & quos, ut premittitur, incurrisset occasione, & ex causa interdicti non servati, & cujuslibet alterius, 'cui superpositi fuissent Civitas, diocesis, & districtus Tarvisinus occasione dictorum dominorum de Lascalla, seu quorumcunque dapnatorum, vel ecclesie Romane rebellium supervenientium ad dicam civitatem, dioce. fim. & districtum Tervisinum, & super irregularitate si quam exinde incurrisset, celebrando divina officia, dispensavit cum co, apostolica auctoritate supradicta, juxta formam literarum dicti domini Pape, & comissionis sibi facte omni jure, mode, & forma quibus melius potuit, suspendens ipsum ab ordinibus per crastinam diem, a diaconali per quindecim dies, & a celebratione misse per unum mensem, & indicens eidem penitentiam. Fenor autem litere papalis predicte interius sic pet ordinem continetur.

Benedictus Episcopus servus servorum Dei Venerabilibus fratribus . . . Patriarche Gradensi, & . . . Torcellano . . . ac Equiliensi Episcopis salutem & Apostolicam benedictionem. Animarum salutem propensius affectantes libenter pro earum profectu illa concedimus, per que salus ipsa valeat provenire. Sane nuper dilecti filii Conradus de Luca Decanus Ecclesie Tervisine Venerabilis fratris nostri . . . Episcopi, & dilectorum filiorum Capituli & Cleri, & Floravantus de Borso laycus populi universitatis & Communis, ac distribualium Tervissi, findici, & actores, procuratores & nuncii speciales ad sedem Apostolicam accedentes, findicario & procuratorio nomine con-

firmen-

fituentium predictorum nobis exponere curaverant, quod olim. dum Civitas, diocesis, & districtus Tarvisinus potencie, ac tyrappidi nobilium virorum de Lascalla existerent subjugati. & opprimerentur indebite ab eisdem, Venerabilis frater noster Rertrandus Episcopus Oftiensis tunc in illis partibus apostolice sedis legatus propter ipsorum nobilium delictum in suis processibus tunc expressum Civitatem, diocesim, & districtum prefactos ecclesiatico supposuir interdicto, cujus interdicti suppofitio in dictis Civitate, diocesi, ac districtu non extitit publicata, nec etiam sub durante eorumdem nobilium tirannide interdictum hujusmodi observari, eis prohibentibus absque gravi periculo personarum, illud non servantium potuisser, & quod postquam de tirannica potentia, & oppressione dictorum nobi-Jium fuerunt divina gratia liberati, dictus Episcopus Tarvisinus, tum ob reverentiam dicte fedis, cum ad vitandum periculum, quod inducit violacio interdicti, interdictum hujusmodi fervari mandavit, & fecit in Civitate, diocesi, & districtu predictis, dicti quoque sindici & procuratores, sindicario, & procuratorio nomine constituencium predictorum promissis adicere curaverunt, quod nonnulle fingulares persone, clerici, & lavei Civitatis, diocesis, & districtus predictorum propter participationem habitam per cosdem cum dictis nobilibus de Lascalla, & aliis in dictis Civitate, diocesi, & districtu oceasione dictorum nobilium, supervenientibus dapnatis vel rebellibus, nec non pro eo quod eisdem nobilibus, & supervenientibus dapnatis, vel rebellibus prestiterunt auxilium, consilium, vel favorem, excommunicationis & suspensionis latas ab homine, seu a jure sententias incurrerunt, propter quod dicti findici & procuratores, findicario & procuratorio nomine fupradicto nobis humiliter suplicarunt, ut interdictum hujusmodi, & quodcunque aliud, si quod occasione premissorum incurrissent, relaxare misericorditer dignaremur, dictosque excommunicatos & suspensos super hiis stare paratos mandatis ecclesie, atque nostris, ab hujusmodi excommunicationis & suspensionis sententiis absolvi, & cum personis ecclesiasticis, si que ex eis, durante hujusmodi interdicto, vel hujusmodi ligate sententiis per simplicitatem, & juris ignorantiam, non tamen in contemptum clavium celebrando divina, vel se ingerendo eisdem irregularitatis maculam contraxisset, super irregularitate inde contracta dispensare de apostolice sedis clemencia mandaremus, promittentes pro eis, & eorum singulis de parendo super premissis nostris & ejusdem ecclesie mandaris. & quod jurassent etiam de cetero inviolabiliter observabunt, prestare, prout ad hec speciale mandatum habebant, in nostris, wel ejus, cui committeremus manibus corporaliter juramentum. Qui siquidem Floravantus sindicus, & procurator in Venerabiis fratris nostri Petri Episcopi Penestrinensis presentia constitutus, findicario & procuratorio nomine populi, universitatis, & Communis Tervisii conflituentium predictorum, promisit fo.

Iemniter & juravit, quod de cetero idem populus, universitas; & Commune non receptabunt, nec retinebunt aliquem dapnatum, hereticum, vel de herest denotatum, seu etiam denotandum scismaticum, vel quemcumque rebellem Romani Pontificis, & sancte Romane Ecclesie, & maxime Ludovicum de Bavaria, ejusque complices & fautores, nec aliquem alium, qui sub nomine Imperatoris, vel Regis Romanorum, vel sub quocunque alio titulo pro eis, vel corum altero venirent, nisi prius forent per sedem Apostolicam approbati, nec eis, vel alicui corum directe, vel indirecte, publice vel occulte prestabunt, vel dabunt auxilium, confilium, vel favorem. Promisit etiam quod non occupabunt bona, & jura alicujus ecclesie, & si qua occupata essent per eos, restituent, & ecclesias, & personas ecclesiasticas in Civitate, diocesi, & districtu Tervisino consistentes, ac bona & jura ipsarum defendent, & manutenebunt, ac libertates ecclesiasticas conservabunt, nec per se vel per as lios facient, nec fieri permittent, & que redundent in derogacionem ecclesiastice libertatis & pro predictis omnibus & singulis adimplendis, & inviolabiliter observandis per constituenres predictos in animas dictorum constituencium sacrosanctis Evangeliis per eum corporaliter tactis, nec non tam Floravantus, quam etiam Conradus decanus prefati de parendo mandaris ecclesie, atque noftris, quilibet videlicet nomine dominorum suorum, a quibus sindici & procuratores extiterunt constituti in manibus ejusdem Episcopi Penestrinensis recipientis promissiones, & juramenta hujusmodi de mandato nostro super hoc fibi facto oraculo vive vocis prestiterunt devote, sponte & humiliter juramentum. Nos igitur devotionem ipsorum in domino commendantes, ac propterea cum eis super premissis om nibus & fingulis gratiofe agere cupientes dictorum episcopi, & Capituli, & Cleri, populi, Communis, & Universitatis, Civitatis, dioceiis, & districtus predictorum devotis supplicatiobus inclinati, hujusmodi interdictum, cui erant suppositi, ut prefertur, & quodcunque alind, si quod de premissorum occas sione, ut premittitur, incurrissent, auctoritate Apostolica, de speciali gratia totaliter relaxamus. Ita tamen quod prefati populus, universitas, & Commune Tarvisinum, & districtuales corum super hoc ad sonum campane more solito, prout in mas joribus & arduis ipsorum negotiis consuetum extitit congregari, premista omnia & singula per dictum Floravantum findicum, actorem, procuratorem, & nuncium specialem ipsorum sindicario, & procuratorio nomine constituentium predictorum, promissa solemniter & jurata infra proximum futurum festum Nativitatis Dominice acceptare, approbare, ratificare, & emologare, specifice & expresse, ac promittere, & jurare contra predicta in posterum non facere, vel venire, sed illa inviolabiliter observare, & infra dictum festum proxime future nativitatis dominice per publicum instrumentum tabellionis publica manu fcriptum, figilloque Communis corum figillatum, nobilque

bisque transmittendum, & manualitet ac'realiter assignandum de acceptatione, approbatione, ratissicatione, emologatione, & juramenti prestatione hujusmodi nobis, & sedi Apostolice plenam sidem facere teneantur. Alioquin ex tunc hujusmodi gratiam, & relaxationem etiam interdicti austroritate predicta fore decernimus cassam, vacuam, irritam, & inanem, distamque Civitatem Tarvisinam, ac populum, Commune, Universitatem, & districtuales ipsius ipso facto, sicut prius, fore suppositos escelessatico interdicto. Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostre relaxationis, & constitutionis infringere, veles ausus temerario contraire. Si quis autem hoc sattemptare premumerit indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Avinioni VI. Idus Augusti Pontificatus nostri anno V. Ego Bartholomeus Mathei de Sayembecho publicus Imperiali austoritate notarius predistis omnibus presens fui, eaque rogatus in publicam formam redegi, meoque signo solito, & no-

mine roboravi.

Num. MCCCLX. Anno 1339. 15. Settembre.

Proclama de Trivigiani, che il tempo delle guerre allora prosimo passato non si calcolasse in alcuna prescrizione. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Eodem millesimo, & Indict. die XV. mensis Septembris Ter. in Palacio Communis, presentibus Ravagnino de Ravagninis, Joanne Nicolai de Liberio, Beraldino de Canova, & aliis. Rugatinus preco Communis Ter. guarentavit mihi notario se hodie ex commissione sibi sacta per Dom. Potestatem, & Capitancum in Palacio Communis, plateis Carubii, & piscariarum publice proclamasse, dicens tale fore mandatum Domini Potestatis, & Capitanei, quod tempora guerrarum, que inceperunt in districtu Ter. in MCCCXXXVI. Indict. VI. die XVI. Julii, & duravit usque ad MCCCXXXVII. Indict. VII. die XII. Februarii, in quodictus Dom. Potestas, & Capitaneus venit seliciter ad regimen Civitatis Ter., de prescriptione qualibet subducantur, nec in prescriptione aliqua computentur.

Ego Dondedeus qu. Guidonis de Roja Sacri Palacii notarius,

& nune notarius Domini Potestatis, & Capitanei scripsi.

Num, MCCCLXI. Anno 1339. 18. Settembre.

Ratifica del Podestà e del Consiglio di Trivigi degli impegnt giurati da Fioravante da Borso per ottenere l'assoluzione dell' Interdetto, in cui erano incossi i Trivigiani come sudditi degli Scaligeri. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine amen. Anno nativit, ejusdem MCCCXXXIX, Indict. VII. die fabbati XVIII. Septembris Tar. in Palacio Com. ad bancum Dom. Potestatis presentibus Dondedeo qu. Guidonis de Roya, Beraldino qu. Bonacursii de Canova, Petro qu. Tisonis de Bonzano, Nono qu. Bonacursii de Alpheriis Notariis Civitatis Ter. testibus rogatis, & aliis. Ibique ad sonum campane voce preconis, ut moris est, plane, & solemniter congregato majori Confilio Civitatis Ter. universitatis, populi, & districtualium dicte Civitatis nomine omnium, & singularum, quorum intererat, & interesse poterat pro infrascriptis sirmandis, & rarificandis in palacio Communis, in quo Confilio, & coram quibus ardua, & majora negotia ipfius universitatis consueverunt tractari & firmari, presente Magnifico viro Dom. Marino Faletro honorabili Potestate, & Capitaneo, & expositis, ac natratis verbis contentis in gratia S. S. Patris, & Domini Domini Benedicti Pape XII. facta hominibus Civitatis Ter., & districtus. Quarum litterarum tenor talis eft. Benedictus Episcopus servus fervorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Animarum falutem propensius affectantes &c. ut in dictis litteris gratic Bulla Papali bullatis plenius continetur, lectis, & vulgarizatis, ae clare ad intelligentiam expositis ipsi Dom. Potestati, & Consiliariis, & per ipsos plenius intellectis, dictus Dom. Potestas cum voluntate dictorum Confiliariorum, & dicti Confiliarii, cum auctoritate & decreto dicti Dom. Potestatis nominibus suis, & Com. & hominum Civitatis, & districtus Tar. deliberate, & ex certa scientia laudaverunt, acceptaverunt, approbaverunt, & ratificaverunt, emologaverunt, specifice, & expresse omnia, & singula premissa, & jurata per dictum corum syndicum nom inibus ipsorum, & promiserunt atque juraverunt ad S. D. E., tactis scripturis, omnia, & singula supradicta, & alia contenta in dictis litteris promissa per dictum eorum syndicum perpetuo habere, & tenere rata, & firma, & inviolabiliter oblervare, in nullo contrafacere, & venire. Mandantes prefati Dom. Potestas, Confiliarii &c. dictam eorum confirmationem, approbationem, & promissionem sigillo Communis Tar. muniri.

Ego Joannes Nicolai de Magistro Liberio pub. Imp. aust. not. & tunc not., & offic. supradicti Dom. Potestatis predictis omnibus interfui, eaque rogatus de mandato dicti Dom. Potestatis, & dictorum Consiliariorum scripsi, signumque meum apposii

consuetum.

Num. MCCCLXII. Anno 1339. 27. Settembre.

treve Pontifizio al Vescovo di Mantova dandogli la libertà di assolvere gli Scaligeri dalla scomunica incorsa per aver acciso il Vescovo di Verona, in cui si prescrive la penitenza che dovevano fare. Ex Ughellio Ital. Sacr. Tom. V. pag. 873.

Benedictus Episcopus fervus servorum Dei Venerabili fratri piscopo Mantuano &c. Licet atrocissima sit illorum injuria ai manus facrilegas in necem spiritualium Patrum extendunt Indigeat, auxilium ecclesse invocat, qui eam tam acerbiter sublimibus ejus columnis, atque sponsis offendant, quia ipsa men quod matris est exhibens, non consuevit claudere greium, sic recipit penitentes, quode delinquentes pena castiget, m fint culpe quarum gravitate pensata crudeliter parcitur, misericorditer desevitur. Sane nobiles viri Maftinus natus 4. Albuini de la Scala, & Albuinus qu. Canifgrandis de la tala. Cives Veronenses per dilectum filium Guillelmum de Panevo-nuncium & procuratorem eorum ad infrascripta specialer constitutum, ac per eos ad hoc ad nostram presentiam deinatum, nobis humiliter exponere curarunt, quod dudum ad adientiam, imo ficut afferitur notitiam corum deducto, quod lne memorie Bartholomeus de la Scala Episcopus Veronensis tictabat cum Venetis, ac Florentinis, tunc ejusdem Mastia capitalibus inimicis, Civitatem Veronensem de manibus prefi Mastini violenter eripere, ipsumque proditorie interficere, elemque Mastino de suis certificato tam per litteras super hui modi tractatu habitas, & inventas, quam per relationem fid dignarum personarum, nec non per jactationem & collatioon verbalem, quam idem Episcopus cum multis Civibus Verhensibus, & etiam forensibus, de quibus credebat posse confiere, faciebat, eos ad fimilis machinationis operam, & conflum omnibus quibus poterat, persuasionibus inducendo, idem Mitinus timens propter dictorum inimicorum potentiam per retatus, & persuasiones hujusmodi perdere statum suum, ac e iis ad iram commotus, ejusque calore succensus, ipse & Aminus prefatus in personam dieti Episcopi fecerunt infulan, ipsumque multis fibi illatis vulneribus occiderunt. De quidem reatu plurimum penitentes per eundem procurato-In premissa nobis devote, & humiliter exponentes, & quod a presentiam nostram propter multorum inimicorum suorum indias, quas probabilirer formidabant, absque personarum perulo se conferre personaliter non valebant, nobis humiliter suplicarunt, ut eos de hujusmodi reztu plurimum ut preferti dolentes pariter & contritos, ac ad gremium sancte matris Elesie redire cupientes, ac super his stare parati mandatis. esidem Ecclesie, atque nostris ab excommunicationis senten ti, quam propterea incurrerunt absolvi de ipsius ecclesie mi-Tom, XI.

sericordia mandaremus. Nos igitur corundem Mastini & Albui ni magna contritionis inditia nobis pro parte ipsorum expo sita artendentes, ac de circunspectionis industria plenam in do. mino fiduciam obtinentes, fraternitati tue per apostoliea scripta committimus, & mandamus quatenus ab eisdem Mastino & Albuino de parendo mandatis nostris, ejusdemque Ecclesie, prins recepto corporaliter juramento, ipfos auctoritate nostra al ejusmodi excommunicationis sententia juxta ecclesie forman absolvas, injungens eis sub debito prestiti juramenti, quod in fra olo dies post absolutionem hujusmodi ab introitu ejusden Civitatis Veronensis, cujus episcopum occiderunt, pedites is tunica fine capucio; & super tunicali, ac alio quolibet coope rimento capitibus discoopertis incedant, & vadant, & ante i portari faciant centuni cerea tortitia accensa quolibet ponderi fex libratum, & eorum quilibet unum accensum cereum die ponderis propria manu portet ad ejusdem Civitatis Ecclesia Cathedralem, & ibi in aliquo die dominico, vel solemnio hora, qua missa major cantatur, & in dicta ecclesia ubi majo fuerit populi multitudo offerant dicha tortitia cerea, & a C nonicis dicte ecclesie veniam dicti delici cum humilitate de poscant, & deinde infra medium annum a die absolutionis hi jusmodi computandum unam imaginem argenteam B. Mar ponderis triginta marcarum, & decem lampades de argente quarumlibet ponderis trium marcarum in dicta ecclefia off rant, inibi perpetuo remansuras, & redditus annuos perpeti assignent pro oleo habendo ad dictas lampades necessario, nihilominus infra dictum annum in ipfa Ecclesia fex capell mias dotent quamlibet de viginti florenis auri de Florentia a mui & perpetui redditus per sex presbiteros, qui in dicta E clesia ultra illos, qui esse consueverunt, ibidem officiose pe petuo teneantur, quorum duo pro anima ejusdem Episcopi i terempti, unusquisque videlicet per hebdomadam suam debe celebrare, in die vero qua dictus Episcopus exstitit interfest quilibet eorumdem Mastini & Albuini singulis annis habeatv flire viginti quatuor pauperes, & fingulis fingulas tunicas co ferre, & toto tempore vite sue jejunent sextas ferias & vis lias festivitatum B. Marie nisi infirmitate, vel senectute fueri impediti, & tunc pro illa die, qua propter causas predict non potuerunt jejunare duos pauperes reficere teneantur. cum fiet passagium generale idem Mastinus & Albuinus, fi 1 vant, viginti homines in equis armatos in Terre sancte sub dium mittere teneantur ibidem per unum videlicet propriise penfis mittentium moraturos. Si vero tunc rebus non superi fent humanis, ordinare dum vixerint fint aftricti, quod id ! successores corum debeat adimpleri; aliam vero penitenti: publicam quam dicti Mastinus & Albuinus ob predictum reatt facere tenebantur, & penas alias quas per sacros Canones ip ipsorumque liberi, seu posteritates circa amissionem seudoru & aliorum jugisdictionum & jurium, vel alias ad predictum

einus incurrerunt de jure ejusdem, de magna ipsus sedis misecicordia superexaltante judicium auctoritate Apostolica tenore presentium duximus remittendos, cos plane restituentes ad famam de apostolice plenitudine potestatis.

Dat. Avinione V. Kal. Octobris anno quinto .

Num, MCCGLXIII. Anno 1339. 9. Novembre.

Decreto devli Scaligeri, con cuirivecano, e annullano le condanne e i procest fatti da' loro Rettori in Bassano, Ex Archivo Civitatis Bassani;

Pateat omnibus evidenter, quod nos Albertus & Mastinus de Scala, Civitatis Verone Vicarii, & Generales, omnes condenationes, & processus quocunque modo realiter, vel persoliter factas vel factos per quoscunque nostros Rectores, aut ficiales ad Regimen, seu officium aliquod existentes in Baxiapro nobis, tempore quo ibi dominium habebamus, contra cascunque personas dicti loci de Baxiano, & districtus ejusem, revocamus, & cassamus in totum, & quod revocatis, & Matis ubique haberi volumus & teneri. Mandantes quibuscunde nostris Rectoribus, officialibus, & subjectis, quod prediés tales personas, aut aliquam ipsarum in persona vel rebus popriis non debeant aggravare nec molestare per se, vel alios to modo, sed possint & permittant dicte tales persone cum prionis, mercibus, & rebus fuis venire, ire, & redire fecure pr terrarum noftrarum districtus, non obstantibus supradictis. I quorum testimonium presentes fieri justimus, & figilli nosi munimine roborari.

Dat. Verone anno Domini MCCCXXXIX. die nono No-

vnbris . Ind. VII.

Intellecto tamen, quod ea que peracta forent, vel executiomandata vigore aliquarum condemnationum vel fententiarum, on intelligantur retractari, nec fint in aliquo modo retractat, sed in sui firmitate permaneant. Dat, ut supra.

Num. MCCCLXIV. Anno 1339. 14. Novembre.

Azardo da Camino Conte di Ceneda a nome anche di suo fratello Gerardo da a livello un manso di Terra. Ex Archivo Capituli Ecclesie Cenetensis.

Anno Domini MCCCXXXIX. Ind. VII. die XIV. Novembs. In Castro Mote. Dominus Rizardus de Camino Co-Cenetensis nomine suo, & domini Gerardi fratris sui, d ad livellum perpetuale Bertaldino condam Gabrielis de Mreno unum mansum Terre &c. Not. Biachinus de la Mota. Num,

Num. MCCCLXV. Anno 1339. 21. Novembre.

I Veneziani si rendono pieggi per confervar la concordia fra Signori di Milano, di Perrara, e della Scala. Ex Codice mi Amedei Svajer'; extat etiam in libro spiritus pag. 105.

MCCCXXXIX. die XXI. Novembris.

Quod respondentur ambaxatoribus Mediolani, & Fertatie, ¿ ambaxatori dominorum de la Scala, quod ob amorem intimum quem gerimus ad ipsos dominos, & propter bonum pacis ¿ concordie inter partes predictas, sumus contenti complacere eis & facere plezariam pro concordia servanda inter eos, sicut pe tunt, recipientibus nobis ab eis illas obligationes & cautelas que videbuntur cum consilio sapientum pro securitate nosti Communis.

Num. MCCCLXVI. Anno 1339. 16. Decembre.

La Republica di Venezia assegna al Podestà di Trivigi i suoi de veri, e le sue incombenze. Copia tratta dal Tomo VIII. de la Raccolta Scotti.

Nos Bartholomeus Gradenico Dei gratia Veneciarum, Dalmitie atque Chroacie Dux, Dominus quarre partis, & dimidie t tius Imperii Romanie &c. Committimus tibi nobili viro Pet de Canali dilecto fideli nostro, quod Christi nomine vadas, & de nostro mandato Potestas & Capitaneus Civitatis Tar., qua Civitatom, & districtum Tar. usque ad unum annum proxin venturum, postquam illuc applicueris, & tantum plus, dont successor tuus ad regimen ipsum venerit, regere, & manuten 19, & defendere debeas ad honorem Domini Ducis, & Commis Veneciarum, & bonum statum ipsus Civitatis, & district bona side.

Et diem quo perveneris ad ipsum regimen nobis debeas tu litteris denotare.

Et omnibus a te petentibus rationem & justitiam ministrab & distam Civitatem & districtum reges secundum corumconsu tudines, & statuta, dummodo sint secundum Deum, & justitiam, & cum honore Domini Ducis, & Communis Veneciarus & bono statu Civitatis, & districtus Ter.

Verum in omnibus habes, & habere debes liberum, & m rum arbitrium, & possis in omni casu ordinare, reminare, facere: habendo semper Deum pre oculis sicut tibi melius, justius apparebit, non obstantibus staturis & consuetudinibus s redictis.

In questionibus autem tuorum propinquorum, pro quibus xires de Gonsilio secundum ordines Veneciarum, que non exidant

cant summam lib. L. par, sive dicti propinqui tui sint actores, sive rei debes esse judex, & eas secundum justitiam terminare. Si vero dicte questiones excederent lib. L. par. supradictas, in eis judex esse non possis, nec aliquis tuorum judicum
vel Officialium, cum de dicta questione statim debes Domino
duci noticiam facere per litteras tuas, & in ipsas servare, &
fervari facere, sicut tibi per sideles litteras suerit ordinatum.

Habere quidem debes pro tuo salario libre CC. gross, in an-

Habere quidem debes pro tuo talatio fibre CC. grost, in anto, & in rectione anni, quod salarium a Communi Ter. percicere debes in quatum terminos, videlicet in principio quarumibet trium mensium quartum, & propterea habere, & tenere lebes in disto Regimine familiam, & alia infrascripta recipien-

lo dictum tuum falarium in soldinis.

Primo quidem habere, & tenere debes in dicto regimine uis expensis, & falario, quatuor judices, quorum unus sit Viarius, qui sit judex samosus, & qui placeat Domino Duci, onsiliariis & capitibus de XL.; cui dare teneris ultra expens pro suo saliorum trium Judicum sit ad malesicium, alter ad existiariam, & terrius ad avere, quibus dare teneris pro corum salao ultra expensas libre XVIII. gross, vel inde supra inter omnes. Item habere, & tenere debes in ipso regimine tres socios, corum unus sit venetus, & qui placeat Domino Duci, & Condiaribus, & Capitibus de XL. & cuilibet ipsorum dare tenera ultra expensas lib. IV. gros. in anno in duabus ratis dentibus, & in pecunia.

Item habere, & tenere debes XII. domicellos, quarum cuilet dare teneris ultra expensas fol. XXIV. groff, in anno in

arbus ratis decentibus, & in pecunia.

Tenere autem, & habere debes unum notarium, cui teneris

ere ultra expensas lib. III. groff. in anno.

Habere ctiam, & tenero debes XII. Equos, quorum duo fint atratii pretii lib. VIII. groff. pro quolibet, vel inde fupra, IV. fint Equi ab armis pretii lib. IV. groff. pro quolibet, vinde fupra, & alii VI. fint roncini: & debent effe dextrate & Equi ab armis annorum IV. vel inde fupra

tem habere, & tenere debes ad tuas expensas, & salarium

aim Cocum, & famulos VI. a stalla.

tem habere, & tenere debes beroarios XL, quoram quilibet, here debet pro suo salario lib. IV. par. in mense ad expensas iprum Beroariorum, quorum falarium debet eis solvi de institibus Communis Ter. de quibus XL. unus debet esse Capp, qui habeat duplam pagam.

t non potes habere aliquem Judicem, vel socium, aut alique alium de familia tua, qui sit de Ter. nec de Tervisana.

m necessaria pro te, sociis, & domicellis tuis predictis, quo.

no Domicellorum, & Beroariorum premissorum quiliber esse
der ab annis XXV, supra, & L. infra.

Nec potes alicui comodare extra Civit. Ter. aliquem de tuis Roncinis, vel Equis, nisi pro servitio Communis Veneciarum, aut Communis Ter. Tamen licitum est tibi vendere tuos equo per unum mensem ante sinem tui regiminis antedicti, sed non po tes eruere de equis stipendiariorum, qui sunt, aut erunt depu tati per Commune Veneciarum in Civitate Tar., vel districtu nec eis vendere de suis.

Preterea non potes angarizate pro servitio tuo, vel aliem accipere, aut mittere aliquem stipendiarium equestrem, vel pe destrem, nec corum equos, vel roncinos extra Civitatem Tai ullo modo, ratione vel causa, nisi solum pro servitiis Commu

nis Veneciarum, aut Com. Ter.

Et ut de iis, que stipendiarii equites facere debent, & se vare, pleniorem habeas informationem, pasta que Commune Vi neciarum habet cum eis facies tibi dari a precessore tuo, que se

vabis eis, & facies intregraliter observari.

Cum autem in pactis ipsis inter cetera caveatur quod Constabiles non possint cassare, accipere, seu remittere aliquem suis sociis absque expressa licentia Potestatis, qui pro temp re fuerit in Civitate Ter., ordinatum est per Commune Venciatum, quod si aliquem voles cassare propter insufficientiam, easignes terminum unius mensis secundum formam predictoru pactorum, postquam a dicto stipendio sit cassus. Si tamen a quem cassares ob desectum, vel fallum, statim privetur a se do, nullo termino sibi dato, sed loco alicujus, qui a se pendio recederet, quoquo modo alium accipere, ponere, v tenere non possis, sed Venetias hujusmodi tales desicientes dent remitti & posci.

Monstras autem stipendiariorum omnium tam Equitum, qua peditum videre, & videri facere potes, & debes, & Equos st pendiariorum Equituum bullari facere, sicut, & quoties tibi s

debitur, & placebit.

Scire tamen debes, quod aliquis stipendiarius equester, v pedester non potest habitare tecum in domo tua, & non potes

aliquis eorum esse de Tar., nec de districtu.

Et non potest aliquis stipendiarius equester, vel pedester ta de illis qui sunt deputati ad eustodiam Civit. Ter., quam illis, qui sunt deputati ad custodiam Castri exire Civitatem Tabsque tua licentia, & quamquam exeant cum tua licentia, extra Civitatem steterint per dies tres abinde in antea perde debent soldum, niss de licentia tua stent pro serviciis sas Communi Veneciarum, aut Communi Ter. Verum stipendiar disti Castri taliter debes dare distam licentiam quod ultra quatu nunquam erunt extra Civitatem Tar, de stipendiaris disti Castri

Nec potes comedere in palatio, nec extra palatium int Civitatem Tar, cum aliquo Cive Tar., vel Comitatus.

Et non potes tu, aut aliquis de tua familia recipere ab al qua 'persona ullum donum, vel 'presens aliquo medo, v ingenio.

Nec

Nec tu, nec aliquis de tua familia potest facere, nec sieri facere Mercatores, nec tenere tabernam, nec habere partem in daciis, nec emere, nec emi facere aliquam possessimonem, vel reritorium in Civitate Ter., vel districtu toto tempore tui regiminis.

Et non absolves aliquam sententiam, vel condemnationem, que sieret per tuos predecessores absque licentia Domini Ducis.

& Communis Veneciarum.

Et si uxor tua, vel heredes tui, tam masculi, quam semine, aut aliquis de tua samilia secerit aliquid, quod sit ribi veritum per tuam commissionem, & ipsa Uxor tua, heredes, vel samuli sucrint accusati Domino Duci, vel Advocatis Communis, debes esse responsator, & pagator de omni eo quod Advocati Communis convincerent in illo Consilio, in quo placitare vellet.

Quecumque autem Ducale Dominium tibi mandabit, bona fi-

de servabis, & fideliter adimplebis.

Et quia Capitanei Castri Tar, in civilibus debent esse judices inter stipendiarios disti Castri, te non intromittes, nec intromittere permittes tuos officiales de questionibus civilibus inter ipsos stipendiarios: sed in criminalibus ad te debent oc-

currentia inter eos quelibet pertinere.

In C. franco, in Afyllo, in Mestro, & in Opitergio ordinamus esse Potestates, qui debent regere, & sacere rationem, & ustitiam in Villis, & gentibus spectantibus ad dicta loca, & corum salaria debent percipere a Communi Tar. recipiendo ipsa le tribus in tribus mensibus per, ratam, sicut tu Potestas recipere lebes tuum, & propterea tibi committimus quod in sacienda lari ipsa salaria dictis Potestatibus, & cuilibet eorum, serves

st superius continetur.

Item observabis formam Consilii capti in Consilio Rogatoum, & XL. MCCCXXXIX. Indict. VII. die XVIII. Martii, cuus tenor per omnia talis est: Quod ut omnibus tollatur occaio malignandi, ordinetur, quod nostri Potestates Tar. & distritus sibi invicem dare debeant videlicet unus alteri, ad requiationem eorum omnes illos, qui de jurisdictione unius austuisset, vel ivisset ad jurisdictionem alterius, irretitos surto, nomicidio vel alio malescio commissis in Tax., vel districtu, ut aggravatos debito, cum licet Dominia sint distincta, tamen pivitas cum districtu censeri debeat unum corpus.

Et non potes venire Venetias pro aliqua causa sine licentia

uarum partium Confilii Rogatorum, & XL.

Ceterum scire debeas quod non potes pro tuo socio condu-

ere, neque tenere aliquem tuum filium, sive fratrem.

Preterea committimus tibi, quod quandocumque aliqua pota eques, vel pedes in Tar., vel districtu desuerit, dictas poas supplere debeas, & alios bonos, & sufficientes loco desiientium subrogare, & similiter etiam si aliquis Comestabili esiceret eques, vel pedes, alium ponere debeas loco ejus. Verum illos Comestabiles quos elegeris? & feceris, nobis scribate ut scire possimus quales fuerint Comestabiles ibi facti, sed in hibemus tibi, quod non possis eligere, nec facere aliquem Co. mestabilem, qui sit vel fuerit de tua familia tempore tui res giminis, nec etiam aliquem facere Comestabilem ad postam ipsorum, vel alicujus corum.

Et concedimus tibi; & volumus quod dictos stipendiarios & Comestabiles possis, si in aliquo delinquerent, condemnare, corrigete, punire, & a stipendio privare, sicut corum culpe, &

excessus requirent.

Scire etiam debes, quod aliquis qui fit, fuerit, vel posit esse de nostro Majori Consilio, non potest habere soldum equitis, vel peditis in Trivisana, vel Tar., & omnes pedites & Co. mestabiles Castri Tar. debent esse Veneti, de aliis vero Comestabilibus, & peditibus aliquis esse non potest nist habitaverit Venetias cum sua familia quinque annis. Et etiam non potest esse aliquis qui fuerit Comitus Galearum, vel Nauclerius Na. vium.

Item observabis formam Consilii capti in Consilio Rogato: aum in MECCXXXIX. ind. VII. die XX. Martii in quantum ad te spectat, cujus tenor per omnia talis est. In primis quod fiant duo Camerarii in Civitate Ter., & deputentur eis per Potestatem Tar, duo ex civibus Tar., quibus possit dare illud Salarium pro quolibet corum, quod dari eis antiquitus consue. vit. Et committatur predictis Camerariis quod simul cum pre dictis duobus civibus Tar. exigant omnes introitus, condemnationes, dacia, gabellas; & quelibet alia quomodolibet exigi fpe-Stantia, vel que spestare possent Communi Tar., & quod fai ciant omnes expensas, que ipsis per Potestatem Tarvisii com. mittentur fiende tam in Civitate Tar. quam in diftricu, & faciant pagas Ripendiariorum equitum, & peditum Civit. Tar

Item quod ipsi predicti quatuor scribant concorditer in quatuor quaternis diversis quilibet per se in suo quaterno omnes introitus, & expensas, & quolibet mense de receptis, & expenfatis Potestati Ter, faciant particulariter rationem. Et aliquam pecuniam non possint recipere, nec expendere, nisi ambo Cal merarii, & unus illorum de Tar, simul, & concorditer scripserint in corum quaternis tam recipere quam expensas. Et pecunia conservetur in una cassella cum quatuor clavibus diversis, quarum quilibet predictorum quatuor habeat unam, & in fine mensis confignetut Potestati habundantem, & teneantur sedere tribus diebus in hebdomada , scilicet Lune , Mercurii; & Veneris ante prandium, & post nonam, sub debito sacramenti, & venire, & stare ad campanas ficut faciunt, & tenentut alii officiales Ter. & omnes scribani &c. stipendariorum deveniant in Commune. Et in omnibus predicti quatuor obediant Po: testati, preter quam in premissis que commissa sunt eis, & quod unus dictorum Camerariorum semper ire teneatur ad aperiendum & claudendum portas Civitatis cum uno ex fociis Porc-

Potestatis ad Equum & unus ex domicellis Potestatis ad Equum semper vadat cum eis remanentibus clavibus in manibus Potestatis, & non posit aliquis distorum Camerariorum exire Civitatem abique licentia Poteftatis. Et fi Poteftas exierit Civitatem ambo in ea debeant remanere.

Rationes autem introitus, & exitus Communis Tar. omni mense videre debes particulariter, & distincte, ut superius continetur. & eas nobis omni mense per tuas litteras denotare, & nihilominus in fine anni eas omnes adducere debes tecum, & nobis cum Venecias applicueritis presentare:

Data in noftro Ducali Palac, anno Dom, Inc. MCCCXXXIX.

die XVI. Decembris Ind. VIII.

#### Num. MCCCLXVII. Anno 1340. 14. Gennajo.

Pietro da S. Lorenzo stipendiario del Vescovo di Ceneda manife» fa una congiura ordita contro del Vescovo, e produce una lettera del Patriarca d'Aquileja. Dalla Differtazione mf. de' Vescovi di Ceneda presso l'antore.

Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo Ind. VIII. die XIV. Januarii, ad presentiam Reverendi in Christo Patris, ic domini domini fratris Francisci dei gratia Cenetensis Episcopi, & Comitis accessit Petrus de Sancto Laurentio de Bononia tipendiarius dicti domini Episcopi, & dixit: Reverende pater, c domîne, ego sum taliter requisitus, quod quidam nomine oannes Pita de Ceneta venit ad Caltrum S. Martini, & dixit Alerto & Benvenuto stipendiariis dicti domini Episcopi, tunc porinariis, & habentibus claves dicti Castri, dicatis Petro de Santo Laurentio, quod Simeon qu, ser Bartholomei de Ceneta miit fibi dicendo, quod debeat ire in burgum, quia ibidem est quiam suus amicus, qui vult sibi loqui, deinde predicti Albertus, E Benvenutus dixerunt predicto Petro de Sancto Laurentio preicta verba, & dictam ambaxiatam, & dictus Petrus dicta die post esperas ivit in burgum, & invenit in platea dictum Simeonem, ui dictus Petrus dixit, ubi est ille meus amicus, quem missiti 1 dicendo, quod volebat mihi loqui; & tu ac respondit dictus imeon, & dixit, vade ad domum Matthei, quia tu invenies bium ibi, & tunc dictus Petrus ivit ad domum dicti Matthei, i ibi erant plures in sua taberna, & supervenit dictus Simeon, c dixit cuidam, qui vocatur Violeta, iste est Perrus de Sancto aurentio, modo loquere ei id quod tu vis, & tunc dictus Sineon habens unam fugatiam in manibus, dedit fingulis particuon dicte fugatie, dictis Petro & Violete, & tunc Petrus & diins Violeta fecerunt se ab una parte, & dictus Violeta dixit icto Petro : nuntius non debet male audiri , neque malum ha. ere; ego debeo te falutare ex parte Mini de Pixinis, qui hastat in Terra Motte ad instantiam illorum de Camino, & di.

DOCUMENTI.

Rir mihi, quod ego deberem tibi dicere, quod fi volebas con-Sentire dare Castrum Sancti Martini illis de Camino, quod ipse faceret tibi dare quatringentos florenos aureos ab illis de Camino, & faceret, quod dominus Patriarcha Aquilegensis dabit tibi unam banderam : & dixit , quod ipse bene scit , quod tu potes facere predicta, & quod tu es multum suus amicus. Et tunc respondit dictus Perrus dicto Violete: Si ego darem dietum Castrum, vos non haberetis postea Roccam, & quales spalas haberetis, & quales homines, & gentes haberetis? Respondit dictus Violeta: bene ordinatum est de loco Roche, & haberemus gentem illorum de Camino de illis de Cordignano, de Fregona, de Valle Mareni, de Zumellis, & de hoc loquetur tibi ser Antonius de Romagno, & si non vis mihi credere, accipe istam litteram subscriptam dilecto amico nostro Carissimo ser Antonio de Romagno, & devoto nostro; & sigillatam ce. ra rubea, in qua cera sculpta erat imago in forma domini Patriarche Aquilejensis, cujus littere tenor infrascriptus est Et tunc dixit dictus Petrus, ego nescio litteras; & tunc res. pondit dictus Violeta: vade ad fer Antonium, qui cam bene tibi leget, & dicet tibi tenorem talium litterarum, & de om. ni eo, quod ipse tibi dicet, bene poteris confidere, & secure facies ea, que tibi dicet. Et tunc dictus Petrus ivit sursum ac dictum Castrum, & accessit ad dictum dominum Episcopum, & presentavit supradictam litteram, & narravit sibi omnia verb: Supradicta. Cui Petro respondit dictus dominus Episcopus : Fili mi, bene fecitti, quod mihi dixisti, & volumus quod de no. ftra voluntate, & conscientia tu debeas segui dictum tractatum fingendo, quod nihil sciam, neque quod tu aliquid nobis dixeris & quicquid facies, vel dices, & tibi dicetur, referas nobis; cui Petrus dixit, libenter faciam. Et tunc sequenti die de mane dictus Petrus ivit in burgum, & invenit Simconem & dixit ei ubi est ille meus amicus, qui fuit heri in seromihi locutus, quia volebam illi respondere certis verbis, que dixit mihi heri, & tunc dictus Simeon respondit, & dixit, ipse recessit, sed bene poteras de eo considere, quia ipse est anime & corporis illorum de Camino, sed usque ad tertium diem ibimus tu, & ego ad Fregonam ad loquendum dicto fer Mino amico tuo: & tunc respondit dietus Perrus: ego non irem illuc, & plura verba fuerunt inferta, propter que dictus Simeon videbatur confessus, & culpabilis totius tractatus, & verborum dicti Violete, que causa brevitatis omittuntur. Tenor autem littere talis est. Care fili, & amice carissime. Quod nobis promissifi de fortilitiis Ecclesie Cenetensis juxta possibilitatem tuam Rudeas adimplere, si honorem tuum cupis ampliare, pro firmo renentes illud quod promisisti effectualiter attendere, nam protinus predicta si possunt illi Episcopo aufferri de manibus, poterunt alia recuperari de manibus adversariorum, pro ut firmiter credimus, & speramus. Rizzardo de Camino scripsimus qui suis Capitaneis jam litteras destinavit, qui tibi dabunt pedites

dites juxta votum, quando tibi, & amicis erunt necessarii; & eodem modo scripsimus domino Federico Capitaneo nostro in Castro Sacili, si fuerit tibi opportunum, prestare tibi debeat de gente nostra; quare cum citius potes, studeas adimplere juxta posse, nec amplius de cetero valeas dubitare.

Data in Castro nostro Utini die X. Januarii.

Reltrandus Patriarcha Aquilejensis.

Num. MCCCLXVIII. Anno 1340. 27. Gennajo.

Nenezioni mandano due ambasciatori agli Scaligeri nella solennità delle loro nozze. Ex schedis clariss, viri Francisci Donato Nob. Veneti.

MCCCXXXIX. die XXVII. Januarii in M. C. Quod mittantur duo ambaxatores ad dominos de la Schala pro festo suarum nupriarum, quas faciunt cum conditionibus aliorum, qui vadunt Mantuam, sed de robba dicatur, quod sit decens, sacut videbitur domino Duci, Consiliariis, & Capitibus, vel majori parti corum.

Num. MCCCLXIX. Anno 1340. 16. Febbrajo.

cossituti di alcuni Carcerati, i quali palesano la congiura di dare il Castello di Ceneda nelle mani de' Caminessi. Dalla Disserrazione ms. de' Vescovi di Ceneda presso l'Autore.

Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo Ind. VIII. lie XVI. mensis Februarii . Hec est inquisitio , que fit , & fieri ntenditur per discretum, & sapientem virum dominum Sucium le Barbarolis de Bononia Vicecomitem, & Rectorem in Ceneta pro Venerabili in Christo Patre, & domino, domino fratre rancisco Dei gratia Episcopo Cenetensi, & Comite contra, & dversus Antonium qu. domini Guecellonis de Romagno, Sineonem qu. Bartolomei de Bonello, & Arnoldum Sartorem qu. Justi de Ceneta, & contra quemlibet corum, in co, & super o, quod ad aures, & notitiam predicti domini Vicecomitis vervenerit, fama publica precedente, & clamofa infinuatione eferente, nec non per relationem plurium personarum dieti lomini Episcopi, que ad infrascripta dolose & malo modo consaminabantur, & contaminati fuerunt, quod predicti, & quiibet predictorum spiritu diabolico inspirati, & malo modo & dolose proposuissent, tractassent, & voluissent subripere Cafrum S. Martini dicti domini Episcopi Cenetensis positum in Ceneta; volentes insuper & proponentes interficere dictum doninum Episcopum cum tota sua gente, die, nochuque, cum nelius, & abilius potuisset, in magnum & grave dannum, &

prejudicium predicti domini Episcopi, & contra honorem suum & contra deum, & justitiam, intendentes ad invicem, & cum atiis, quorum nomina tacentur ad presens, prestare auxilium confilium, & favorem unus alteri, & alter alteri ad predicta omnia, & fingula supradicta perpetranda, & exequenda, que omnia tentabant, & perpetrabant . . . & quodlibet predicto. rum facere contra honorem, & statum bonum excelse Ducalis Dominationis, & Communis Venetiarum, & Terrarum subjecharum dicto dominio, & specialiter in terris, que coherent cum dicta Terra Cenete, & predicta fecerunt de anno presenti, & mense Januario nuper elapso ; super quibus omnibus & Engulis dependentibus, coherentibus, & pro . . . extraneis ab eisdem, predictus dominus Vicecomes intendit procedere, & inquirere contra predictos, & quemlibet predictorum, & contra quemlibet alium repertum culpabilem, & veritatem reperire. & eds culpabiles repertos, & quemliber alium repertum culpabilem punire, & condemnare secundum formam juris, & flatutorum Communis Cenete, ex auctoritate fibi concessa a predicto venerabili patre, & domino domino Episcopo Cenetenfi, & omni jure, modo, & forma, quibus melius poteft. & poterit, & ut pena unius, five predictorum fit merus, &

exemplum aliorum,

Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo Ind. VIII. die XVII. Februarii: coram discreto & sapienti viro domino Sucio de Barbarolis de Bononia Vicecomite & Rectore in Ceneta pro venerabili in Christo patre, & domino domino fratre Francisco dei gratia Episcopo Cenetensi & Comite. Constitutus Simeon qu. Bartholomei de Bonello de Ceneta juratus dicere veritatem super suprascripta inquisitione fibi lecta per ordinem vulgariter, & ad intellectum suo sacramento sponte, & sua pura voluntate in anima sua, sine metu tormenti, vel alfo quo. libet metu, & cruciatu corporis, volens perseverare, & veritatem dicere, & approbare omnia & fingula, que pluries dizit, & confessus fuit coram dicto domino Sucio, in primis quod de mense Januario dominus Francischinus notarius qu. Bertolomei notarii de Ceneta erat detentus in Castro S. Martini de Ceneta, & dominus Antonius de Romagno eum cito fecit relaxare, & idem Simeon dixit dicto domino Antonio, vos fecistis cito relaxare Francischinum? Et ipsa hora dictus dom. Antonius dicto Simeoni respondit, & dixit: ego non refero a. liquas gratias domino Episcopo, nec glotenzelis, sive familie, & dixit, per Virginem mariam non ibunt pauci dies, quod dabo fibi supra clericam, & dixit etiam, quod pauci dies ekunt, & venient qui incidant, & facient eum incidi cum tota ejus familia per petias, & non intendo quod aliquis homo de Ceneta se impediat, quia meliorem gentem, quam fint isti habebo, & qui melius facient ad meum sensum. Item dixit di-Etus Antonius, quod si ipse haberet gentem de Cordignano, de Fregona, de Castro Vallismareni, de Zumellis, de omaiDOCUMENTI.

bus terris, & Castris illorum de Camino inferiorum 'ad accipiendum Castrum S. Martini, & Roccam Cenete ipsius domini Episcopi, ad mortem & destructionem ipsius domini Episcopi, & hoc ad petitionem dictorum dominorum de Camino, & quod ipse habebat talem dominum ad spalas, quod bene poterit se defendere a Communi Venetiarum, & a domino Episcopo; & tunc interrogatus per dictum dominum Vicecomitem, quis poterat effe ille dominus, qui poterat fibi dare spalas? Respondit & dixit dominum Patriarcham prout credebat, quia noluit specificare ejusdem nomen predicti domini. Item dixit idem Antonius eidem Simeoni, quod ifti Sacerdores derisorie loquendo de dicto domino Episcopo, quod nunquam deberent permitti stare in fortilitiis, nec habere aliquas, fortilitias, sed stare in plano. Item dixit quod de dicto mense Januarii quidam Violeta familiaris domini Rizzardi de Camino venit ad Cenetam. & descendit in domo cum dicto ser Antonio causa complendi dictum tractatum, & ad habendum dictum Castrum, & dictam Roccam. Item dixit, quod verum fit, quod mist Joannem Pitam de Ceneta superius ad dictum Castrum S. Martini ad petendum Petrum de S. Laurentio familiarem domini Episcopi Cenetensis, ut ipse veniret in burgo inferius locutum Violete predicto, qui Petrus de S. Laugentio descendit de Castro, & ivit locutum cum dicto Violeta, & insimul fuerunt locuti in domo Matthei eundem tractatum complendi. Item dixit, & sonfessus fuit, quod dictus Violeta dixit sibi, quod miserat inum suum familiarem pro Nicolao de Cornuda, & Andrea de Laclusa de Serravallo, ut venirent ad eum locutum sibi, qui venerunt bene, & hoc malo modo, & causa tractandi mortem licti domini Episcopi, & destructionem sui Castri. Item dixit, & confessus fuit dictus Simeon, quod ipse dixit dicto Antohio: vos scitis, quod vos receditis, & non accipitis comeaum a domino Episcopo, qui dictus Antonius ei respondit, & lixit, plus est ad faciendum, quam cogitas, & hoc fuit in Caftro .

Eadem die &c. Coram &c. Constitutus Arnoldus Sartor de ceneta qu. Zusii juratus dicere veritatem &c. ut supra consesus fuit in primis, quod de mense Januarii, dum esser Fregore, Racola Gastaldio Fregone ei dixit, quam primum tempus rit, quod dominus Episcopus Cenetensis non habebit tantum le posse, sicut modo habet. Item dixit & consessus suit, quod intonius de Romagno ei dixit, quod debebat habere gentem e Fregona, de Cordignano, de Valemareni, de Zumelis, & demnibus terris, & castris illorum de Camino inferiorum ad ccipiendum Castrum S. Martini, & Roccam Cenete, ad morem & destructionem domini Episcopi Cenetensis. Item dixit consessus suit, quod Antonius de Romagno habebat talem ominum ad spalas, qui poterit se desendere a Communi Veetiarum, & a disto domino Episcopo. Item dixit & consessus

fuit,

DOCUMENTI.

Buit, quod audivit dici a dicto Antonio, quod idem Antonius erit, qui dabit adhuc dicto domino Episcopo taliter super elexicam, quod oportebit se de eo vendicare. Item dixit, & confessus fuit, quod Franceschinus notarius predictus, & Odoris cus notarius de Canipa funt ille persone; que conduxerunt, & conducebant totum tractatum, eundo & redeundo. Item dixit, quod dictus Franceschinus scripsit plures litteras Capitaneis Ca-Arorum illorum de Camino, illis de Prata, & de Porciliis, quod deberent mittere gentes ad succurrendum dictum Antonium. Item dixit, & confessus fuit, quod Guecellus fartor frater dicti Franceschini, Blaxius & Vectorellus fratres naturales dicti Antonii; Petrus Peliparius qu. Belemari de Ceneta, Oliverius de Coldeluna, & Agostinus, & Bortolinus familiares didi Antonii, omnes predicti & quilibet predictorum per fe dicebant, quod libenter effent ad mortem, & destructionem di-Ati domini Episcopi, & ad destructionem sui Castri S. Martin de Ceneta. Item dixit & confessus fuit, quod Joannes de Fre. gona, & Guerzulus familiares domini Rizzardi de Camino fi militer veniebant Cenetam, & redibant Fregonam, & hoc ma lo modo, & causa tractandi mortem dicti domini Episcopi, & destructionem sui castri, & omnia dixit vera esse.

Num. MCCCLXX. Anno 1340. 21. Febbrajo.

Parte presa nel Consiglio de' Veneziani, che il Podestà di Castel.
franco renda ragione e giustizia in tutti i casi occorrenti in
detto luogo, e nelle Ville e nelle persone ad esso luogo spettanti. Ex Codice Svajer ms.

MCCCXXXIX. die vigesimo primo Februarii in M. C. Cum pridie in isto Consilio captum foret per partem &c quod Potestas Casti franchi deberet facere rationem & justitam in disto Regimine secundum consuetudinem disti loci; & recipiatur, quod hujusmodi erat, quod fiebat justitia, & reddebatur jus per majorem partem per Potestatem Tarvisi, quod quidem esset contra intentionem Terre. Vadit pars, quod so testas Casti franchi debeat facere rationem, & justitiam seus sibi melius apparebit in omnibus casibus occurrentibus in disto loco, & villis, & personis ad ipsum locum pertinentibus.

#### Num. MCCCLXXI. Anno 1340, 16, Marzo.

Marco Molin eletto con due altri ad andar a rivedere e ricono a feere infeme con altri Deputati da Ubertino da Carrara Sig. di Padoa alcune rotte fatte dalla Brenta ad Oriago per farne poi relazione al Senato. Ex Tom, IV. n. 14. Cod. mf. Amedei Svajer.

#### MCCCXL. XVI. Martii.

Cum de mense Octobris nuper elapsi capta foret quedam pars n isto Consilio de facienda responsione Domino Ubertino suer oblationem nobis per ipsum factam in facto ruptarum Oriagi, inter cetera foret captum quod quia tunc tempus habilis on aderat ad dicta commissa facienda quod in tempore habili nitteremus aliquos ex nostris, qui examinarent de dicto facto ssimul cum aliquibus ex suis quos mitteret, & in tempore resenti habilius provideri possit super ipsis negotiis quam ali-10 alio tempore. Vadit pars quod eligantur tres Sapientes eliindo de illis X, qui alias fuerunt ad providendum super istis Stis, qui debeant etiam convenire & conferre cum illis quos ittet dictus Dom. Ubertinus pro facto dictarum ruptarum, & taminent de facto clausure fiende pro dictis ruptis prout nols obtulit dictus Dom: Ubertinus, & nobis suum Consilium ne in scriptis, cum quo . . . . hic & fiet ficut videbitur & pediant se quantocius possunt, & quilibet possit ponere parim: Electi fer Petrus Pifani fer Marcus de Molino & fer Nicoaus Rufto.

#### Num. MCCCLXXII. Anno 1340. 17. Marzo.

rumento di cessione, in vigor del quale Carlevario de da Torre; e Pomina di lui sigliuola cedono a Tolberto, Gabriele, e Biachino da Prata, e a Brazalia e Niccolò di Porzia tutti i loca di di contro diritti che avevano contro gli eredi di Biachino qu. Tolberto da Camino. Ex Archivo Ence & fratrum Co. de Purbilis eruit Co. Encas qu. Rambaldi.

Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo, Ind. VIII. e XVII. Marcii, presentibus Federico qu. Dom. Galvani de lino, Stefano notario de Civitate Austrie, Philippo notario Utino, Galvagnolo familiari infrascripti Dom. Carlavarii, Ipheo de Ossa Prate comorante, & aliis vocatis & rogatis. Philis vir Dom. Carlavarus qu. Dom. Joannis de lature de Idiosano, & nobilis Domina Domina Pomina ejus filia ex caudonacionis inter vivos pure mere simpliciter, & irrevocabilir dederunt, cesserunt, transtulerunt, & mandaverunt nobili pom. Tolberto nato qu. nobilis viri Dom. Pegli de Prata

DOCUMENTI.

recipienti & stipulanti pro se, & vice & nomine nobilium virorum Dominorum Gabrielis & Biachini fratrum ipsius, Domini Tolberti, & Dominorum Brizagle, & Nicolai qu. Dom. Manfredi de Porciliis omnia corum jura & actiones reales & persona. les, utiles & directas, tacitas & expressas, que & quas habebant, habere poterant, vel sperabant habere adversus heredes in bona, & in bonis qu. nobilis viri Dom. Biachini qu. nobilis viri Domini Tolberti de Camino occasione & nomine dotis & contradotis, ac aliorum pactorum five sponsaliorum contractorum & factorum inter ipsos Dom. Carlavarium, & Dominam Pominam ex una parte, & dictum Dom. Biachinum, vel ejus tutorem five procuratorem ex altera, ut in instrumentis scriptis mann Francisci notarii qu. Dom. Mantenini de Villanova de Laude plenius continetur, & nomine & occasione pene dapno. rum omnium & expensarum ac interesse litis & extra habito. rum & factorum occasione predicta; que instrumenta eidem tra diderunt ibidem, constituentes ipsum Procuratorem per se 8 nomine quo supra recipientem in rem suam, & ponens ipsun in locum suum ita quod amodo suo nomine actionibus utilibu & directis tacitis & expressis possit adversus dictos heredes, & bona que dicti Dom. Biachini, & in bonis ejusdem nominibu & occasionibus suprascriptis agere, experiri, excipere, repli gare, consegui, & se tueri, & petere dictam dotem & contra dotem, fortem, & penas, dampna, expensas, & interesse, & bona obligata, & omnia & fingula facere quemadmodum ipi facere poterant. Promittentes ipse Dom. Carlavarius & Domini Pomina &c. omnia & fingula &c. firma & rata perpetuo ha bere &c. Renunciantes &c. Actum Utini in domo habitata pe ipfum Dom. Carlavarium.

Ego Caninus de Vinea de Pulcinico Imperiali auctoritate no

tarius hiis interfui & rogatus feripfi.

#### Num. MCCCLXXIII. Anno 1340. 18. Maggio.

Deliberazione de' Trivigiani per sollevare li contadini ridetti in gran bisogno, e per distruggere le locuste, che infestavami il Territorio. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolt. Scotti.

Die Jovis XVIII. Maji. Curia Sapientum, seu Antianorum pre distorum, & certorum aliorum Sapientum ad hoc specialite convocatorum in Capella palatii Communis Ter. Coram distribum. Potestate, & Capitaneo ad sonum Campanelle more solito congregata num. XV., proposuit idem Dom. Potestas, & Capitaneus, & petit sibi consilium exhiberi quid sit faciendur cum Rustici districtus Ter. ad presens proprer inopiam, inceessitatem bladi quamplurimum sint indigentes, & pau peres, ita quod bonum esset aliquam prerogativam esidet

177

Rusticis facere usque ad certum tempus de corum debitis .

Item quid sit faciendum cum innumerabilis multitudo locuftarum ad presens pulluler in Tar. districtu ad detrimenrum ea-

rum, & mortificationem procurandam.

Super quibus propostis dicti Sapientes, & Antiani de volunate, & beneplacito dicti Domini Potestatis, & Capitanei unasimiter & concorditer providerunt. Videlicet super prima prosofta de Rusticis, quod nullus homo, & persona de Villis ditrictus Ter. possit nec debear conveniri in aliqua causa, neque pignorari, nec personaliter detineri, usque ad Kal. Aug. roxime venturi, excepto quod de affictibus, & redditibus hu-

us anni presentis possint conveniri, & pignorari.

Et super secunda proposta de locustis similiter providerunt, mod quiliber homo, & persona districtus Ter., qui mortificasit, & colliget de locustis, & ipsas presentabit Plebano Capiis plebis enjuslibet plebis, & Marico dicte piebis, habeat quinue fol. par. pro quolibet stario a Commune Ter. Et quod Aaricus Capitis plebis teneatur qualibet septimana dare in scritis per ejus Plebanum Dom, Potestati, & Capitaneo nomina llarum personarum, que colligerint ipsas locustas, & quantiatem ipsarum locustarum ad hoe ut eisdem fieri possit solutio. ro corum labore.

Et de predictis fieri debeat proclamatio.

#### Num. MCCCLXXIV. Anno 1340. 2. Luglio.

Veneziani acconfentono di effere pieggi per confervar la concordia fra i Signori di Milano, della Scala, di Ferrara, e di Mantova. Ex Schedis clarissimi viri Francisci Donato Nob. Veneti ex libro Spiritus pag. 111.

MCCCXL. die secundo Julii in M. C. Cum de mense Novembri proxime elapsi captum fuerit in oc Confilio, quod per nostrum Commune sieret plezaria pro pminis de Mediolano, dominis de la Scala, & Marchione Ferrie pro concordia servanda inter cos. Et domini Mantue qui nt in dicta concordia petunt quod similiter pro eis Communostrum se constituat plezium. Vadit pars quod amore doinorum Mantue complaceatur eis in faciendo per nostrum ommune dicam plezariam ficut captum fuit pro aliis domis antedictis, recipiendo illas promissiones, & cautelas, que terint necessarie pro nostro Communi. Et de modo faciendi ctam plezariam, & recipiendi promissiones, & cautelas propftra indemnitate servetur & fiat, quod ordinatum est, aut dinabitur per Confilium Rogatorum.

Die tertio Julii. Creatus fuit findicus Nicolinus de Fraganesco notarius Curie Tom, XI.

DOCUMENTI.

ad faciendum nomine Communis plezariam de sexaginta mille ducatis auri pro dominis Mediolani, Verone, & Mantue, & quolibet corum pro observatione concordie, & lige facte inter eos. Et ad recipiendum pro dictis dominis, & Communibus Mediolani, Verone, & Mantue, & a Civibus XII. ad minus cujuslibet dictarum Civitatum promissionem de servando nostrum Commune indemne a dica plezaria cum omnibus promissionibus, renuntiationibus, cautelis, & clausulis propter ea opportunis, Testibus Dominii Cancellario Stephano Benintendi & Nicoleto Blondo notariis Curie, Laurentio Plebano S. Canciani, Bonincontro Boni, & Joanne Vacumdeo! scribis Curie majoris, & aliis.

Num. MCCCLXXV, Anno 1340, primo Marzo.

Elezione di Savi per risolvere cogli Anziani nelle occorrenze chi andavano inforgendo in Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII della Raccolta Scotti.

In Christi nomine amen. MCCCXL. Ind. VIII. die Merc. 1 mensis Martii. Infrascripti funt Sapientes, seu Antiani elect per Nobilem, & potentem Virum Dominum Petrum de Canal Civitatis Tar. honorabilem Potestatem, & Capitaneum pro men fe Martii presenti ad consulendum, & providendum circa oc currentia ad Commune Tar., & reservato eidem Dom. Potestati & Capit. arbitrio agendi, providendi, & mandandi circa pre dicta plus, & minus prout sibi videbitur. Existente ipsius Do. mini Potestatis, & Capit. Vicario nobili, & prudente milio Domino Petro de Lambertinis de Bononia Legum Doctore.

Dominus Franciscus de Salamone D. Gerardus de Baldachinis ) de domo Ser Joannes de Maunico D. Joannes de la Vazola de medie D. Fanzellus de Fanzello

Ser Vendramus de Ricardo

D. Bonacursius de Caserio D. Odoricus de Bonaparte

Ser Marcobonus qu. Maphei Aurificis D. Nicolaus de Adelmario

D. Rambaldus de Azonibus de ultra Cagnanum,

Ser Jacobus de Clarelo.

#### Num. MCCCLXXVI. Anno 1340. 4. Settembre .

enteuza del Podestà di Conegliano in favore di Andrea Sansiore di Serravalle, che gli conferma il possesso di un sendo già conceduto a' suoi maggiori da' Signori di Camino. Dall'autentico presso il nobile Sig. Gio: Antonio di Sansior.

In Christi nomine amen. Nos Marinus Grimani de Ducali andato Porestas Coneglani, ipsiusque Dominii litterarum manro, quarum tenor talis est. Bartholomeus Gradonico Dei tatia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroatie Dux, Dominus quatpartis, & dimidie totius Imperii Romanie, nobili & Sapienviro Marino Grimani de suo mandato Potestati Coneglani fili dilecto salutem, & dilectionis affectum. Significamus vo-, quod in nostris Consiliis minori, Rogatorum, & quadrata capta est pars infrascripti tenoris. Cum Andreas de San-Flore Civis, & habitator in Serravallo nobis exponat, quod Gicello de Collis jam septem annis occupavit, & sibi indebicenuit quandam possessionem triginta, vel quadraginta Camofum positam in districtu Regenzudi loco dicto Col de Manza, m possessionem dicit jam centum annis, & ultra detentam ide in pheudum a Dominis de Camino per predecessores 1, & subsequenter per Rolandinum de Sancto Flore juris Dotem Patrem ipfins Andree, prout clare continetur in inveftia ejus, & propterea petat restitui in possessionem predictam, Super hoc scriptum foret Potestati nostro Coneglani, qui susende recepit aliquos testes productos per dictuin Andream, e quos fatis probavit, quod dictus Rolandinus Pater ipfius trree habuit in pheudum a Dominis de Camino, & tenuit orifionem predictam; & requisito dicto Guecellone de Colle ur peritione dicti Andree de Sancto Flore, qui dicit, quod em est quod exponit ipse Andreas, sed quia non petiit inestionem ipsius pheudi in tempus stabilitum, ipse, & alii v smodi pheudum habentes amisit rationem, quam habebat ofo: Cumque dicta oppositio satis fragilis videatur, non depropterea dictus Andreas justitia perturbari. Capta fuit quod scribatur Potestati nostro Coneglani, quod non ob-", quod non petierit invekitionem dicti pheudi in tempus, Potestas faciat sibi in hoc, quod sibi videbitur fore justum, reperiet & cognoverit dicas possessiones spectare eidem nree, ipsum de eis investire debeat jure pheudi nomine no-Communis. Quare vobis per jam dicta nostra Consilia scri-118, & mandamus, quatenus dictam partem, ut continetur, inv labiliter observetis.

Date in nostro Ducali Palatio die primo Julii Indic. VIII. (gnitor petitionis, & jurium productorum per ipsum Dom. Anceam de Sancto Flore fecundum formam dicte sue petitio-5 oram nobis producte, & ipsis juribus visis, & auditis, ac 80 Do

diligenter examinatis videlicet Instrumento prime investiture facte in qu. Nobilem, & ftrenuum Militem Francorum Dom Andream de Chales habitatorem in Sancto Flore districtus Cast Regenzudi Auum ipsius Andree per qu Nobilem & potentem v rum Dom, Biaquinum de Camino, de uno ejus Manso Ter ad pheudum habitantie jacente in Castro Regenzudi, in Contra de Colle, loco dicto Col de Manza, cum fervicio, & fidelit te pro se, & suis Heredibus masculis tantum stipulanti, ur carta scripta per qu. Adelpertum Notarium de Serravallo millesimo ducentesimo sexagesimo Ind. III., die Dominico sept mo intrante Martio continetur, & Instrumento secunde inv stiture dicti pheudi facte in dictum D. Andream de Chales p qu. Dom. Gerardum de Camino filium qu. dicti Dom. Biaqu ni, in quo continetur, quomodo ipse Andreas juravit ipsi Do: fidelitatem contra omnes homines, salva fidelitate suorum a teriorum dominorum, ut in carta scripta per qu. Thomasir notarium in millesimo ducentesimo septuagesimo quinto. Il tertia, die Martis octavo Januarii continetur, & Instrumentertie investiture facte per predictum qu. Gerardum de Car po in qu. Juris Doctorem Dom, Rolandinum dictum de San Flore qu. dicti Dom. Andree de Chales Sacramento ei prest de fidelitate talis pheudi quale dictus qu. Dom. Andreas hab rat a prefato Genitore suo, ut in carta scripta per qu. De Jacobum notarium de Fregona continetur, & Instrumento qua investiture facte in dictum Rolandinum pro dicto pheudo c Sacramento fidelitatis prestite, ut supra per qu. Dom. Guec Ionem de Camino qu. predicti Dom. Gerardi ut in carta sc pta in millesimo trecentesimo sexto Ind. quarta die XIV. Ap Iis per Vivianum Lovatum not, continetur, & Instrumento qu te investiture dicti pheudi facte per dictum qu. Dom. Guecel nem in Dom. Jacobum filium dicti qu. Rolandini & fratt Ipsius Andree in millesimo trecentesimo vigesimo indic. ter die penultimo Augusti, carta scripta per qu. Caramum notari dicti loci, & Instrumento fexte investiture facte in dictum cobum de dicto pheudo per qu. Dom. Ulricum de Tufres f cessorem qu. Dom. Guecellonis de Camico in dominio dicti. ftri Regenzudi, & jurium, ut in carta investiture fcripta millesimo trecentesimo vigesimo quarto, Indict. septima, die que ta exeunte Octobre per Sperantiam notarium de Castro Regenz continetur. Insuper & auditis testificationibus plurium testi concordantium cum tenore dictorum Instrumentorum Vid. S rantie, Grandobeni, Jacobi Guagnalti, Antonii difti Gisle, Jonis de Barizolis, Joannis Zassi de Col de Manza omnium Castro Regenzudo affirmantium dictum Dom. Andream de Sat ) Flore fuisse filium legitimum, & naturalem qu. Dom. Ro dini Doctoris filii prefati qu. Dom. Andree Militis de Ch ! habitatoris in Sancto Flore, & alium masculum de dicta li se nescire viventem, & omnes predictos suos predecessores diffe, & cognovisse tenentes dictum phendum a dictis Dom 5

ie Camino, falvo quod idem qu. Jacobus permutavie quatuor etias terre quinque jugerum tunc garbezas de dicto pheudo, um una sola peria terre trium jugerum cum domibus, & haitantia super ea habitis, cum Dom. Gabriele notario cum vountate, & auctoritate Gastaldionis dicte Curie, & Dom. Gambii e Collis tune dominantis ibi, quam habitantiam receptam in ermutationem loco dictarum terrarum tenuit ipfe Jacobus de incho Flore nomine pheudi, & ita dicus Dom. Gambius de ollis accepto in se dominio dicti Castri Regenzudi, & jurium hendorum firmam, & ratam habuit permutationem predictam re pheudi loco dictarum terrarum. Unde cum predicta omnia a vera esse nobis legitime constet, ac etiam factis pluribus lemnibus clamationibus per preconem, & nuntium dicte Cuin dicto loco, si esset aliquis homo, vel persona, qui velt uti jure aliquo super dicto phendo, aut contradicere, ne ise Andreas de Sancto Flore sit investitus, & ponatur in tenuin dicti pheudi nomine Ducalis Dominii de codem secundum rmam antiquorum instrumentorum, deberet coram nobis in eminis statutis legitime comparere, nullus comparuerit contdictor, & super his omnibus habita deliberatione solemni, Confilio plurium discretorum virorum, Dei nomine invocat, in his scriptis sedentes pro tribunali ad bancum juris sub dria Communis Burgi Coneglani, pronunciamus, & pronunendo, Auctoritate a prefato Ducali Dominio nobis concessa, a superius continetur, sententiamus omni medo, forma, & je, quibus melius possumus, & debemus dictum D. Andream d Sancto Flore filium masculum legitimum, & naturalem q. Im. Rolandini Doctoris qui fuit qu. D. Andree militis dide Chales Francorum, olim habitatoris in Sancto Flore priminvestici a Dominis de Camino, nullo alio comparente ex dia linea succedere, & investiri debere nomine Ducalis Domini de jam dicto pheudo secundum ejus requisitionem prout nac ultimo loco tenebat, & possidebat qu. Dom. Jacobus de Sicto Flore frater dicti Andree facta dicta permutatione cum attoritate Curie, secundum formam tamen prime investiture fae predecessoribus suis, & sic eum investimus cum suis heribus masculis nomine dicti Ducalis Dominii Venetiarum.

ata, & pronunciata fuit dicta Sententia pro dicto Andrea il presente per presatum Dom. Marinum Grimani Potestatem Ceglani, pro tribunali sedentem ad bancum juris, ut premitur. Currente Anno Nativitatis Domini Nostri Jesu Christ millesimo trecentesimo quadragesimo; Indict. octava; die Lie quarto intrante Septembre, presentibus nobili viro Dom. Psbytero Zanetto Cassarino Canonico Ecclesie Sancti Marci de Vectiis, Dom. Jacobo Paulo dicte Civitatis, Dom. Francisco Juice de Scottis de Castro Coueglani, Ruzolino, & Cittadino Furibus qu. Dom. Jacobini de Montealbano de co loco, Almico dicto Baraza not, de Burgo Coneglani, & aliis pluribus de bas ad hoc vocatis, & specialiter rogatis, Signum Not.

Ego Valmasius qu. Dom. Antonii de Marco Civis de Cone. plano Imperiali Auctoritate Notarius his omnibus interfui, & rogatus ex commissione, licentia, & auctoritate prefati D. Pote statis scripsi .

Num. MCCCLXXVII. Anno 1340. 7. Ottobre,

Comando del Podestà di Trivigi di demolire un Fortino fatto ne sito, ov'era stato il Castello di Selva chiamato Malgrado Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nos Petrus de Canali Tar. Potestas, & Capit., vobis Mari co, jurato, Communi, & hominibus de Silva, nec non Ma ricis, juratis, Communibus, & hominibus plebis de Bolpago, & re gularum dicte Plebis, ad quos presentes advenerint pena, & banno centum lib. par. pro quolibet Communi, & L. lil par, pro quoliber Marico, jurato, & XXV. lib. par. pro qual bet fingulari persona, per hec scripta precipimus, & mande mus, quatenus visis presentibus totum edificium, & fortil ciam alias factum, & factam in monte, & loco super quo ali erat castrum de silva, quod appellabatur noviter Malgradum destruere, & extirpare, ac removere totaliter penitus debeati ipsam fortiliciam tollentes, & removentes, fossas explanantes & in planum, & in nihilum reducentes, ac cuppos, & lien men restituentes hominibus, & personis, quibus alias erepti & accepta fuerunt tempore guerre nuper preterite causa con Aruendi fortiliciam supradictam. Alioquin contra vos, & v strum quemlibet inobedientes ad penas predictas, & alias, po ut de jure nobis fuerit plenarie procedamus.

Data Tar. VII. Octobris Ind. VIII.

'Num. MCCCLXXVIII. Anno 1340. 20. Ottobre.

Carlo Imperadore concede la contea di Alpago a Giacoma mogi di Endrighetto da Bongajo col mero e misto Impero come post deva il suddetto Entrighetto. Ex schedis Cl. viri Lucii Dole nei Canonici Bellunensis.

Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo, Indi octava, die XX. mensis Octobris in Villa Plebis Alpagi in po vicu Ecclesse Sancte Marie, presentibus domino presbiteto Fit monto Archidiacono Alpagi, presbitero Andrea qui fuit de Georgio nunc officiatore in dicta plebe Alpagi, Rocholino Casteono, Lancello tto judice de la Valle, Alimono notario oro, Francisco no tario de Bolzano, Bonagurio & Bartholom Tatribus de Ponte & aliis. In plena & generali concione Co muni

munis & hominum de Alpago ibi folemniter congregatorum d. scientia & mandato sapientis viri domini Joannis de Lusignana officialis & militis in Civitate & districtu Belluni leste sucrunt coram distis hominibus & Communi de Alpago omnibus ibi audientibus, & vulgatizate per me Viventium de Rudonot. littere infrascripti tenoris.

Cynus de Casteliono Civitatum Feltri & Belluni Vicarius generalis provido viro Joanni de Lusignana officiali & militi in Belluno salutem sinceram. Significamus nos a dominis nostris

infrascriptis recepisse litteras infrascripti tenoris:

Carolus domini Regis Bohemie primogenitus, Marchio Moravie, & Joannes dei gratia Dux Carinthie, Tyroli & Goritie Comes, Aquilegensis, Tridentine, & Brixinensis Ecclesiarum Advocatus, nec non Civitatis Belluni & Feltri domini generales sapienti viro Cyno de Casteliono distarum Civitatum no-Ararum Vicario generali gratiam plenitudinis cum salute. Discretionem tuam requirimus nihilominus volentes quatenus dominium Comitatus & Contrate de Alpago cum mero & mixto imperio secundum quod possidebatur per nobilem virum Hendrigettum de Bongajo statim visis presentibus assignare debeas domine Jacobe Conjugali dicti Hendrigeti vice & nomine ipsius Hendrigeri, vel alterius vice vel procuratore, quem ipsa domina Jacoba ad hoc duxerit eligendum. Mandamus insuper quatenus omnes redditus & proventus tam ordinarios, quam extraordinarios ex dicta contrata terra Alpagi provenientes, vel qui provenire poterunt ratione supradicte jurisdictionis & dominii a principio presentis mensis Octobris, & deinceps eidem domine confignare debeas; volumus etiam ut nostro nomine mandes sindicis, zuratis, & aliis officialibus de dicta contrata quibuscunque censeantur nominibus ut singularibus personis di-Re domine nomine ipsius mariti supradicti, vel ejus vice sive officiali sub . . . . favoris nostri & gratie debeant integraliter obedire. Date Hallis sub anno domini MCCCXL. die lune vigesimo tercio mensis Octobris Indict. octava.

Mandatum igitur predictorum reverentia qua convenit exequentes cum adesse personaliter non possimus, committimus tibi tenore presentium, & mandamus quatenus vice nostri quam primum commode potes, vadas ad locum de Alpago predictum, & ibi convocata universitate disti loci, vel saltem ossicialibus regentibus illam legas litteras dictorum dominorum, & eis mandes utomnibus & per omnia faciant & observent que in ipsis

litteris continentur.

Datum Feltri vigesimo octavo Octobris Indict. VIII.

Num. MCCCLXXIX. Anno 1340. 19. Novembre.

Procura fatta dal Configlio di Trivigi per impetrar di poter ris cuperare i beni, e le giurisdizioni del Comune. Copia trata ta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

In nomine Domini nostri I. C. Anno Nat. ejusdem MCCCXL. Ind. VIII. die Dominico XIX. mensis Novembris, Ter., in Capella Palacii Communis presentibus Nobili, & Sapienti milite Dom. Petro de Lambertinis de Bononia Doct. legum Vicario infrascripti Dom. Potestatis, & Capit., Dom. Therisio de Ma-Iutachis de Regio Judice, & Assessore dicti Domini Potestatis, & Capitanei, Dom. Joanne de Terraphinis de Bononia, Martino Rugatino Precone Communis Ter. testibus vocatis ad hoc specialiter, & rogatis, & aliis, Curiis Sapientum Civitatis Ter. in Capella minoris Palacii Communis Ter. coram Nobili, & potenti viro Domino Petro de Canali Ter. honorab. Potestate, & Capitaneo pro illustri, & Excellentiss. Dom. Dom. Duce, & Communi Venec., ad sonum campanelle, & voce preconia, ut moris est solemniter congregatis, ipse Dominus Potestas, & Capitaneus vigore sui arbitrii sibi concessi, & traditi per Ducale Dominium, & omni modo, jure, & forma, quibus melius potuit, de voluntate, & consensu dictorum sapientum in di-Stis Curiis existentium, ultra duas partes ipsorum, & ipsi fapientes tune in dictis Curiis existentes ultra duas partes ipsorum de voluntate, decreto, & consensu dicti Domini Potestatis, & Capitanei, unanimiter, & concorditer, nemine discrepante, fecerunt, constituerunt, creaverunt, & ordinaverunt Sapientes Viros Dominos Joannem de la Vazola absentem, tamquam presentem, & Dom. Nicolaum de Adelmario juris peritos pre-Sentem, & volentem suos, & dicti Communis Ter. Syndicos, Actores, & Procuratores speciales specialiter ad comparendum coram Ducali Dominio, & Communi Veneciarum ad impetrandum a dicta Ducali Celsitudine reverenter, quod omnes possessiones Communis Ter., & que Communi Ter. spectant, & pertinent, & spectaverunt, & pertinuerunt de jure Communis Ter., que fuerunt Dominorum de Castellis empte a dictis Dominis de Castellis pro triginta duabus millibus lib. par. in una parte, & decem millibus lib. par. in alia parte. Item quod possessiones Communis Ter. empte a Dominis Jacobo, & Marsilio de Carraria. pro fexdecim millibus lib. par. perveniant in Commune Ter., & accipiantur, & extrahantur de manibus omnium hominum, & personarum ipsas possessiones occupantium. Et quod omnes possessiones Communis Ter., que fuerunt Dominorum de Romano spectantes, & pertinentes Communi Ter., & quod omnes possessiones, res, & bona Communis Ter., que sunt Communis Ter. quomodocumque & qualitercumque, que sunt scripte in libris, & rationibus Communis Ter., perveniant in Commune

Ter.,

Ter. & accipiantur, & extrahantur de manibus hominum, & personarum dictas possessiones, bona, & jura, & res tenentium. & occupantium. Et ad impetrandum etiam a dicta Ducali Dominatione, quod per ipsam Ducalem Celsitudinem scribatur, & mandetur fuis Potestatibus Mestre, Castrifranchi, Asili, & Opitergii. & Potestatibus Coneclani, & Seravallis quod compellant omnes homines, & personas existentes sub jurisdictione ipsorum dare in scriptis ipsas possessiones, & bona, & res Communis Ter. tico Communi Ter. Et quod dare debeant dicto Dom. Potestai, & Capitaneo, & ejus officialibus suum auxilium, consilium, & favorem pro predictis omnibus executioni mandandis. Et ad imbetrandum etiam, quod Plebs Francinige, que per illos de Brumeria Communi Ter, occupatur & indebite detinetur, & que pectar, & pertinet ad Commune Ter., ipfi Communi Ter. tiam in omnibus respondeat, sicut debet. Et quod Ville de lastaldia Bibani, que respondere consueverunt Gastaldie Cavoini, que indebite detinentur adhuc per Potestatem Sacili, quod pfi Communi Ter. etiam respondeant, sicut debent. Et genealiter ad omnia alia, & fingula faciendum, complendum, & rercendum, que in predictis, & circa predicta necessaria fuent, & opportuna. Dantes, & concedentes dictus Dom. Poteas, & Capitaneus, & Sapientes predicti insimul predictis suis Indicis, & Procuratoribus, & cuilibet in folidum plenam, liberam, generalem potestatem faciendi, & complendi omnia, & finla suprascripta, quemadmodum ipsimet facere possent, si pernaliter interessent : nec non promittentes mihi Not. recipien-4, & stipulanti pro omnibus quorum interest, vel poterit inresse, firmum, ratum, & gratum se habere perpetuo, & teerre quidquid per dictos suos syndicos, & procuratores, & per memlibet ipsorum factum fuerit in predictis, & circa predi-4, & quodlibet predictorum. Et volentes ipsos suos syndicos, Procuratores, & quemlibet ipsorum relevare ab omni onere "hisfaciendi, promisie mihi Notario infrascripto recipienti, & pulanti nominibus, quibus supra, de judicio sisti, solvere dicatum sub suarum rerum omnium hypotheca.

LET Ego Menegellus Ingoldei de Lignamine Fub. Imp. A.
Ditarius Communis Tar. Cancellarius his interfui rogatus, &
Ditarius Communis Tar. Cancellarius his interfui rogatus, &
Ditarius Capitanei feripfi.

Num. MCCCLXXX. Anno 1340, tra i 20. e 23. Novembre.

ammissione data da' Trivigiani agli ambasciatori destinati alla Republica di Venezia. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Hec est forma Ambaxiate siende ex parte Domini Petri de mali Potestatis & Capitanei honorabilis Tar. per Sapientes Viros mainos Joannem de la Vazzola, & Nicolaum de Adelmario ju-

rifperitos illustrifs. & excellentifs. Domino fuo Domino Duci,

& Communi Veneciarum.

Primo namque, premissa debita, & condigna recomendatio. ne, impetretur a Ducali Dominatione, quod omnes possessiones Communis Ter., & que ad Commune Tar. spectant, & pertinent, & spectaverunt, & pertinuerunt de jure Communi Ter. que fuerunt Dominorum de Castellis empte a Dominis de Castellis pro triginta duabus millibus lib. par. in una parte & pro decem millibus lib. par. in alia parte; item possessiones Communis Tar. empte a Dominis Jacobo, & Marsilio de Carraria pro sexdecim millibus lib. par. perveniant in Commune Tar., & accipiantur. & extrahantur de manibus omnium hominum, & personarum ipfas possessiones occupantium.

Item quod omnes possessiones Communis Ter., que fuerunt Dominorum de Romano spectantes, & pertinentes Communi Ter., & omnes possessiones, & res ac bona Communis Ter. que sunt Communis Ter, quomodocumque & qualitercumque, & que funt scripte in libris, & rationibus Communis Ter. perveniant in Commune Ter., & accipiantur, & extrahantur de manibus hominum, & personarum dictas possessiones, bona, & jura, & res tenentium, & occupantium. Et si esset aliquis, qui in di-Etis possessionibus, vel aliquibus earum se pretenderet jus habere, quod de jure ipsius, & Communis Ter. cognoscatur, & definiatur, & illis adjudicentur possessiones, qui jura in eis

habuerint potiora.

Item quod per Ducale Dominium scribatur, & mandetur Porestatibus Mestre, Cast. franchi, Asylli, & Opitergii, & Potesia. tibus Coneglani, & Seravallis, quod compellant omnes homines & personas existentes sub jurisdictione ipsorum dare in scriptis ipsas possessiones, & bona illorum de Castellis, & illorum de Romano: Et generaliter omnes possessiones, & res Communis Ter.: Et quod dare debeant Domino Potestati, & Capitaneo & ejus officialibus auxilium, & favorem pro predictis omnibus executioni mandandis.

Item super sacto Plebis de Francinicha, que per illos de Brugnaria Communi Ter. occupatur, & indebite detinetur, dequa alias Dominus Porestas scripsit Dominationi Ducali, que spe-Att, & pertinet ad Commune Ter.: quod placeat Dominationi providere quod Commune Ter. in omnibus respondeat it-

cut debet.

Item de Villis de Gastaldia Bibani, que respondere consueverunt Gastaldie Cavolani, que indebite detinentur adhuc per Potestatem Sacili, quod totaliter provideatur, quod ipsi Comm. Ter. etiam respondeant sicut debent, ne si amplins differatur, posit preseriptio allegari, per quam ipse possessiones, & juraindebite perderentur.

Num. MCCCLXXXI. Anno 1340, 22. Novembre.

il Capitanio della Chiusa di Quero notifica al Podestà di Treviso, come i Festrini armata mano entrati nel territorio di Treviso hanne occupato un miglio e mezzo di quello piantandovi delle croci per consini. Ex libro Confinium in Archivo Civitatis Tarvissi.

Nobili & potenti viro Dom. suo Petro Trivisano honorando Potestati & Capitaneo Tarvisii.

Petrus Magnus Capitaneus Cluse Queri se ipsum ad queque beneplacita & mandata. Domine mi videtur quod pridie factum fuit preceptum ex parte vestra hominibus plebis Queri diftri-Aualibus vestris, ut deberent aptare vias & pontes, quod bene fuerunt obedientes nostris mandatis, & iverunt communiter omnes, & aptaverunt Canale Queri, per quod itur versus Feltrum, & ego personaliter ivi secum faciens boschare usque in confinibus districtus Tarvisii, in quibus confinibus erat unum murum, quod dividebat diftrictum noftrum Tarvifii a diftrictu Feltri, unde modo videtur, quod Cives Feltri iverunt ad dominum Patriarcham, quidquid tractavissent vel non nescio, & venerunt pridie circa L. cum armis bene fulciti per spacium unius milliarii, & dimidii fuper diftrictum vestrum cum buschatoribus buschando, & fecerunt cruces, & alia sua signa dicentes quod ibi erant confines sui districtus. Hoc dominationi vestre notifico ex parte mea, & etiam ex parte hominum plebis Queri, circha hec ordinet dominatio vestra ad vestrum beneplacitum, quia homines Queri volunt resistere uni Civitati cum suo districtu.

1tem noscat dominatio vestra, quod devastaverunt murum quod erat in confinibus totum, & deposuerunt eam usque in fundamentis.

Data in Clusa Queri die XXII. Novembris Ind. VIII.

Nam. MCCCLXXXII. Anno 1340. 28. Novembre.

Imposta del dazio de' Carri in Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Trastatus decimus ostavus dicti primi libri continens de daciis Communis Ter., & de Daciariis, & Mudariis, & aliis pertinentibus ad predicta.

Impositio Dacii Plaustrorum.

Bartholomeus Gradonico Dei gratia Veneciarum, Dalmacie, atque Chroatie Dux, Dominus quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie Nobili, & fapienti Viro Petro de Canali

de suo mandato Potestati, & Capitaneo Ter. fideli dilecto falutem, & dilectionis affectum . Quia , ficut scitis , introitus Communis Ter. non sufficit ad expensas, ordinamus, quod de cetero sir super plaustris certum dacium in forma suprascripta, videlicet pro quolibet plaustro vini, quod intrabit Civitatem Ter., & Burgos, in Mestre, in Cast, franco, & Asyllo, & in Opitergio, vel in Burgis alicujus dictorum locorum, folvantur sol. octo par.: intelligendo quod sex congia vel ab inde supra, computentur pro uno plaustro: & si fuerit a sex congiis infra, folvere debeat pro rata plaustri in ratione predicta, & quod pro quolibet plauttro frumenti, & cujuslibet alterius bladi, & vini folvantur fol. duo par.: & pro quolibet plau-Aro fructuum, lignorum, vini, & palee solvantur denarii fexpar. : & pro qualibet sarcina lignorum, feni, fructuum, & palee folvantur den quatuor; & pro qualibet farcina frumenti, & cujusliber alterius bladi, & vini den. fex; item quod ad predictas folutiones, seu aliquam earum, ultra quam semel quisquam compelli non possit: & si cum predictis rebus, aut aliqua earum transitum faciet per plura dictorum locorum . Intelligendo quod illi solvant, quorum fuerint predicta sic conducta. A quibus vero solutionibus, & qualibet earum exempti, & exemptati fint omnes redditus Monasteriorum, & Civium Venerorum, quibus licitum erat cos posse antea conducere Vene. tias, secundum formem pactorum, que Commune Venetiarum habebat cum Communi Ter., si dictos redditus vellent Venetias conducere, ceteris mudis, & daciis in suo statu manentibus. Quare vestre prudentie per vos, & nostra Consilia Minus, Rogatorum, & quadraginta scribimus, & mandamus quatenus dictum dacium faciatis incantare secundum modum alforum daciorum Communis Ter., & plus offerenti dare. Et quantum încantatum fuerit, & quomodo datum nobis vestris litteris denotetis: & faveatis illis qui dictum dacium accipiant: Et cum litteris ad nostros Rectores Trivisane, & aliter, ut justum eft, & in talibus consuetum. Scribimus etiam dictis nostris Rectoribus per litteras nostras presentibus alligatas, quod in facto dieti dacii servent, & faciant quidquid eis scribetis.

Data in nostro Ducali Palac. die XXVIII. Novembris Ind. IX.

Num. MCCCLXXXIII. Anno 1340, 28. Novembre.

Annullazione, e minorazione d'alcuni salars ed altre spese in Trivigi, e notizia nuovamente dasa dall'imposizione del Dazzio de'Carri. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccola ta Scotti.

Bartholomeus Gradonico Dei gratia, &c. Petro Canali, &c. volentes fecundum confilium vestrum, & nostrorum Provisozum, qui nuper de illis partibus redierunt, Commune Ter,

in quantum fieri poteft, expensis inutilibus leviare, per nos. & nostra Consilia, Minus, Rogatorum, & de XL ordinavi-mus, quod duo ponderatores Carnium, & unus de extimatoribus carnium, & Publicator Communis cum suis notariis, ac Syndici Communis cassentur, sive eorum salaria, ita quod de cetero salarium non habeant a Communi. Ordinavimus etiam quod Magister Brunacius Marangonus, qui percipiebat salarium continuum a Communi, cassetur a dicto salario. Ordinavimus insuper, quod ille qui portat claves portarum, habeat de cetero folum grossos duodecim pro falario in mense, & quod ficut consueverunt esse duo Cancellarii, sic de cetero sit unus folus videlicet Menegellus, qui habet lib. tres gross. in anno. Quare omnia vobis scribimus, ut ea servetis, ut superius continetur. Cassavimus insuper Banderiam peditum, qui erant in Burgo de Mestre, sed quia intendimus, quod hominibus de-& Banderie de eo quod fortiverunt integre satisfiat, mandamus vobis per nos & nostra Confilia supradicta quatenus si ad vos veniunt cum litteris nostri Potestatis de Mestre, eis suas rationes, & solutiones de tempore elapso fieri faciatis. Et quia ficut scitis introitus Communis Tar, non sufficit ad expensas, ordinavimus quod de cetero sit super plaustris certum dacium in forma subscripta, videlicet pro quolibet plaustro vini quod intrabit Civitatem Ter., & Burgos in Mestre, in Cast. franco, in Afyllo, & in Opitergio, vel in Burgis alicujus dictorum locorum solvantux sol. octo par. & sequitur ut in documento pracedenti . Data in nostro Duc. Palac, die XXVIII. Novembris Ind. IX.

Num. MGCCLXXXIV. 1340. 19. Decembre.

Comando a' Trivigiani d'informare intorno alle ragioni del Com mune sopra certe possessimi di Selva contese ad est dal Conte Collabo. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Bartholomeus Gradonico Dei gratia Veneciarum, Dalmatie, atque Chroatie Dux, Dominus quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie, nobili & fapienti Viro Petro de Canali &c. Super facto petitionis porrecte nobis per Comitem Schenelam de Collalto respondistis nobis per litteras vestras, quod possessimo de Silva, de quibus sit mentio in petitione presata, ad Commune Ter. spectant, & quod eas tanquam bona dicti Communis aprehendi fecistis, & ipsas nomine Communis Ter. possidetis. Quare volentes de omnibus spectantibus ad factum ipsius plenius informari prudentie vestre scribinus quarenus nobis vestris litteris declaretis distincte jura, que dictum Commune kabet in possessimo presatas: & si ullo unquam tempoze, nisi modo, Commune Ter. suit in possessimo ipsarum, ut habita vestra responsione possimus in dicto sacto terminare, &

DOCUMENTI. facere tam pro jure Communis Ter., quam dicti Comitis, quod

iustitia suadebit. Data in nostro Ducali Falacio die XIX. mensis Decembris

Indiot. IX.

[Num. MCCCLXXXV. Anno 1341. 3. Genhajo.]

Risposta de' Trivigiani alla soprascritta lettera Ducale, Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Illustrifs. & Excellentifs. Domino suo Domino Bartholomeo Gradonico Dei gratia Venet., Dalmatie, arque Chroatie Duci, Domino quarte partis, & dimidie totius Imp. Romanie &c.

Juxta mandatum Ducalis Cellitudinis faciens diligenter inquiri de juribus, que Commune Ter. habet in possessionibus de Silva, inveni in libris & registris Communis Ter., qualiteralias de dictis possessionibus fuit questio inter Commune Ter. ex una parte, & Dom. Rambaldum Co: de Collalto, & Guidorum ejus filium ex altera, & Dominos Gerardum de Camino, & Rizardum, & Guecellonem ejus filios ex tertia, & Dom. Thomasium dictum Caputnigrum qu. Domini Richardini de Padua ex quarta parte, & de dicta questione finaliter fuit compromisfum per dictas partes in arbitros : qui arbitri fuper predictis definitivam fententiam protulerunt inter cetera continentem, quod dictus Dominus Rambaldus, & ejus filius nullum jus haberent in dictis possessionibus, & quod ullam inquietationem ullo tempore facere possent in dictis possessionibus dicto Dom. Thomasio, eisdem Dom. Rambaldo, & filio super ipsis perpetuum silentium imponendo, & predicta bona spectare heredita. rio nomine qu. Domini Hensedisii de Guidotis ad dictum Dom. Thomasium, & ipsum Dom. Thomasium mittendum, & defendendum esse in possessione dictorum bonorum hereditario nomine supradicto: Et ex vigore dicte sententie dictum Dom. Thomafium postea fuisse inductum in possessione dictorum bonorum; & postea dictum Dom. Thomasium pretio quinque millium quingentarum lib. par., quos denarios habuit a Communi Ter., fecisse venditionem & traditionem de dictis possessionibus de Silva, & certis aliis Syndico Communis Ter. Et ipsum Syndicum nomine Communis Ter. ex vigore dicte venditionis postea accepisse, & habuisse possessionem dictorum bonorum. Et adhuc plus invenio; post predicta suprascriptum qu. Dom. Gerardum de Camino quondam Dominum Generalem Civitatis Ter. dictas possessiones longo tempore tenuisse, & postea habuisse, & possidere; & in suo ultimo testamento dictas possessiones reliquisse Communi Ter., dando Commune Ter. heredibus dicti qu. Domini Gerardi duas mille libr. par., quas ipfe Deminus Gerardus expenderat pro quibusdam suis edificiis, & ехрепexpensis ac domibus per eum fastis. Que jura mittam quando, cumque & sicut duxerit vestra Magnificentia ordinandum.
Petrus de Canali Tar. suus Potestas, & Capitaneus.
Data Ter. die III. Jan. IX. Ind.

#### Num. MCCCLXXXVI. Anno 1341. 11. Gennajo 2

Gerardo quondam Rizzardo quondam Serravalle de Camino, come figliuolo ed erede della quondam Mariabella de' Ricchi, loda e ratifica un istrumento di vendita. Dall' Archivio de' frati Predicatori di Trivigi copiò il P. M. Federici Cod. aureo II.

In Christi nomine amen. Anno Domini MCCCXLI. Indict. IX. die Jovis undecima Januarii Tarvissi in Palatio Communis ad bancum equi, presentibus Aimo Bartholomei de Burxio, Martinelo Nicolai de Portu notariis. Cum alias dominus Gerardus qu. Domini Riciardi qu. Domini Seravallis de Camino, & silus & heres qu. Domine Mariabelle filie qu. Domini Leonardi Richi de Tarvisso cum auctoritate Nicolai filii ser Leonardi della Campana ejus curatoris fecisset datam venditionem & traditionem magistro Antonio dicto Angelo qu. ser Marcati de Ancona de tribus cassis domorum altis muratis & soleratis oppertis ad cupos positis in Civitate Tarvissi in calle majori &c. at patet in instrumento venditionis, dictus Dominus Gerardus audando approbando dictam datam venditionem &c,

Ego Albertus Milani de Nascimbenis Imperiali auctoritate nos

arius &c.

#### Num. MCCCLXXXVII. Anno 1341. prima de 13. di Febbrajo.

ettera di Fioravante da Borfo, che richiedeva a'Trivigiani foritture e carte pella differenza vertente fopra di Cavolano, e Franceniga. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili, & potenti viro Domino Petro de' Canale honorabili btestati, & Capitaneo Civitatis Ter. &c. Fasta presentatio- e litterarum Domini Potestatis, & scripturarum repertarum 1 Cancellaria super sasto Cavolani & aliarum villarum speantium Communi Ter., ordinatum suit, quod deberemus estatum Dom. Dom. Joanne Gradonico, & simoneto Dandulo ro informatione predictorum. Quo sasto, & viss que apporti requirunt presati Domini certificentur de Villis consuetis bedire Cavolano, que sunt ille, & in quo loco jacent, utrum tra Liquentiam, vel ultra, & quomodo nominentur, & sila jura possum reperiri facientia pro Communi Ter., quantum

192 DOCUMENTI.

tum ad dominium Cavolani, & omnia jura Plebis Francenige, & villarum, que detinentur per Dominos de Porcilleis, & specificare nomina ipsarum villarum diste Plebis, & in quo loco jacent, utrum citra, vel ultra Liquentiam: similiter de villa S. Pauli, & S. Georgii, & omnia jura facientia pro predictis omnia mitti ipsis Dominis quam citius fieri potest.

Ex parte vestri Floravanti de Bursio.

FINE DEL TOMO UNDECIMO.

# STORIA

DELLA

## MARCA TRIVIGIANA

E VERONESE
DI GIAMBATISTA VERCI.

TOMO DUODECIMO.



MDCCLXXXIX.

### INVENEZIA

PRESSO GIACOMO STORTI.

CON PUBLICA APPROVAZIONE.



## STORIA

DELLA

### MARCA TRIVIGIANA.

#### LIBRO UNDECIMO.

lolte volte succede, che un uomo 1338 vivendo in privata fortuna si fa conoscele sobrio, vigilante, prudente, onesto, eligioso, dabbene; ma se avviene che o el favore di prospera sorte, o per qualh'altro motivo sia portato al grado suremo di Principe, col cangiamento dello tato muta ancora i costumi, e degenerao non di raro in bruttissimi vizi quelle irtù, delle quali in prima parea dotato. In naturale malvagio, che sortì nasceno, è la prima sorgente di questa mutaone, ma la precipua causa si dee ricooscere certamente nella cattiva educazio-12. Guastasi un bel naturale, se non è oltivato a dovere, e ciò tanto più agevlmente accade, quanto che in quella cà le passioni sono più vigorose, e più rstie agli stimoli della ragione. Il cuo-I lusingato dalla dolcezza de' piaceri of#338 fertigli vi s'abbandona senza far resistenza, quando non s'è procurato per tempo di fargli conoscere il veleno, che sotto vi si nasconde. Fra tutti gli uomini però è più facile a traviare dal sentiero della virtù il giovine Principe asceso di fresco al trono, poichè è circondato bene spesso da uomini adulatori e malvagi, che gli avvelenano il cuore, e secondandolo ne'suoi desideri vengono a corrompere i suoi costumi. Ed è certamente dono speziale del cielo, se v'ha chi felicemente esca salvo da tali insidie, e non inciampi, e non cada in gravissimi falli. Che se poi vi fosse taluno, che nell'età più fervida, e nella condizione di privata fortuna si avesse abbandonato a'vizi, e al libertinaggio, calpestando i doveri più sacri della giustizia e dell' equità, e poi divenuto Principe cangiasse tenor di vita fatto virtuoso ed onesto, oh questa si riputerebbe cosa assai sorprendente e maravigliosa!

Dell'uno e dell'altro caso ne abbiamo esempi chiarissimi in Ubertino da Carrara, e in Mastino dalla Scala. Ubertino da giovane si era dato in preda ad ogni genere di vizi, menando vita licenziosissima, e mantenendo sgherri e satelliti, ministri delle sue scelleraggini, e delle sue prepotenze (1). Ma dopo aver con-

segui-

<sup>(1)</sup> P.P. Vergerio nelle sue Epistole MS. presso S. E. Gian-Roberto Pappafava Epist. 67.

UNDECIMO.

seguito il Principato della sua Patria can- 1338 viò il tenore del vivere, e si mostrò deono del gracio a cui era salito. Ne' primi giorni del suo esaltamento chiamò a se tutti i complici delle sue ribalderie, ed amichevolmente gli ammonì, che astener si dovessero in avvenire da ogni azione malyagia, poichè ritroverebbero in esso lui un Principe severo, e giusto punitore di ogni delitto. Ed in effetto castigò severamente coloro che non si vollero emendare ricadendo ne' consueti misfatti, e premiò all'incontro gli altri, che s'incamminarono pel sentiero della virtù. E se si può qualche cosa rimproverare in lui, fu per avventura il troppo rigore ne' castighi, pel quale alcuni lo tacciarono di crudeltà. All'incontro Mastino, che avea dato in sua gioventù, mentre era sotto la tutela di Cangrande suo zio, belle speranze di un'ottima riuscita, divenuto Principe mostrò col suo esempio a quali orribili eccessi è condotto, chi si lascia in balia

Per colmo di tanti suoi infortuni gli mancava solamente, ch'egli commettesse uno de' più enormi attentati; che commetter possa un uom della plebe; voglio dire di imbrattarsi le mani nel sangue di uno de' ministri più venerabili della religione. Fa orrore il dirlo, ma è vero pur troppo, che a'27 d'agosto di quest'anno 1338 colle sue proprie mani con più

de'suoi sfrenati appetiti.

col-

na, Bartolomeo dalla Scala già Abate di San Zenone figliuolo di Giuseppe, che nasceva da Alberto primo, ma di illegittimo commercio (1). Egli era succeduto a Niccolò da Milano nel 1336 per elezione fatta dal Capitolo della Cattedrale, come usavasi allora; e la sua elezione era stata confermata da Biasio Vescovo di Vicenza per facoltà concessagli dal Patriarca d'Aquileja (2), e i due fratel-

(1) Il mesero Cromeca lo dice figlio illegittimo di Canegrande, ma temo ch'egli abbia preso un errore. Egli è vero che Cangrande ebbe un figlio chiamato Bartolomeo, ma questo secondo le storie di que' tempi avvalorate dall' autorità de' Corrasi Lib. IV. Cap. 10. avendo tramato congiura con Ziliberto altro suo fratello contro Alberto e Mastino, come abbiam detto di sopra nel 1330 fu condannato perpetuamente alle prigioni. Tutti gli Storici Veronesi, come il Corte Lib. XI, pag. 191, il Biancolini nelle annotazioni al Zagata pag. 75, ed altri lo fanno figliuolo spurio di Giuseppe naturale di Alberto I. E in ciò s'accorda anche l'Ughelli Ital, Sacr. T. V. che probabilmente avrà preso la notizia da' Regesti Vaticani, come era suo costume, e così anche il P. de Rubeis Monum, Eccles. Aquil. pag. 888. Nell'albero Scaligero fermato da Alessandro Canobio, e seguito dal Biancolini con qualche aggiunta, da questo Bartolomeo si fa discendere una lunga discendenza di prole, e il Corte pag. 210. dice ch'esso ebbe un figlio da una Veronese primadi farsi Ecclesiastico. La cosa può esser vera, manon ho documenti da poterlo provare con autenticità.

(2) Ughelli Ital. Sac. T. V. pag. 806, de Ru-

beis Monum. Eccles. Aquil. col. 888.

UNDECIMO.

li Scaligeri l'aveano poscia ratificata con 1338 un grazioso privilegio, che gli confermava tutti i diritti, e le esenzioni, e le donazioni dagl'Imperadori e da' Pontefici Romani a'suoi predecessori concedute (1).

Mastino conversava con lui familiarmente, e parea che avessero insieme una stretta e sincera amicizia. Accadde o che gl'invidiosi ne concepissero sdegno, o che gli adulatori fomentassero i sospetti di Mastino, o che in effetto la cosa fosse così, che si dette a credere, che il Vescovo tenesse secreta corrispondenza o' Veneziani, e co' Fiorentini per uccilerlo, e consegnar ad essi la Città di Veona (2). L'animo del giovine feroce viepiù inasprito ancora dalla pessima condiione degli affari suoi s'accese talmente i sdegno per questo tradimento o vero falso che fosse, che riscontratosi in esa caso quel di dopo cena nel tramonar del sole alla porta del suo palagio opo aspri ed amari rimbrotti messa ma-

no

<sup>(1)</sup> Doc. stampato nell'Ughelli T. V. pag. 867.
(2) E di fatti anche i Cortusi asseriscono Epiopum Veronensem cum Venetis conspirasse, e
(3) l'Anonimo Foscariniano ms.; ma più di tutti
(4) sicurezza lo dice il Breve Pontifizio, quando
(5) d'uopo assolvere Mastino ed Alboino uccisori.
(6) d. Doc. num. 1362. Non saprei con qual fondenento gli Storici Veronesi citati, e'l Saraina
alora asseriscano, ch'egli aveva tramato con Azzae Visconti di dargli in potere Verona.

Era con lui Azzone da Correggio, quegli che avea sollecitato Mastino a quest'orribile misfatto co'suoi calunniosi discorsi,
come raccontano d'accordo tutti i Cronisti, ed Alboino figliuolo spurio di Cangrande, il quale si lordò anch'esso scelleratamente nel sangue di Bartolomeo (2):
eccesso veramente orribile, che tirò addosso al sacrilego Scaligero, e all'empio
Alboino, ed a tutti gli innocenti suoi
popoli la più tremenda scomunica, che
convenne poscia espiare con rigorosa pe
nitenza, e con grave scapito de'suoi inte
ressi, come vedremo.

Giunta ad Avignone a Papa Benedette la dolorosa nuova di questo scellerate omicidio con un breve diretto al Patriar ca d'Aquileja espose il dolore, che gius tamente trafiggeva l'animo suo, ind gl'impose, che formato il più rigoros processo contro coloro, che erano stal partecipi di questo enorme delitto discer desse alla publicazione di quelle pene che a somiglianti misfatti sono state in

pos-

<sup>(1)</sup> Vedi Doc. num. 1362.

<sup>(2)</sup> Se fosse vero che Bartolomeo Vescovo fo se stato figlio di Cangrande, come asserisce Cronista Piacentino, Alboino sarebbe stato s fratello, e questa circostanza non sarebbe sta omessa dal Cronista, e spezialmente dalla Bo Papale; il che mi conferma nell'opinione che Cronista abbia preso un equivoco.

UNDECIMO.

poste dal Concilio di Vienna, e da' sacri 1338 Canoni (1). E perchè intanto il Clero di Verona aveva eletto a Vescovo Pietro. Preposito de' Frati Umiliati della Ghiara, il Papa, che avea già stabilito di tirare a se quell'elezione, con un secondo Breve al medesimo Patriarca dichiara di niun valore questa elezione (2); perlochè Pietro non sottentrò al reggimento della Chiesa Veronese, e nemmeno quel Tebaldo, che il Panvinio registra tra i Vescovi di Verona dall'anno 1338, al 1341. Che nè l'uno, nè l'altro sedesse in quella cattedra, lucidamente apparisce da' documenti impressi dal Biancolini nel terzo e quarto libro delle Chiese di Verona, e in quelli che saremo anche noi per publicare, da' quali s' impara, che la Chiesa Veronese rimase cinque anni senza pastore.

A motivo di queste turbolenze in Verona le armi de Collegati proseguivano le loro ostilità con maggior coraggio. Rolando de' Rossi il di penultimo di agosto s'era partito dal campo di Longare, ed avea cavalcato fino a Bassano con tutto l'esercito. Questo luogo era stato fino allora esente dagl'incendi della guerra, e solo avea potuto somministrare a Trivigi i necessari sostentamenti, de'quali egli

ave-

<sup>(1)</sup> Doc. stampato nell' Ughelli. T. V. p. 872. (2) Doc, stampato nell'Ughelli T. V. pag. 872.

zione de'nemici di portare il guasto a tutto il territorio, e di tagliar anche tutte le viti delle campagne; ed hanno ancora eseguito barbaramente questo loro iniquo disegno; poichè si trattennero intorno a Bassano per molti giorni saccheggiando crudelmente tutti i contorni. Fu più volte tentato di occupare la terra, ma vani ed inutili riuscirono i tentativi, perchè essa era ben custodita, nè le mancava o fortezza di mura, o valore di difensori (1).

Ebbero però felice effetto le mire de'nemici sopra Marostica, che è un Castello tre miglia da Bassano distante. Essi lo vagheggiavano da qualche tempo, e secondo i Cortusj s'erano anche partiti da Longare con un secreto maneggio per averlo. A Francesco della Pergola, e ad alcuni parenti di Sicco da Caldonazzo attribuirono i Collegati l'onore di questa impresa, avendo avuto la Terra per trattato il dì appunto de'tre di settembre. Fu Marostica munita di genti, d'armi, e di vettovaglie opportune, e difesa a nome di Sicco (2).

Gli affari della pace crano stati sospesi, finchè fosse ritornato a Venezia l'ambasciatore de' Gonzaghi, che era andato a Mantova, e a Verona per istabilire più pre-

cisa-

<sup>(1)</sup> Jacopo Piacentino Chron. cit.

<sup>(2)</sup> Cortusi loc. cit. Jacopo Piacentino Chron.

UNDECIMO. 11
'accordo sopra di Lucca. Consi- 1338

cisamente l'accordo sopra di Lucca. Consi- 1338 stevano tutte le difficoltà nella scelta della terza persona, che dovesse tenerla in custodia; perchè di Azzone non erano persuasi i Gonzaga, e Mastino, nè del Marchese di Ferrara, nè di Taddeo Pepoli Signor di Bologna. De' Pisani già i credeva, che i Fiorentini non sarebbeo stati contenti; perlochè i Gonzaga si sibivano di assumer essi questa incomenza; ma da ciò dissentirono apertamene i Fiorentini non bene fidandosi della etta intenzione di que' Principi. Suggeriono allora che la Republica di Venezia rendesse sopra di se la guardia di quella littà, nè avrebbe ricusato di farlo, se on che le condizioni apposte dall' Amasciatore Scaligero furono tali, che non arvero a que' Padri decorose alla granezza della loro Republica. Imperciocchè pleva Mastino, che nel tempo, ch' essa reva Lucca in custodia, delle rendite di della Città dovesse pagare le spese del lettore, e degli s'ipendiari, e che l'avana fosse consegnato a Mastino.

Ciò al Doge non piacque, e perciò a laestro Francesco fu d'uopo ritornar un' etra volta a Verona per cangiar proposizoni. Onde attese queste cose, e la vichanza del verno fu creduto in Venezia din Fiorenza di poter minorar le spese ell'esercito riformandolo alquanto, e licinziando molti stipendiari, che soverchi

1338 si giudicavano. In ciò peraltro non anda vano troppo concordi gli animi de' Vene ziani e de'Fiorentini, volendo gli un quel che non volevano gli altri. Eranc già entrati i sospetti e la diffidenza nell'uno e nell'altro Comune, ed è cosa maravi gliosa che la lega, e l'unione sia fr. essi durata tanto; poichè così l'amicizi fra particolari, come l'alleanza fra le na zioni non sono permanenti senza una re ciproca opinione di virtù, ed una cor formità di costumi, e di volontà da un parte, e dall'altra, e si sa che i due Co muni per lo passato erano stati sempi per genio e per inclinazione fra loro d scordi.

Dopo molte dispute finalmente su co chiuso di ritener due mila cavalli, e mi le e cinquecento pedoni, e licenziare tu to il restante. A questo effetto due Fi rentini, e due nobili Veneti surono ma dati alle parti di Bassano, dove trovava ancora tutto l'esercito, e su eseguita proposta risorma, cassando quelli che s pravanzavano al numero stabilito. E que sta cosa sece molto rumore in tutto l'ese cito, nè i cassati vollero in conto alcu ubbidire, e partirsi, e proseguirono a manere nell'armata, nè surono inoppotuni affatto in una occasione, che avvene in que'giorni stessi.

Aveva il Marchese Spineta mosso tritato di aver Montagnana a tradimen)

Un DE CIMO. 13
con un certo Catalano, che n'era alla 1338 custodia. Ma l'infedele Catalano aveva palesato il maneggio ad Ubertino o spino dal timore di essere scoperto, o dalla peranza di qualche premio maggiore. Ibertino scrisse al Doge, e di consentinento di tutti fu levato dall'esercito, h'era ancora presso a Bassano, un coro di trecento cavalli, aggiungendone alrettanti Ubertino, e spedito secretamene a Montagnana. Il disegno era di giunervi alla notte de'28 di settembre, poinè in quella notte appunto erasi stabilio, che le genti Scaligere appressar si do-

essero alla Terra. Quantunque la pioggia fosse stata diotta in tutta la notte, pure allo spuntadel giorno comparvero le genti secono il concertato. Uscirono allora dall'agnato i Veneti e i Padovani, e con tanimpeto diedero addosso agl'incauti nezici, che li ruppero facilmente, e li misro in fuga. Furon presi in quell' inconoltre a'morti e a' feriti che furon solti, Guidone Riccio, Giberto, Simo-B. Bertolino, Amadeo tutti da Foglia-D, i quali andarono tutti, eccettuato liberto, a far compagnia ad Alberto dal-I Scala nelle prigioni della Quarantia nel plazzo Ducale; e'l prigioniero Scaligero cede ordine che fossero a sue spese no-Ilmente trattati. Giberto, siccome colui ne era stato preso dalle genti di Ubertino,

1338 tino, fu consegnato a questo Principe, il quale in una gabbia di legno lo fece racchiudere, e strettamente custodire (1).

Non adducono gli Storici alcun motivo di un trattamento così rigoroso contro il natural carattere del Principe Padovano: ma ricordandomi che Giberto era stato prigioniero ancora in questa guerra, e poscia cambiato con Gerardo Caminese. come abbiam detto di sopra, io sospetto che nel cambio possavi esser stata apposta la condizione, come usavasi in que'tempi, di non dover più prender l'armi contro i Padovani, e i Veneziani durante la guerra: Era dunque conveniente che Giberto preso in contraffazione di sua paro la pagasse il fio del suo spergiuro. Una tal rotta diede allo stato di Mastino già traballante un tracollo non piccolo.

Al ritorno di maestro Francesco a Venezia si erano ripigliati con maggior efficacia i trattati della pace. Già gli animi de' Veneziani e de' Fiorentini annojati per tante spese della guerra, erano disposti a segnarla ad ogni costo; ed anche Mastino era costretto ad accettare qualunque condizione gli fosse imposta. Il suo ambasciatore avea riportato per risposta al Doge, che egli era contento di dar Lucca in custodia a' Veneziani liberamente

per

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor, Lib. VII, Cap. 15. Jacope Piacentino Chron. cit.

per sette anni colla sola condizione, che 1338 se dentro questo tempo Mastino venisse ad accordarsi co' Fiorentini, dovessero i Veneziani far di essa Città secondo quello che si fosse stabilito; ma se non seguisse concordia alcuna, in fine di quel termine restituissero Lucca a Mastino liberamente.

Avrebbero anche i Fiorentini accordate rueste condizioni, perchè già volevano in ogni modo la pace, così essendosi espressi apertamente i nunzi del loro Comune allo stesso autore di questa Cronicheta (r), ma giudicando che miglior parito ne ritrarrebbero, se ottener potesseo subito qualche cosa, risposero che se Mastino voleva cedere a' Fiorentini Ceruo, Altopasso, Buggiano, e Pescia, uattro ragguardevoli Castelli del terriorio Lucchese, essi avrebbero immannenti accordata la pace. Sopra di che lambasciatore Scaligero non avendo la ecessaria facoltà scrisse a Mastino l'afire, richiedendolo di sollecita risposta.

Al Signor della Scala parvero queste roposizioni assai più vantaggiose per lui, eperciò volle piuttosto rilasciare a patti

<sup>(1)</sup> Questo Cronista espone i maneggi della pacon molta precisione, poichè i Fiorentini malcatenti della condotta de' Veneziani divulgarono plte cose false pregiudizievoli a quella Republica. Id. Gio. Villani, Marchionne di Coppo Stefano, l'immirato, e tutti gli Storici Fiorentini.

1338 subito una principal parte del territorio di Lucca, che mettersi al rischio di perdere la Città stessa; e quindi egli rispose tostamente accordando ogni cosa, eccettuato però Cerulio, essendo questa fortezza la chiave della Città, siccome quella che è posta innanzi alle porte di Lucca sopra la sommità del monte vicino. Esibiva peraltro in sua vece il Castello di Colle, lasciando sempre la facoltà agli ambasciatori Fiorentini di eleggere o l'una, o l'altra delle sue proposizioni, o dar in guardia a' Veneti Lucca per sett'anni colle condizioni offerte, c ricevere in cambio le Castella proposte A questa ultima proposizione credevano i Doge, e i di lui Consiglieri, che la pa ce non dovesse incontrare più ostacoli, perciò chiamati i quattro ambasciator Fiorentini allegramente parteciparono lo ro la lieta novella dell'accordo seguito se non che essi aveano già cangiato senti menti e direzioni; e il motivo di ques ta loro subitanea mutazione fu attribui to ai felici progressi dell' esercito colle gato, ed alla felice nuova, che esso era si impossessato de' borghi di Vicenza colla probabile lusinga di rendersi anch padrone della Città.

Egli è da sapere pertanto, che dop due mesi e mezzo, dacchè l'esercito Ve neto e Fiorentino s'era trattenuto pre so Bassano, più non rimaneva al furo

de'fe-

UNDECIMO. 17
de feroci soldati, dove sfogare la loro rab- 1338

bia, e l'avidità della preda. Tutto era quasto e rubato in quell'infelice territorio, non restandovi in piedi nè pure gli arbori e le viti. Rolando allora, cioè a' sedici di ottobre, pensò di abbandonare juel distretto, e ritirarsi altrove. Egli indò a postarsi a Loreggia presso Trevile e Camposampiero, e ciò per essere in in luogo acconcio ed opportuno per dar ffetto ad un trattato, che maneggiavasi ntanto dentro Vicenza. Vivaro da Vivao, la di cui famiglia era sempre stata apo della parte Ghibellina in quella Citi, non si sa per quai motivi, disgustatosi i Mastino pensò di tradirla, e darla in iano de' Collegati.

Da qualche tempo non erano quieti li animi di que' Cittadini, e Mastino veva in sospetto di loro, di modo che e' giorni avanti ne avea fatti condurre a erona sotto la scorta di cinque bandiei di cavalli quaranta de' principali; e quesi precauzione fu opportunissima a consrvargli la signoria di Vicenza, che in aro modo era perduta infallibilmente. IPrincipi Collegati avevano promesso al livaro di dargli il dominio della Città, s gli riusciva di farla ribellare a Mastii); e cosiffatte promissioni erano troppo Isinghevoli per non arrischiar tutto, ond conseguire l'onore del Principato; e Tomo XII. tan1338 tanto più che anche il Carrarese con un

somigliante mezzo l'aveva ottenuto.

Alla grande impresa fu stabilito il giorno 19 ottobre. Rolando colle sue genti, ed Úbertino da Carrara co' Padovani, i quali in que'dì si erano impadroniti della Torre di Quartesolo con tutto il presidio (1), si mossero in quel giorno d'accordo, e giunsero entrambi presso a Vicenza. La trama era condotta con tanta secretezza, che nessuno ne aveva avuto sentore. Al subito arrivo dell'esercito gl furon consegnati tre borghi, cioè di Pus terla, di S. Felice, e di Portanova, e si al primo rumore le genti Scaligere noi avessero fatto murare le porte della Città Vicenza era già presa da' Collegati. A Vivaro, dopo che gli mancò l'ajuto d que'quaranta Cittadini, che furono spedit a Verona, non rimanevano più forze sul ficienti da far fronte alla guarnigione Sca ligera, sicchè essa ebbe tutto l'agio c fortificare le mura, e le porte, e disport ad una valorosa difesa. I Collegati si rir forzarono anch' essi entro ai borghi, spezialmente quegli stipendiari cassati, cc me abbiam detto, i quali avean volut seguire l'esercito, e non partirsi.

A questa infausta novella Mastino

ten-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VII. Cap. 16.

UNDECIMO. tenne del tutto perduto, ed incominciò a 1338 disperare di ogni soccorso, imperciocchè la strada che da Verona conduceva a Vienza era occupata da' nimici, siccome juelli ch'erano padroni di Montecchio. di Brendole (1). In Venezia all'inconro furon fatte publiche dimostrazioni di llegrezza, e tramontò ogni discorso di ace. Credevano i Fiorentini di veder anichilati del tutto, ed oppressi gli odiati icaligeri, e che la Città di Lucca dovese necessariamente, e senza opposizione adere in loro balia. A detta del nostro Ironista Piacentino negarono allora gli mbasciatori di aver detto ciò che avealo detto veramente intorno alla pace, ritirarono la loro parola: cosa che asaissimo dispiacque alla dilicatezza del Doe; ed alla probità della nobiltà Veneiana, e furono anche biasimati in publia forma di questo loro procedere, e si infacciarono loro le parole dette, e le romesse fatte

Se non che gli affari presso Vicenza on proseguirono secondo le speranze a' Fiorentini concepute; imperciocchè si nnovarono le discordie degli stipendiari ell' esercito, i quali erano sempre più stinati a pretendere la paga doppia, e il lese completo per il fatto di Montecchio.

<sup>(1)</sup> Cortus, Hist, Lib. VII. Cap. 16.

che essendo stati cassati non volevano partire ad ogni patto, e domandavano la loro paga fino a quel giorno, e per tutto quel tempo ancora, che ivi si fermassero, ed erano tanto numerosi da far pauta. Dall'altro lato i soldati dell'esercito non bastavano a poter difendere i tre borghi di Vicenza presi, poichè non giun gevano appena a mille e dugento e cin quanta cavalli.

E queste dissensioni degli stipendiar crebbero a tal segno per la mala condot ta de' Fiorentini (1), che unitisi tutt d'accordo presero in se stessi il dominio de' tre borghi, e in modo risoluto parla rono a' Capitani, che se dentro quattre giorni non fossero stati soddisfatti cos della paga doppia, come degli stipendi essi cercato arebbono una vantaggiosa com posizione con Mastino; e da quel punto incominciarono costoro a ricercar di tre gua i Vicentini di dentro, ed a permet tere che genti e vettovaglie potessero en trare palesemente in Citrà.

Nè Mastino si lasciò sfuggire questa op portunità mandandovi entro per la via d Longare (2) abbondantissime provigioni

ed

<sup>(1)</sup> Il Cronista Jacopo Piacentino da qui in nanzi procura in tutti i modi di aggravar la con dotta de Fiorentini, e noi si crediamo in dover di seguire pienamente la di lui autorità.
(2) Cortus. Histor, Lib. VII, Cap. 16.

ed ordinando, che tutti gli operaj e mu-1338 ratori e falegnami ed altri si mettessero a lavorare e di e notte intorno alle mura, ed alle fortificazioni. Fu allora ristauata la fortezza vecchia, essendovi solanente per innanzi il torrione, che aveva
atto innalzare Ecelino per sua difesa; e
imilmente fu cinto di fosse il borgo
li S. Felice, e spianati i bastioni, aciocchè venendo da Verona avessero le
enti aperto e libero l'adito alla forteza (1).

Con tutto questo la miseria di quella littà fu estrema in que' tempi, e le manarono ben presto i viveri al necessario ostentamento; e dall'altro lato sempre ospettando gli Scaligeri di qualche tradizaento ne' Cittadini catturavano i più sostetti, e gli facevano anche morire o coliglio della testa, se erano nobili, o coliglio della testa, se erano nobili, o coliglio della testa, se dobbiamo affidarsi all'autorità sola del Pagliarini, moltissime ne firon fatte a que' dì, e spezialmente dopo che Mastino avea potuto introdurvi n rinforzo di soldati, e di munizioni.

Non si può a parole ridire quanto dispacere abbia recato la nuova de disordini dell'

<sup>(1)</sup> Il Pagliarini dice che il Borgo di Portanovi si incominciò allora a circondare di mura, ed alarvi una Rocca che il volgo chiamò Rocchett: ma come ciò poteva fare Mastino, mentre del borgo era uno di quelli da nemici occupati?

publica, e vie maggiormente perchè vedevano, che tutto era proceduto dalla mala condotta de'Fiorentini, ostinati sempre a non voler dare la paga doppia a'Tedeschi, quantunque l'Imperatore avesse giudicato in loro favore, nè a rimettere gli stipendiari cassati. Il Doge rimproverò giustamente a quegli ambasciatori, che per essi stava che non si conchiudesse la pace, e che nel tempo medesimo non volevano prestarsi a continuare la guerra con quelle condizioni, che erano state nel principio stabilite.

E intanto in mezzo a queste conteste era passato il termine prefisso da' Tedeschi, e molti giorni ancora in appresso senza venire ad alcuna decisione. Dicevano gli ambasciatori di Firenze, che aspettavano le risposte del loro Comune, le quali in tanto spazio di tempo non che da Fiorenza, ma anche da Roma avrebbon potuto comodamente venire (1). Sollecitava l'ambasciatore Scaligero per la conclusione dell'accordo, ed esibiva a Doge in pegno del suo sincero procedere la Città di Trivigi da ritenersi fincallo stabilimento de' patti.

A questo passo non poterono i Vene ziani differire più oltre i maneggi; per

la

<sup>(1)</sup> Almeno così assicura il Cronista Piacen

UNDECIMO. la qual cosa Mastino così informato dal 1338. suo ambasciatore spedì a Venezia il Mar-

chese Spineta Malaspina, Azzone da Correggio, ed Ugolino da Gonzaga figliuolo di Guidone per dar l'ultima mano a questa pace tanto desiderata; e questi ambasciatori arrivarono a Venezia a' 24 di novembre, in quel giorno appunto, che venne la nuova della morte di Guecellone Tempesta Avvocato di Trivigi, personaggio celebre, che ebbe tanta parte in queste storie (1).

Pertanto in conformità di quanto s'era stabilito, il Marchese Spineta, e gli altri due suoi compagni, per commissione di

Mastino consegnarono a' due di decembre (2) la Città di Trivigi alla Republica Veneziana, la quale vi mandò tosto Marco Foscarini col titolo di Capitanio e Rettore della Città, e Giacomo Trivisano, con quello di Capitanio del Ca-

(2) Il nostro Cronista Piacentino dice a'3, ma Il Docum, num. 1331, dice a'due, e Gio: Villani

s'accorda col documento.

<sup>(1)</sup> I Cortusi Lib. VII. Cap. 16. uniformandosi a quanto scrive il nostro Cronista Piacentino, dicono che Guecello mori a'23, che fu uomo magnanimo e coraggioso, e fedelissimo agli amici, i quali tutti fuorusciti da Trivigi sosteneva a proprie spese in Anoale. Egli fu sepolto in Padova iella Basilica di S. Antonio. La morte di Guecelo fu seguita da quella di Tartaro da Lendinara, 10mo anch' esso illustre in que' tempi, e grandissimo inimico della casa Scaligera.

un numero sufficiente di soldati, e quelli che vi erano di presidio per gli Scaligeri partirono sul fatto stesso dirigendo il lor viaggio verso Bassano e Vicenza.

Il Capitan Foscarini nel giorno stesso giunse sollecito a Trivigi, e nel medesimo punto publicò un editto rigoroso pel buon ordine, e quieto vivere della Città, il quale conteneva in sostanza, che nessuno portar dovesse arme per Trivigi, fuorchè i soldati Veneti; che nessuno camminasse per la Città dopo il strono della terza campana; che gli abitanti fino a nuovi provvedimenti avessero libertà di vendere vettovaglie senza dazio; che niuno ardisse di entrare in casa altrui violentemente, nè vi subasse sotto pena di vita e roba; che non fosse ingiuriato alcuno: ed altre cose di sommo vantaggio pel ben publico, che si possono vedere nel documento (1). Coloro che non furono pienamente informati de'secreti maneggi, e degli affari di questa guerra, come fu il nostro Cronista Piacentino presente a tutte le cose, biasimarono i Veneziani per aver essi accomodati vantaggiosamente i propri conti con pochissimo utile de' Fiorentini, i quali non ne ritrae. vano profitto, che fosse proporzionato al Te

<sup>(1)</sup> Ved, Doc. num. 1331,

UNDECIMO.

25°

le enormi spese per essi fatte; ma bene 1338 esaminando e senza passione le cose si vedrà, che i Veneziani non ebbero tutto il

torto.

Ciò fatto spedirono i Veneziani a Fiorenza tre nobili ambasciatori per ragguagliar quel Comune di tutti i successi della guerra, e delle circostanze presenti, e di quanto avevasi operato e concluso col sentimento de' suoi ambasciatori; che peraltro essi erano in libertà o di accettar la pace colle condizioni, che esibiva Mastino, o di rifiutarla. A' Fiorentini dispiacque il trattato, perchè volevano ad ogni modo Lucca, e gli altri Collegati Parma; onde più consigli secreti si tennero nel Senato di Firenze, se si dovesse continuare la guerra, o lodare l'accordo. Molti eran d'opinione, che in conto nessuno non s' avesse a far così vituperosa pace: altri però, che non si lasciavano trasportare dall'impeto della passione, consideravano le cose con maturità di giudizio, e riflettendo a'gravissimi debiti incontrati dal Comune, che aveva speso più di seicento mila fiorini d'oro per questa guerra, consigliavano esser miglior partito posarsi alquanto, ed accettar le condizioni proposte.

Fu presa pertanto deliberazione di mandare ambasciatori a Venezia per vedere, se si potessero migliorare i patti, e furono Francesco de' Pazzi, Alessio Ririnnovarono gli abboccamenti, e più di trattarono per ottenere più favorevoli condizioni, ma essendo tornato inutile ogni loro maneggio si contentarono di accettare i quattro Castelli proposti oltre agli altri molti, che già avevano preso coll'armi sul territorio Lucchese.

Fu finalmente conchiusa, e stabilita la pace nel dì di Domenica 24 di gennajo del 1339, nella Chiesa di San Marco davanti all'altare di questo glorioso Evangelista, alla presenza del Patriarca di Grado, del Vescovo di Castello, del Vescovo di Cittanuova, del Vescovo di Caorle', del Primicerio di San Marco, di tre Procuratori di San Marco, cioè Tommaso Soranzo, Filippo Belegno, e Marco Loredano, e di altri moltissimi e nobili e plebei e cittadini e forestieri, che in folla erano accorsi a questo atto publico di allegrezza (1).

I Capitoli della suddetta pace contenevano in sostanza, che i due fratelli dalla Scala cedevano al Doge liberamente Trivigi con tutto il suo distretto, e co'castelli e colle fortezze e villaggi che si contenevano in esse incominciando da'confini di Bassano. Che Bassano fosse pur ce-

duto

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1334.

UNDECIMO.

duto liberamente alla Signoria di Vene- 1339 zia con tutte le sue pertinenze, ma colla condizione che i Vicentini potessero senza gabella dal territorio di quello ritrarre le proprie rendite, e così viceversa i Bassanesi da quello di Vicenza. Che la fortezza di Castelbaldo sia parimenti concessa alla Signoria medesima, ma col patto che sia levata la catena sopra l'Adige, e distrutta la torre ch'ergevasi sopra la riva opposta. Che non si avesse a riscuotere alcuna cosa dalle mercanzie, che per di là fossero per passare, e innoltre che non si potesse esigere alcuna gabella ad Ostilia, nè in Pò, nè fare impedimento alcuno a' mercanti, che per quella parte passeranno per andare a Venezia. Che a queste condizioni s'intendesse pure tenuto Ubertino da Carrara, allorchè la Signoria avesse al medesimo ceduto Bassano, e Castelbaldo, come in effetto li rinunziava ad esso senza opposizione.

A' Fiorentini poi cedevano i due fratelli Buggiano, Pescia, Altopascio, e Colle del territorio Lucchese, promettendo di lasciar godere a' fuorusciti Lucchesi di tutti i loro beni posti in quel distretto. Che anche Ubertino da Carrara goder lovesse di tutto quello, che possiede al presente; e così i Rossi in Parma siano posti al possesso de' loro beni, ed esenti in perpetuo da gabelle, e da gravezze, con l'assegnamento a' due fratelli Rossi,

cioè

1339 cioè Rolando ed Andreasio di cento e cinquanta fiorini d'oro da esser pagati a'medesimi ogni mese dagli Scaligeri. Un altro assegnamento di cento fiorini d'oro al mese fu fatto ancora al Vivaro Vicentino col possedimento di tutti i suoi beni, e colla esenzione da gabelle, e da dazi, dovendosi cancellar da' publici registri i nomi di tutti que' Cittadini, che erano stati ivi registrati, come ribelli. A'due figliuoli del Re di Boemia, cioè Carlo, e Giovanni Duca di Carintia fu lasciata la facoltà di aver luogo in questa pace unitamente alle due Città di Feltre, e di Belluno, concedendo ad essi un termine di tre mesi a risolvere. Che siano parimente compresi in questa pace Azzo Visconti Signor di Milano, Obizzo e Niccolò Marchesi Estensi Signori di Ferrara, e di Modena, Luigi Gonzaga, e i suoi figliuoli Signori di Mantova, e di Reggio, Ostasio da Polenta Signore di Ravenna e di Cervia, e Sicco da Caldonazzo. Che gli Scaligeri sieno assoluti Signori di Verona, di Vicenza, di Lucca, e di Parma, eccettochè de' hoghi concessi a' Rossi, e che Alberto sia messo in libertà, e così gli altri prigionieri dell'una parte, e dell'altra. E se per avventura mai a motivo di questa pace nascessero querele e discordie, il Doge esser debba il Giudice competente per accordar ogni differenza. L'istrumento fu

UNDECIMO, 29 stipulato da quello stesso notajo, che scris-1339 se la Cronichetta di questi fatti, cioè da lacopo di Giovanni Piacentino (1).

Intanto preventivamente all'istrumento della pace erasi dato principio ad eseguire le condizioni della medesima. Insieme con Trivigi era stato consegnato a'Veneziani Castelfranco; ed era pur seguita nel medesimo tempo la consegna di Bassano, e di Castelbaldo al Doge di Venezia: ma siccome questi due luoghi secondo i patti si dovevano cedere al Carrarese, così a' 14 di gennajo un Commesso di Ubertino entrò in Bassano, e ne prese il possesso a nome del Comune di Padova, e di Ubertino suddetto (2). Tre giorni dopo, cioè a' 17 i Commessi del Doge consegnarono Castelbaldo agli uomini di Ubertino colla condizione, che poi fu espressa nell'istrumento della pace, cioè che sosse tolto il ponte, la catena, ed il ratello a traverso dell' Adige, e fosse libe-

ra la

<sup>(1)</sup> Molti articoli ho qui registrati, che non i leggono nell'istrumento, ma si rifletta che uella carta da me prodotta al num. 1334 è asai mancante, come ho fatto osservare in una noa a' piedi della medesima; io ho qui supplito alle nancanze coll'autorità della Cronichetta scritta a quel medesimo notajo, che scrisse l'istrupento.

<sup>(2)</sup> Il Documento esiste nell' archivio secreto ella Republica di Venezia in libro Commem. ertium p. 423.

1339 ra la navigazione senza veruna contribu-

zione (1).

Tostochè seppero i Veneziani la esecuzione di queste cose, rilasciarono dalle prigioni il Principe Alberto co' Signori da Fogliano, e tutti gli altri prigionieri: ma non fu loro permesso però di partire da Venezia, finche non venissero le nuove, che fossero date anche a' Fiorentini le quattro castella del territorio Lucchese, e intanto essi albergarono sotto amorevole custodia alla notte, ma colla liber-

tà di girare al giorno per la Città.

Queste nuove giunsero a Venezia a'12 di febbrajo, perloche nella notte di quel giorno stesso il Principe Alberto con tutti gli altri nobili detenuti prigioni partirono da quella dominante accompagnati fino a Legnago da sei nobili Veneti dalla Republica a ciò destinati, e da moltissimi altri loro amici, e aderenti. Trovarono per viaggio Mastino, che veniva incontro al fratello con nobile comitiva di Veronesi, e quivi si abbracciarono con molta tenerezza, ed affetto, e non senza copiose lagrime (2). Fu festoso il loro ingresso in Verona, perchè incontrati con grande consolazione da una folla immensa di popolo lieto oltre modo del-

(2) Anonimo Foscariniano ms.

<sup>(1)</sup> E questo pure esiste nel medesimo volumi in quell' archivio secreto.

UNDECIMO. 31 della pace conchiusa, e del loro Principe 1339 liberato.

Il dì quartodecimo di febbrajo fu destinato alle publiche allegrezze da tutti i popoli della Marca Trivigiana, poichè nel medesimo giorno fu publicata la pace solennemente a suono di trombe, e di allegre acclamazioni e in Padova, e in Trevigi, e in Vicenza, e in Verona, e in Bassano, e in tutti gli altri luoghi, e castelli, e Città di questa ampia Provincia; facendosi noto universalmente, che gli uomini potevano liberamente a lor talento andare per ogni luogo colle loro mercanzie senza alcuna opposizione, o sospetto (1).

In questo modo fu terminata una guerra, che abbassò di molto la potenza Scaligera, e che rovinò miseramente tutti gli Stati della Marca Trivigiana. I Fiorentini rimasero poco soddisfatti de' Veneziani, e la mala soddisfazione loro si accrebbe ancor più, quando i Veneziani dimandarono a quel Comune una somma riguardevole di danaro, al quale dicevano, che osse tenuto per giustizia secondo i patti dell' alleanza, in vigor de' quali si doverano dividere per metà tutte le spese della guerra. E perchè i Fiorentini nega-

rono

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1335 e Cortus. Histor. oc. cit. e Anonimo Foscariniano ms.

scia le rappresaglie, e rimase sempre poca confidenza tra l'uno, e l'altro Comune.

Non andò guari che questa pace su seguita anche da quella fra gli Scaligeri medesimi, e i Signori di Milano, di Ferrara, e di Mantova. Anzì perchè i Veneziani desideravano che veramente la provincia rimanesse tranquilla e sicura, essi non ebbero alcuna opposizione di rendersi pieggi per conservar la concordia fra que-

sti Signori (1).

I Veneziani considerando al buon governo de luoghi di nuova conquista mandarono a Trivigi Marin Faliero per Podestà: il primo nobile Veneto, che a nome della sua Republica andasse al governo di quella nobilissima Città. I primi pensieri furono pur diretti a restituire alla patria, e in tutti i loro beni, ed onori que'benemeriti personaggi, che erano stati banditi dagli Scaligeri in addietro, come fautori de' Veneziani; e di questo numero sono stati gli Azzoni (2), i Cal-

(1) Ved. Doc. num. 1365, e 1374.

Gli Azzoni ritirati in Venezia per timore del Tempesta vanno all'assedio di Trivigi con Cane, e cado-

<sup>(2)</sup> Non si deve omettere una notizia degli Azzoni, la quale appartiene al 1329. Noi non l'abbiamo messa in quell'anno, poichè solamente assai tardi l'abbiam ritrovata. Ecco il documento che ci palesa un fatto, il quale fu ignoto fin ora con alcune circostanze non disaggradevoli e curiose intorno alle consuettuini di que'tempi.

UNDECIMO. 33 Calza, i Bazzoletti, ed altri, i quali fu- 1339 rono rimessi alla patria, e nel possesso delle loro rendite con due lettere Ducali, le quali impongono inoltre, che si doves-

de Veneziani. Cod. Svajer lib. n. 25. p. 97.

Cum tempore quo dominus Canis erat in obsiione Civitatis Tervisii, nobiles viri Jacobus qu. omini Altenerii, Rambaldus & Schinella qu. donini Rizzolini de Azzonibus de Tervisio exules. bonis omnibus spoliati potentia, & vi domini iuezelonis Avogarii, ut omnibus notum est, affetantes redire ad propria, ut bonis suis uti, & audere possint, quod naturale est cum famus novem, equis octo & armis in dicto exercitu lai domini Canis dicta intentione ivissent, non in dampnum & detrimentum Communis arvisii, & domini Advocatores Communis sipetant libras centum pro quolibet, in quam nam dicunt incurrisse secundum formam cusdam Consilii. Vadit pars quod conditione fad & statu ipsorum consideratis predictis, & cilibet predictorum fiat gratia, quod addita ina librarum centum, quam dicunt Advocatois incurrisse, absolvantur, & Advocatores Comranis dicunt quod secundum formam Consilii duom capti: quod aliquis Venetiis habitator, vel felis domini Ducis non audeat sine licentia iedio aliquo, vel ingenio ire cum armis contra quem dominum, vel Commune sub pena libraim centum, & quod Consilium.... Communis beant pro cadutis de dictis libris centum pro coliber, & quod eis non videtur, quod dicta gitia sibi fiat, & ingratia eis fiet, quod non credut, dicunt quod forsan in aliis majoribus faes similibus, que habent pre manibus posset Communi nostro prejudicium non modicum gene-

Tom. XII.

e le pene imposte contro di essi negli scon

volgimenti degli anni passati (1).

Senon che non erano ancor terminati tutt i motivi di agitazione e di disturbo; im perciocchè gli stipendiari acquartierati ne borghi di Vicenza, minacciavano i pessi mi effetti del loro furore. Finalmente su rono costretti di partire anch' essì, ben chè mal volentieri, ma si unirono insie me, e formarono una compagnia sotto i comando di Lodrisio Visconti Zio Azzone, ma suo nimico, la quale si chia mò la compagnia di S. Giorgio. Quest fu il primo esempio delle così dette con pagnie, che tanti danni arrecarono all'Ita lia in questo secolo, e nel susseguente imperciocche i condottieri delle medesin trafficando i loro servigi, e la lor gen da guerra a chi più spendeva, passavan per miglior soldo ad ogni parte con giv ramenti, o spergiuri ognor nuovi; quando poi mancavano i compratori, co revano qua e là rubando, e saccheggiai do per fuggir ozio, ed esercitar le lor tru pe. Nuovo flagello d'Italia, che la str ziò crudelmente per mano d'Inglesi, T

<sup>(1)</sup> La prima è de' 17 febbrajo; e la secon de' 24, e sono entrambe stampate nell' opusco intitolato: Notizie de' Cavalieri Alteniero e Ja po degli Azzoni di Monsig. Canonico Avogaro 1 Tom. 31. Nuova Raccolta d'Opuscoli ec. pag.

deschi, Spagnuoli, Francesi, ed Italiani, 1339.

Dopo la pace gli Scaligeri procurarono di compensare in qualche modo que'popoli infelici de' gravi danni sofferti nel corso di questa guerra; e quelli princivalmente, che furono più fedeli. Noi ne ibbiamo un esempio nel Privilegio di Masino, e di Alberto in favore de'Sette Conuni, per cui vengono assolti da ogni faione reale e personale imposta, o da mporsi dalla Città di Vicenza, e ciò er premio della loro fedeltà, ed amoreolezza a' loro Principi dimostrata (1). inche i Vicentini vollero dare un publio testimonio di obbedienza, e di amore loro Sovrani, e però formarono a que'dì no statuto colla condizione, che fosse osto fra le rubriche delle loro leggi, con ui dichiararono Alberto e Mastino veri I assoluti padroni di Vicenza col mero misto impero in perpetuo (2).

Così andarono i tempi, e l'adulazione pea ben distinguere colle lodi più lunghevoli quel Principe, che era rimasil padrone, imperciocchè mentre che Vicenza si esaltavano i pregi del doinio Scaligero, in Trivigi, in Feltre, Belluno, e negli altri luoghi si face-

vano

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. stampato nel lib. privilegia &co. Sptem Communium pag. 13.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1332.

1339 vano allegrezze per essersi liberati dalla loro signoria. In Conegliano si richiamarono tutti i banditi dagli Scaligeri, purchè avessero la carta di pace degli offesi (1); e in Padova formossi uno statuto. che imponeva pena rigorosissima di morte, e di confiscazione di beni a chi consigliasse, o trattasse di levare dalle mani del Signor Ubertino, o del Comune la Città, o qualunque altro luogo ad essa soggetto, siccome ancora Bassano, e Solagna, ed altre Terre, che ubbidivano al-Iora alla Signoria Carrarese (2).

In Trivigi parimente seguì lo stesso, e formossi publico e solenne decreto fra le leggi statutarie inserito, in cui si stabilirono rigorosissime pene a coloro che tentassero di sottrarre Trivigi, o Conegliano, o Castelfranco, o Mestre, o gli altri Castelli del territorio (3). Del qual atto spontaneo la Republica Veneziana mostrò gratitudine ed aggradimento dirigendo in luglio al Podestà di Trivigi onorevole Ducale, in cui lodando la fedeltà di quel popolo coll'assoggettarsi al Dominio Veneto, approva e conferma la nuova collezione de'loro statuti (4).

Eb-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1333.

<sup>(2)</sup> Ex libro statutorum Civitatis Paduæ Lib. V.

<sup>(3)</sup> Vedi Doc. num. 1350.

<sup>(4)</sup> Vedi Statuto Trivigiano Lib. 1. pag. 1. Si noti che questa nuova collezione di Statuti Trivigia-

UNDECIMO.

37

Ebbe allora la Città di Trivigi nuove 1339 regolazioni di governo conformando le proprie leggi co' diritti di una nuova Potenza. Si alterarono le giurisdizioni territoriali, e si crearono quattro Podesterie in que'luoghi, che prima non avevano avuto se non che Capitani; e questi luoghi furono Mestre, Asolo, Castelfranco, e Oderzo, a'quali si assegnarono que'Villaggi, che i Podestà respettivi dovevano regolare nel Civile, e nel Criminale (1): anzi non andò guari che nel maggior Consiglio decretarono, come il Podestà di Castelfranco render dovesse ragione e giustizia di tutti i casi occorrenti in detto luogo, e nelle ville e nelle persone ad esso luogo spettanti (2). E perchè la Republica non era troppo bene persuasa del Castello di Montebelluna, e della fortezza di San Zenone, con altra Ducale diretta a Marin Faliero suo Podestà gli ordinò, che le due fortezze spianar si dovessero, ed atterrare; i quali ordini furono anche immantinente eseguiti (3).

Rimasero i quattro Castelli sudetti contenti del loro assegnamento; ma rispetto a

Cone-

giani è quella, che fu poi colle stampe publicata nel 1574. Ved. Memor. del B. Enrico p. 1. pag. 244.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1344. (2) Ved. Doc. num. 1370.

<sup>(3)</sup> Anonimo Foscariniano ms.

di cui rischiarimento ci conviene tornare

un passo indietro.

Dopo che i Procuratori di S. Marco di Venezia, come abbiam detto, furono dal Vescovo di Ceneda investiti fin dall'ottobre del 1337, di molti Castelli del Cenedese, s'intorbidarono gli affari co'Coneglianesi. Questa investitura non aveva compreso Castelnuovo, cioè il Castello di Corbanese, il quale però col favore de' Veneziani fu dal Vescovo occupato: la qual cosa mal comportando i Coneglianesi, che da tanto tempo ne erano al possesso, cioè per poco meno di un secolo e mezzo (1), tentarono coll'armi alla mano di vendicarsi la loro giurisdizione. Gli affari minacciavano rovina dall'una parte, e dall'altra, di modo che la Republica di Venezia venne in determinazione di ordinare con Ducali de' dì 21 gennajo 1338 indirizzate a Pietro Zeno Podestà (2), e con altre de' dì 16 febbrajo a Bertuccio Grimani (3), che non si dovessero fomentar le discordie davvantaggio, e che avessero i Coneglianesi a depor l'armi; in vigor di che replicarono a' 24 novembre susseguente altre Ducali

al me-

<sup>(1)</sup> Veggansi le Memorie di Conegliano ms. del Sig. Domenico dal Giudice.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1326. (3) Ved. Doc. num. 1336.

UNDECIMO. 39

1 medesimo Bertucci, acciocche Pulzio 1339
la Colbrusado, che tenea per li Conelianesi, consegnasse a Rizzardo da Canino il Castello di Valdimareno; il che
ece quantunque malvolentieri (1). Con
utto questo i Coneglianesi sperando pue di poter sostenere le loro ragioni, alneno sopra Castelnuovo, investirono Enrighetto di Trivisolo adi 23 febbrajo
339, siccome aveano investiti i suoi anenati del suddetto Castello (2).

Intanto si publicò la pace fra i Veneiani, e gli Scaligeri, e perchè con esa finiva il termine prescritto a Conegliao per la sua dipendenza dalla Republia, si cominciò a pensar da' Veneziani, ome fosse spediente di trattar l'affare, e resa la massima furono mandati due noili uomini Bertucci Boccassio, e Bertuci Polani ambasciatori a Conegliano, i juali nel maggior Consiglio della Terra sposero, che il Comune e gli uomini li Conegliano col mezzo de' suoi ambaciatori avevano esposto alla Ducal Sinoria, che essendosi liberati dal giogo legli Scaligeri volevano dar liberamente, d assoggettar Conegliano alla Republia, ciò che non avendo allora la Repuolica stessa voluto ricevere stanti le con-C 4 dizio-

(1) Memorie di Conegliano MS. del Sig, Donenico dal Giudice.

<sup>(2)</sup> Vedi Doc. num. 1337.

40 LIBRO

2339 dizioni de'tempi, tuttavolta l'avea ricevu zo in protezione, difesa, e lega fino guerra finita. Ma che presentemente es sendo già fatta la pace considerate pur le circostanze presenti, la ducal domina zione domanda e ricerca, che piaccia a Comune, e voglia porsi sotto la prote zione e difesa di essa, essendo pronta a ricevere la Terra stessa in custodia (1).

Avendo queste cose intese il Consiglio adi 27 marzo di quest'anno elesse quat tro Ambasciatori, due del Castello, due del Borgo, cioè Scotto degli Scotti e Pulcio da Colbrusado, e ser Rustico de Cantoni, e ser Fioravante notajo, i qua li dovessero presentarsi al Doge, e dopo la più umile e divota raccomandazione esporgli i Capitoli, che desideravansi d ottenere; cioè che si degnasse la Ducalt magnificenza di avere, e trattare il Comune, e gli uomini di Conegliano, e del distretto, come cari, intimi, e fedel servitori, e come prontissimi a tutti i piaceri, ed onori di quella sovrana Republica; che ella si degni che i Coneglianesi permangano nella loro libertà e franchigia, com'erano al tempo, che si liberarono dagli Scaligeri, e conservare e mantenere detto Comune ed uomini in tal libertà e buono stato; che il Comu-

ne

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1340.

ne elegger si debba un Podestà de nobili 1339

e prudenti uomini di Venezia col salario stabilito, promettendo di trattar come amici, o come nimici gli amici o nimici della ducal dominazione, e che la medesima possa a suo piacere porre nella terra, ed estrarre le genti; che facendo guerra la Republica nel Trivigiano o nel Cenedese debbano i Coneglianesi dar ajuto, e favore secondo il loro potere a proprie spese (1).

À queste domande de' Coneglianesi rispose la Republica in termini generali adi 10 aprile, cioè che il Doge e Comune di Venezia sono consolati di poter far cosa, che ridondar possa in buono e quieto stato di quel Comune, e che piace loto che esso sia disposto a far quanto piacerà alla Republica, sperando che i Coneglianesi si porteranno in modo verso di lei, che si potranno meritamente avere per favorevolmente raccomandati (2).

Mentre queste cose si trattavan, sorse un furioso nembo, che il tutto rovesciò. Svegliandosi ne' Trivigiani le antiche loro pretensioni sopra Conegliano insinuarono alla Republica con lettere, e con ambascerie, che questa Terra era parte del loro territorio, e però doveva essa far le fazioni insieme con Trivigi. E in sì fatto modo

essi

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1340. (2) Ved. Doc. num. 1343.

1339 essi seppero rappresentar la faccenda, che sospendendo il Doge ogni passo ulteriore in vantaggio de' Coneglianesi indirizzò a' medesimi due lettere coll'avviso delle istanze fatte da' Trivigiani ricercando lumi, ed informazioni per rischiarar la materia. Queste lettere furono presentate al Consiglio da Odorico di Ottavio Padovano Giudice e Vicario in assenza del Podestà, e siccome in modo aspro e rigoroso instava per presentazione di carte, di patti, e di privilegi, onde comprovar le loro prerese, così i Coneglianesi scoppiando in un eccesso di dolore si arrischiarono di scrivere direttamente alla Republica in raccomandazione di loro stessi, e delle giustissime loro dimande (1).

Non ebbero i Coneglianesi molto felici riscontri da Venezia, e però sendo giunti a Conegliano cinque ambasciatori del Patriarca d'Aquileja Bertrando, cominciarono a pensar seriamente alle cose loro. Ragunato il Consiglio a' quattro di giugno lessero publicamente le lettere del Patriarca, con cui invitava que' Cittadini a dar la loro Terra sotto il dominio della Chiesa; e questi inviti erano accompagnati da soavissime espressioni, che dichiaravano la dispiacenza di quel Prelato per le novità, per gli scandali, e per le discordie che si erano suscitate, e perciò si offriva pronto

a ser-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num, 1351.

a servire e compiacere il Comune in tut- 1339 to quello, che potesse tanto di vettovaglie, che di genti. E queste esibizioni, perchè fossero meglio avvalorate, egli le accompagnò con un ambasceria di nobili personaggi, che furono Ridolfo Signor di Duino, Federico da Savorgnano, e Gerardo da Cucagna Cavalieri, e Galvano da Maniaco, e Francesco Bojano, i quali esposero essi stessi in consiglio i sentimen-

ti del Patriarca (1).

Un così valido appoggio, ed esibizioni così vantaggiose non furono da' Coneglianesi trascurate, e però eleggendo subito quattro ambasciatori, cioè Scotto degli Scotti, Pulcio da Colbrusado, Zanussio falla Porta, e Mugardo notajo li spedirono al Patriarca, che allora era in Sacile, acciocchè offerissero a lui, che riceveva n nome di S. Madre Chiesa, la Terra di Conegliano colle sue giurisdizioni e ditretto. Si trattò pure de' patti, co'quali ar si doveva questa dedizione, e il Patrirca, cui premeva assaissimo l'acquisto di osì nobile Città, ben presto convenne con ssi, accordando quanto sapevano dimandae. Egli prometteva di governar i Conelianesi secondo gli statuti, e le consueudini, e secondo i diritti comuni, non inonendo colte, o nuove gabelle; che de'bei del Comune e del distretto riceverà mil-

le fio-

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1355.

44 LIBRO

1339 le fiorini d'oro all' anno, co'quali provvederà al Podestà ed al Vicario, e'l rimanente sarà dispensato per la necessità, ed utilità della Terra; che esso procurerà realmente, che Conegliano sia ricevuto nel general Parlamento del Friuli col suo distretto, come sono le Comunità e i Castellani di quella Provincia, e che sarà soccorso al caso, difendendolo validamente contro chiunque, e munendolo di vettovaglie, e di ogni altra cosa necessaria; che terrà gli uomini e la terra di Conegliano esenti da qua-Iunque Comunità, Collegio, ed università, eccettuata la Romana Chiesa, e il sacro Romano Impero non vacante, e procurerà di ricuperare i suoi beni da altri occupati; che finalmente farà, che il Papa approvi con lettere questa dedizione, e queste promesse (1).

E di fatti non spirò quel mese di giugno, che il buon Pontefice Benedetto da Avignone diresse al Patriarca una Bollanella quale gli ordina, che poichè i Coneglianesi si erano dati sotto il dominic della Chiesa, egli sospender dovesse l'interdetto contro di quel Comune fulmina to in tempo, ch'egli era soggetto al do

minio Scaligero (2).

Sembrava che le cose procedessero il buon sistema, e già si vede che a'nove

di giu-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1356. (2) Ved. Dom. num. 1357.

Per

naggiori (3).

sso non andò guari che confermò ad Anlrea Sanfiore di Serravalle il possesso d'un eudo già conceduto da' Caminesi a' suoi

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1356.

<sup>(2)</sup> Si veggano le memorie di Conegliano MS. el Sig. Domenico dal Giudice.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1376.

Per queste dissensioni de' Coneglianesi sospesero intanto i Trivigiani le loro pretese, e invece occuparonsi tutti per ottenere dalla curia Pontifizia l'assoluzione dall'interdetto, in cui si ritrovavano da gran tempo involti, dopo che la Città era caduta sotto la signoria Scaligera. Egli è vero che questo interdetto non era mai stato publicato, perchè gli Scaligeri non l'avevano acconsentito; ma non fu appena terminato il governo di que' Principi, che il Vescovo in vigore del proprio dovere, e per ubbidienza a' pontifizi comandi l'avea fatto publicare, e solennemente osservare per tutta la sua diocesi (1).

A questo effetto in maggio elessero i Trivigiani Fioravante da Borso a soro sindico e procuratore, e lo spedirono in Avignone per ottenere da Papa Benedetto XII. il desiderato proscioglimento (2). Essi non erano colpevoli di alcun delitto in materia di religione, o di disubbidienza, e però trovarono nel Papa le più favorevoli disposizioni di amorevole e lieta accoglienza. Fioravante era partito da Trivigi a'27 di maggio accompagnato da publiche lettere al Papa per la sua commissione. Il Comune raccomandò parimente le sue premure con altre lettere in publi-

ca

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1359.

<sup>(2)</sup> Ved. Dom. num. 1346, e 1347 e doc. stampato nello Statuto Trivigiano Lib. 1. pag. 1.

Ca forma a venti Cardinali, che assisteva- 1339

no il Pontefice in Avignone (1). Il Papa accordò quanto seppero desiderare, e
la Bolla di assoluzione fu indiritta al Patriarca di Grado, e al Vescovo di Torcello,
ed a quello di Civitanova; ma venne solamente il Torcellano nel settembre a Trivigi, dove cantata la messa solenne fu assolto il popolo, e la Città con grande fe-

sta ed allegrezza (2).

Nel publico Consiglio si ratificarono poscia gl'impegni, che con solenne giuramento aveva Fioravante a nome del suo Comune promesso al Papa di osservare (3), tale essendo la condizione apposta nella Bolla Pontifizia. Imperciocchè il Pontefice aveva voluto, che Fioravante giurasse a nome di tutti i Trivigiani, che non saranno per aderire giammai ad alcun eretico, o scomunicato, e spezialmente a Lodovico il Bavaro, che chiamavasi Imperatore, e che non occuperanno i beni della Chiesa, e rilascieranno gli occupati (4).

Fioravante aveva trovato in Avignone il ambasciatori degli Scaligeri, che chielevano anch'essi sommessamente pace ed issoluzione. Oh quanto s'erano que'Prinipi abbassati da quella grande altezza ed

orgo-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1349.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1359. (3) Ved. Doc. num. 1361.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num, 1359.

1339 orgoglio, che li rendea così fieri! Ed è pur vero che la soverchia felicità in questo mondo rende l'uomo schiavo delle proprie passioni, e che le disgrazie sono un mezzo valevole a farlo ritornare a' propri doveri. Appena conchiusa la pace co'Principi Collegati Mastino pensò da dovero di accomodare i suoi conti anche col Pontefice. Egli avea conosciuto per prova quanto vane fossero le speranze fondate sopra de' Ghibellini, e quanto incerti i loro favori. Pertanto in febbrajo unitamente al fratello egli elesse due Procuratori, cioè Bonaventura da Ponte Pietra, e il celebre Guglielmo da Pastrengo, per comparire davanti al Pontefice in Avignone, onde ottenere la sospirata assoluzione da tante scomuniche, e nel medesimo tempo l'investitura de'Vicariati di Verona, di Parma, e di Vicenza (1).

L'affare era imbrogliato, e richiedeva forti e lunghi maneggi, e intanto Mastino attese a visitare i suoi stati, e riformare alquanto i disordini, che vi si erano introdotti durante la guerra. Egli è difficile, che ne'tempi di confusione e di disordine le leggi possano conservare i loro vigore, e che gli scellerari non conculchino i virtuosi. Egli andò a Parma,

e ri-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. stampato nel Cod. Diplomatico del Lunig T. IV. pag. 82, e negli Annali Eccle siastici del Rinaldi T. XVI.

UNDECIMO. e riformò moltissimi abusi, regolò il go- 1339 verno, e fece nuove leggi per benefizio della Città, e per maggior sua sicurezza. Che egli facesse battere in quell'incontro quella moneta, di cui parla il celebre P. Affò nella sua Dissertazione delle monete Parmigiane (1), nol saprei determinar di positivo, rimanendo la cosa ancora fra le scurità. Erano ben peranco gli affari di juella Città in grandissima confusione, e berò credette cosa opportuna costituirvi per Fovernatori i Signori da Correggio, di che oco appresso ebbe a pentirsene assai (2). oscia agli undici di aprile andò a Luca, e per cotesta sua andata forte s' ingebsirono i Fiorentini, nè la Città si guarò mai con tanta cura, e così li castelli elle frontiere, quanto allora; se non che Sastino cavato avendo da' Lucchesi venti nque mila fiorini d'oro per una nuova inposizione, ritornossene in fretta a Verna avendovi lasciato per suo Vicario (uglielmo Canacci degli Scanabecchi (3). Dall'altro lato Alberto dalla Scala fece

Dall'altro lato Alberto dalla Scala fece u'impresa sopra Marostica, che è una tra nel territorio di Vicenza. Abbiam vauto di sopra come l'esercito de' Colle-

gati

<sup>1)</sup> Nel Tom. V. della Raccolta delle monete ecche d'Italia del Sig. Zanetti.

<sup>2)</sup> Gio: Villani Stor. Fiorent. Lib. XI.

<sup>3)</sup> Gio: Villani loc. cit. Ammirato Stor. Fioret. Lib. IX Beverini Annal. Lucens. MS. P. II. L. 7. pag. 121. t.

Tomo XII.

50 L I B R O

\*339 gati avea presa quella fortezza, e l'ave data in Signoria a Sicco di Caldonazzo Ora egli allegava di non esser tenuto alla restituzione di quella Terra, perchè nell'is trumento della pace non era ciò prescrit to, e inoltre per aver un altro titolo mag giore oltre a quello di conquista, ave fatto che il popolo Marosticano radunate in publica assemblea lo eleggesse a publi che voci per Signore della Terra (1).

Non soffrirono questa ingiuria gli Sca ligeri, ma radunato a' 20 di maggio u esercito di 1500 cavalli, e di tremila far ti si mosse Alberto in persona all'assedi di quella fortezza, e la costrinse ad arrer dersi a patti a'dì cinque di giugno (2) Vogliono i Cortusi, che Alberto vi po nesse alla custodia Guglielmo da Castel barco fedelissimo alla famiglia Scaligera ma un documento degli otto d'agosto i avvisa come Capitan generale di Marost ca pe' due fratelli dalla Scala era allora u

<sup>(1)</sup> Anonimo Foscariniano MS.

<sup>(2)</sup> I Cortusj lib. VIII. Cap. 2. dicono, che c fu nel 1340, ma se ben si osserva, l'errore dell'amanuense, o della stampa; imperciocchè es narrano, che ciò avvenne durante il Reggimento Zannino Contarini Podestà di Padova, il quale sa piamo di certo che entrò nel suo governo al pr mo di marzo del 1339, e durò fino al primo settembre dell'anno stesso; cioè sei mesi, che ta to tempo duravano allora i Podesta; oltre di cl il Documento qui di sotto accennato leva ogni du biezza.

UNDECIMO. 51
certo Pucio dalla Via (1). Dopo di ciò 1339
Alberto andò a Verona ad unirsi col fratello, aspettando ansiosamente ambedue
l'esito de'maneggi alla Corte Pontifizia.

Erano infinite le difficoltà che si dovevano superare, non bene essendo persuaso il Pontefice delle promesse degli Scaligeri. Mastino aveva unito a' due Procuratori anche due nobili Ambasciatori, cioè Azzo da Correggio, e Guglielmo Arimondi. Azzo ed il Pastrengo ebbero occasione in quell'incontro di conoscere il Petrarca, e tra essi si strinse una tenera, sincera amicizia, la quale fin d'allora u sì efficace, che il Petrarca già nemico per sua natura delle cose forensi, e del some solo di avvocheria, nondimeno per ssi non isdegnò di perorare innanzi al Ponefice Benedetto, ed ottenne alla fine quano essi bramavano (2). Ottenne, io dico,

(1) Ved. Doc. num. 1358,

<sup>(2)</sup> Abb. de Sade Memor, du Petrarc, T. I. ag. 273. Maffei Veron, illustr. P. II. pag. 115. iraboschi Letterat. Ital. T. V. pag. 29. e 320. iraboschi Letterat. Ital. T. V. pag. 29. e 320. isservisi peraltro che questo illustre autore della etteratura Italiana pone questo fatto al 1335; Ma il Petrarca ottenne dal Pontefice la investitura i Parma per Mastino alle preghiere di Azzo e el Pastrengo, ciò certamente devesi riferire a aest'anno, e non nel 1335, in cui gli Scaligeri ano fierissimi nimici del Pontefice, e sottoposti la scomunica, a cui soggiacquero fino a quest'anone recossi a Valchiusa, e più giorni trattenzi col Petrarca. Noi lo raccogliamo da una let-

1339 co, a richiesta de'due suoi carissimi amici Azzone e Pastrengo una Bolla Pontifizia del di primo di settembre, con cui Papa Benedetto crea Vicari della Santa Sede Romana vacante imperio in Verona, in Parma, in Vicenza (1), i due fratelli Scaligeri Alberto e Mastino, ricevendo le loro persone, e i loro stati sotto la protezione apostolica, purchè s'obbligassero di pagare annualmente al Papa cinque mila fiorini d'oro, e mantenere duecento cavalli, e trecento pedoni al servigio della Chiesa (2). Ottenne inoltre, ciò che maggiormente importava, a' 27 di settembre una seconda Bolla di assoluzione dall'orribile sacrilegio commesso nella uccisione del Vescovo di Verona. E questa Bolla fu diretta al Vescovo di Mantova, colla espressa commissione di portarsi personalmente in Verona, ed eseguire solennemente la cirimonia dell'assoluzione (3). Osservabili si rendono le rigorose penirenze nel-

tera in versi, che lo stesso Petrarca gli scrisse in cui gli ricorda l'occuparsi, che ambedue facevano piacevolmente nel coltivamento di un orticello, e nel ragionare de greci e de latini poeti.

<sup>(1)</sup> Osservisi che Lucca non è nominata; mentre l'Angeli nella sua Istoria di Parma Lib. II pag, 174. scrive che vi era compresa; ma quelle Storico falla anche nella data del giorno di quelli Bolla dicendo che fu li 18 settembre.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. stampato negli Annali Ecclesia

stici del Rinaldi T. XVI.

<sup>(.3)</sup> Ved. Doc. num. 1362.

UNDECIMO. 53 nella Bolla suddetta ingiunte a'due sacri- 1339

eghi uccisori del Vescovo, le quali meitano di essere distesamente riferite ad miversale istruzione anche de Principi

grandi.

Fu dunque prescritto, che Mastino filiuolo di Albuino, e Albuino figliuolo li Cangrande, dovessero nel termine di jorni otto dopo l'assoluzione portarsi alla porta della Città detta di San Felie, o del Vescovo alla Cattedrale a piedi enza cappuccio, o sia a capo scoperto, on una torcia accesa in mano del peso i libre sei, preceduti da altre cento torie simili in giorno di domenica, nell'ora el maggior concorso, e nel tempo della pessa cantata, ed ivi offerire le dette torie in mano dei Canonici, a'quali doveao chiedere perdono dell'eccesso commeso. Che dovessero offerire alla stessa Chiea un'immagine d'argento del peso di trena marche, e dieci lampane d'argento delo stesso peso per cadauna coll'olio per hantenerle perpetuamente accese; e a fae questa oblazione fosse loro accordato tempo di sei mesi. Che instituir doessero sei cappellanie nella Cattedrale per ei sacerdoti, i quali ogni giorno celebrasero in suffragio dell' estinto Vescovo, oll'assegnazione di venti annui fiorini per adauna. Che nel dì anniversario della norte di esso Vescovo dovessero vestire entiquattro poveri. Che avessero a di-D 3 gill54 LIBRO

vigilie tutte della Beata Vergine, salvo i casi di infermità e vecchiaja, ne' quali casi dovessero in essi giorni alimentare due poveri. E finalmente, che in occasione di leve generali di gente per le guerre di Terra Santa dovessero spedire ventiquattro armati, e là mantenerli a proprie spese per guerreggiare contro gl'infedeli; e ciò dopo la morte eziandio dell'uno e dell'altro; dovendo di ciò lasciar obbligo a'loro successori; rimettendo loro peraltro tutte quelle altre pene, che in virtù de'sacri canoni dovute erano ad essi due delinquenti pel delitto da loro commesso (1).

Nè la solenne cirimonia dell' assoluzione fu eseguita dal Vescovo Mantovano, se prima ambedue non diedero il giuramento di star ubbidienti e rassegnati alla velontà del Pontefice per le dette penitenze da farsi. In tal guisa ritornarono gli Scaligeri nel grembo della Santa Chiesa Romana dopo tanti anni che ne erano stati lontani, e la Città di Verona, e gli altri luoghi del loro dominio furono liberati dall'interdetto, e benedetti solennemente con allegrezza universale da tutti

i popoli (2).

TI

<sup>(1)</sup> Ved. Do., stampaco nell'Ughelli T. V. pag. 875.

<sup>(2)</sup> Biancolini note al Zagata ec. Ughelli Ital. Sac. Tom. V. ne' Vescovi di Verona pag. 874.

Il buon Pontefice persuaso, che since- 1339 ra fosse la riconciliazione di Mastino, portò più in là ancora le sue beneficenze verso Verona. Imperciocchè formò in ottobre un altro Breve, in cui le concede la publica Università degli studi in Gius Canonico e Civile, e in Medicina e nelle Arti (1). Questo Diploma Pontifizio fu preso da molti per prima fondazione di questa Università; ma ben considerandolo, a giudizio dell'immortale Maffei (2), si dee dire, che da esso nuova autorità, e nuovo lustro ricevette, ma non la prima fondazione, non avendo altro fatto il Pontefice, che approvar quegli studi, che fin dal secolo antecedente erano stati in quella illustre Città a publi-co benefizio introdotti. E questa sua approvazione e conferma di Università tanto più volentieri la fece, quanto che voleva in qualche maniera consolar l'animo afflitto de' Cittadini rammaricati per aver al Capitolo della Cattedrale levato il diritto della elezione del proprio Vescovo, avendolo a se riserbato (3).

La soggezione degli Scaligeri alla Santa Sede fu seguita da tutti gli altri Prin-

cipi,

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. stampato nell'Ughelli T. V. pag.

<sup>(2)</sup> Veron. Illust. P. II. nella Prefaz.

<sup>(3)</sup> Ughelli Ital, Sacr. T. V. ne' Vescovi di Verona loc. cit.

1339 cipi, che resistevano a far questo passo Essi vedevano, che gli affari dell'Impera dore erano nell'ultimo decadimento, e che da lui sperar non potevano ajuti contro de' Guelfi, che andavano crescendo di potenza e di forze. Essi però col mezzo di solenni ambascerie esposero al Pontefice la loro disposizione, ed egli, che altre non bramava da lunghissimo tempo, ac. cettò di buon animo le offerte loro, e quindi nel medesimo tempo furono costituiti Vicari della Santa Sede con particolari Diplomi Lucchino Visconti, che nella Signoria di Milano era succeduto ad Azzone morto miseramente nel fiot dell'età a'14 di agosto di quest'anno Luigi da Gonzaga in Mantova, i Marchesi d'Este in Ferrara, ed Ubertino da Carrara in Padova. E così il buon Pontefice Benedetto XII. ottenne amichevolmente ciô che il gran caporale de' Guelfi con tante guerre non aveva potuto conseguire giammai (1):

Indi a non molto morì in Frento Federico della Scala Conte di Valpulicella, di cui abbiam fatto più volte menzione ne'libri superiori. Egli fece il suo testamento in Trento in quest'anno stesso a'29 di novembre, dove s'era ritirato

dopo

<sup>(1)</sup> Struvio Corp. Histor, German, T. I. pag. 705. Platina Vitæ Pontif. T. III. pag. 213. Il Fioretto delle Croniche di Mantova pag. 46, ed altri.

dopo che fu bandito da Verona per ordi- 1339 ne di Cangrande; e giacchè vivo non aveva potuto rientrare in patria, ordinò che vi fosse portato il suo cadavere, e seppellito in un' arca unitamente a sua moglie Imperatrice d' Antiochia. Egli lasciò moltissimi legati pii, e beneficò i frati Minori di Verona, quelli dell'ordine de' Predicatori ; degli Eremitani ; de' Serviti , de' Carmelitani, e quelli della Colomba, e di Santa Maria di Montebaldo. Da questo suo testamento si vede, ch'egli fu Vicario in Genova, ed in Savona, e che col suo valore s' aveva acquistato la Contea di Valpulicella, che era discendente per via di donne dal sangue degli Ecelini, avendo avuto per madre Enida, che nasceva da Enrico da Egna, di cui fu anche erede; che Picardo era suo padre, e che lasciava sei figli, cioè Bartolomeo Canonico della Cattedrale, Anna che poi si maritò in Alberto da Caldonazzo, Beatrice che era moglie di Corrado di Slanderbech, Sofia che s'era maritata in Azzo da Castelbarco, Catterina the era monaca in S. Chiara, ed Elisapetta che poi andò monaca nelle Madlalene. Le generose sue beneficenze ad ıltre Chiese, e ad altari, e ad altri luothi pii possono illustrare egregiamente la Storia Ecclesiastica di Verona (1).

E per-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. stampato nel Lib. IV. delle Chiee del Biancolini pag. 809.

E perchè dopo la pace conchiusa mancarono motivi di publiche contese, ne uscirono in campo di private, che avevano l'apparenza di divenire serie e importanti, perchè erano mosse da personaggi potenti per grandi aderenze. In Trivigi la sovrana providenza della Republica Veneta per torre ogni radice a qualsivoglia contesa privata, avea fatto un editto, che il tempo delle guerre allora passate calcolar non si dovesse in alcuna prescrizione, e a maggior chiarezza dichiarò, che il principio di questa guerra si dovesse considerare il di sedici di luglio del 1226. e la durata sino agli undici di febbrajo di quest'anno, nel qual giorno era giunto felicemente in Trivigi per Podestà Marin Faliero (1). Così gli Scaligeri con altro editto publicarono che tutte le condanne, e tutti i processi fatti da' loro Rettori in Bassano, (parlandosi di quelli però, che non avevano avuto esecuzione) s'intendessero d'ora in avanti revocati ed annullati (2), e così fu fatto per tutte le terre e luoghi, che avevano ubbidito agli Scaligeri.

Fu parimenti fatta ragione dal Podestà di Trivigi a' Conti di Porzia, che si lamentavano del Capitano d'Oderzo, perchè esercitasse senza alcun diritto giurisdizione sopra Fontanelle, e Franceni-

C2

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1360.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1363.

UNDECIMO.

ca (1), e così ad un cotal Nicoletto 1339 Trivisano Veneto, il quale chiedeva risarcimento per una casa, che dagli Scaligeri era stata inclusa nel Castello (2). Gli Scaligeri stessi furono risarciti di quelle case, ch'essi avevano fabbricate a proprie loro spese in Trivigi, essendo patto vicendevole co' Veneti di mantenersi reciprocamente il possesso de'beni (3). Anche il Patriarca d'Aquileja a scanso d'ogni dispiacevole disordine si compiacque di aderire alle istanze de'due fratelli Caminesi Rizzardo e Gerardo, ed investirli di que' feudi, che i loro maggiori avevano avuto da quella Chiesa (4); in vigor di che i due fratelli poterono anch'essi beheficare quelle persone, dalle quali avevano avuto servigi e favori nel corso di juesta pericolosissima guerra. Quindi a'Sinori di Spilimbergo, e a quelli di Cucagna concedettero in giurisdizione alcuni feudi nel Friuli (5), e così ad altre perone di minor conto (6).

Ma non si poterono impedire due liti nosse in quest'anno da due potentissimi personaggi. Una fu intavolata da' Signori

di

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1341.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1348. (3) Ved. Doc. num. 1342.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num. 1342.

<sup>(5)</sup> Ved. Doc. num. 1339.

<sup>(6)</sup> Ved. Doc. num. 1364.

dote di Pomina, che fu moglie di Biachino da Camino miseramente ucciso, come abbiam detto di sopra (1); e l'altra da Guglielmo da Camposampiero contro Ubertino da Carrara. Quella de' Porzia fu tirata in lungo, ed ebbe il suo finimento all'anno 1345, come vedremo: ma quella del Camposampiero minacciava pessime conseguenze, di modo che fu d'uopo che il Doge di Venezia s'intromettesse per un accomodamento.

È da sapersi pertanto a lume della Storia, che Tisone da Camposampiero ebbe due mogli, una Caminese (2), e l'altra Carrarese. Dalla Caminese gli era nato un figlio chiamato Giacomo, che morì giovinetto, ma pur in età adulta, poichè ammogliatosi aveva avuto un figliuolino per nome Guglielmo. La Carrarese era Gunizza sorella di Marsilio il grande, che fu Signore di Padova; e di questa seconda donna ebbe un altro figliuolo, che parimente si chiamò Tisone col

110-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1352 e 1353.

<sup>(2)</sup> I Cortusi lib. VIII. Cap. I. non danno il nome di questa Caminese, ma nell'albero che fu prodotto da'Signori Conti Camposampiero nella lite contro i Padri Minori Osservanti di S. Francesco di Padova, ella è nominata Engelenda. Potrebbe ella essere quella Engelenda figliucia di Gabriele da Camino nominata nel suo testamente da noi prodotto nel primo Tomo al num. 51.

nome del padre. Questa povera Signora 1339 fu disgraziata, poichè essendo moglie d'un vecchio rimase vedova in giovanile età nel 1312, e nel 1330 colta in fallo con un certo Capitano Borgognone fu fatta morire insieme col drudo per ordine di Marsilio suo fratello, e dicesi colla mano del proprio figlio Tisone (1): la qual cosa sebbene orribile a dirsi, non è turravia inverisimile a chi è informato del malvagio animo di Tisone; il quale essendo dopo breve spazio di tempo venuto a morte lasciò in testamento a Marsilio da Carrara suo zio tutto il suo avere, escludendo Guglielmo suo nipote figliuolo di suo fratello. Marsilio, come abbiam detto, morendo instituì erede Uberino.

Intanto Guglielmo era cresciuto in età, d erano terminate le confusioni, che vanno sempre unite a' torbidi della guera. La violenza, e la prepoterza averano impedito fino allora Guglielmo dal' usare di sue ragioni; ma succeduta la pace, e la Republica di Venezia fattasi nallevadrice della publica tranquillità, parve a Guglielmo di vedere il tempo opportuno di muover lite allo stesso Uberino. Le sue ragioni erano fondate sopra I testamento di Tisone suo palre, che

<sup>(1)</sup> Cortus Histor. Lib. VIII. Cap. I.

avi. Militava da una parte la giustizia evidentissima, e dall'altra la forza, ed il dominio. Il Doge di Venezia in questo pericoloso affare volle essere il giudice fra i due contendenti, e Guglielmo fu contento, che a lui intanto fosse dato in custodia il Castello di Camposampiero, finchè conosciute le ragioni delle parti si devenisse alla decisiva sentenza della questione.

Vi volle un anno intero prima di rischiarar le ragioni, poichè nel marzo di quest' anno ebbe principio la lite, e fu terminata nel marzo susseguente. O fosse ragione, o politica di stato, che a me non tocca decidere, sentenziò il Doge, che il Castello di Camposampiero colla sua Curia esser dovesse di Ubertino, e tutto il resto dell'eredità di Tisone appartenesse a Guglielmo. Questo Signore in tal guisa venne a perdere la giurisdizione del suo Castello, che avea dato ne' tempi antichi il cognome alla di lui nobilissima famiglia, e n'ebbe a provare tanto dispiacere, che ne morì di doglia nel 1342 nel mese di febbrajo. Rimase di lui un' unica figlia chiamata Sara, e così si estinse la linea de' Tisoni, che formava il ramo maggiore di quella antichissima ed illustre famiglia (1).

50-

<sup>(1)</sup> Non venne però a mancare del tutto questa famiglia, come alcuni malamente supposero,

UNDECIMO.

Sopra tutti i popoli della Marca Tri- 1339. vigiana gustavano i frutti dolcissimi della pace i due Comuni di Belluno e di Feltre. Prime cure dell'uno, e dell'altro furono di liberar le Città loro dall'interdetto, nel quale erano incorse dal dì che caddero sotto il dominio degli Scaligeri; e perciò mandarono in Avignone nobile ambasceria, ed ottennero da Papa Benedetto la grazia dell'assoluzione. La Bolla dell'esecuzione fu inviata a Niccolò Vescovo di Trento (1): e le feste della cirimonia furon fatte solennemente con universale allegrezza.

Le due Città erano governate da un nobile personaggio col titolo di Vicario generale de' due fratelli Principi Boemi, e godevano tranquille un lieto riposo. Le maggiori occupazioni di quel Vicario in quest' anno furono di attendere a riparare le mura, ed a fortificar la Città di Belluno con nuovi ripari, e con buoni soldati, e di promuovere la mercatura ed

(1) Rinaldi Annal. Eccles. n. 71 di quest' an-10, Bonelli Notizie ec. de'Vescovi di Trento ec.

Vol. III. P. II. pag. 99.

na conservossi nel secondo ramo proveniente da quel Gerardo famoso nelle Istorie per avere sforzato Cecilia da Baone moglie di Ecelino da Ronano, come racconta Rolandino, e più diffusanente io stesso nella mia Storia degli Ecelini. In progresso di questa Storia si vedrà più chiaramente a verità di quanto asserisco.

le ricchezze de' popoli. A quest' effette uni egli le sue premure con quelle de Patriarca d' Aquileja, e si determinarono di far unitamente le spese per accomodar quella strada, che da Alpago lunghesso i monti portava in Friuli per la parte d Polcenico: strada acconcia ad agevolare i

trasporto delle mercanzie (1).

Quest'uomo così attento a promuovere il bene del popolo Bellunese era Cino da Castiglione Vicario generale pe' due fratelli Boemi nelle due suddette Città, e teneva in Feltre per suo assessore Giovanni de' Monticoli, e in Cividale Trentino de' Torcoli, e per Capitano del presidic Giovanni da Lusignano . A costui furono presentate lettere di Cino suddetto del dì 28. ottobre, che gli commettevano l' esecuzione della grazia concessa della Contea di Alpago da Carlo, e da Giovanni fratelli Boemi a Giacoba moglie di Endrighetto Bongajo col mero, e misto impero, come suo marito, ancor vivo nelle prigioni in Carintia, la possedeva (2). Sotto del suo Vicariato fu ancora riedificato, e con forti mura riparato il Castello di Cadore nella Contrada di Pieve (3).

Ma

<sup>(1)</sup> Piloni Stor, di Belluno Lib. IV. pag. 154. (2) Ved. Duc. num. 1378.

<sup>(3)</sup> Piloni Stor. di Belluno pag. 195.

UNDECIMO. 6

Ma non si creda perciò che la pace 1339 fosse universale per tutta la Provincia. Erano que' tempi troppo infelici, onde sperare una stabile quiete, e le publiche guerre davano sempre il luogo alle private discordie: sebben privati non si possono chiamare quegli affari, che quasi mitero in combustione una intera provincia, ed a grave pericolo una illustre Città. Io parlo di una congiura scopertasi in Cenela ne' primi giorni dell' anno 1340.

Dopo che il Vescovo Francesco Rampo- 1340 le avea data l'investitura de'luoghi accennati i sopra a'Procuratori di San Marco, i due ratelli Caminesi Rizzardo e Gerardo gli veano mosso molti pericolosi disturbi; nperciocchè pretendevano, nè aveyano itto il torto, che que'feudi alla morte i Rizzardo Caminese di sopra dovessero d essi ricadere, come feudi conceduti al-I famiglia prima che in due rami si divdesse. Ma il Vescovo fu sempre costant in voler sostenere l'investitura fatta ali accennati Procuratori; nè questi vollro mai cedere alcuno de'luoghi nell'istimento notati. Già ne avevano preso i possesso, e già da que popoli avevano revuto il giuramento di fedeltà (1).

Da ciò compresero i due Caminesi, che ara strada non restava ad essi per consegui-

<sup>1)</sup> Dissertaz. MS. della giurisdizione temporalede' Vescovi di Geneda presso l'Autore, Tomo XII.

1340 seguire l'intento loro, se non che la for za dell'armi; ma sapevano dall'altro la to, che essi soli non avevano forz bastevoli per cozzare col Vescovo co' Veneziani uniti. Ebbero essi dungu ricorso a Beltrando Patriarca d'Aquile ia, che del Vescovo si doleva, perch avesse dato a'Veneziani Cavolano, cui pre rendeva essere di sua giurisdizione, nè inter pellati volevano restituirlo. I Camines stipularono dunque con lui una lega offer siva, e difensiva; e poscia pensarono modo di condurre a buon fine l'impre sa, e conchiusero non esservi miglior pa tito, che procurare l'espugnazione del Rocca di Ceneda, e del Castello di Sa Martino; imprese che se riuscivano, po tavano seco la prigionia del Vesco stesso. Ma perchè queste fortezze erai ben presidiate, giudicarono spediente p sicuro tentare la strada de'tradimenti (1

Sin da quel tempo che gli Scaligeri erano impadroniti di Feltre, molti que' Cittadini, che professavano la fazine de' Guelfi, abbandonarono la patria, si ritirarono ad abitare altrove. Fra questi fu Guecello da Romagno, che riverossi in Ceneda, accolto da quel secovo con distinzione, attesa la sua nobtà, e volle metterlo fra 'l numero

9110

<sup>(1)</sup> Dissertazione MS. de' Vescovi di Cen 2 loc, cit.

UNDECIMO. 67
uoi vassalli investendolo di una delle tor- 1349

eno di que contorni. Da questo venne eno di que contorni. Da questo venne entonio, il quale dopo la morte del pare fu reinvestito dal Rampone del feuo stesso, e sempre guardato da lui con

iolta parzialità (1):

Se non che costui malamente corrispoagli onori che riceveva dal Prelato ssendosi inteso secretamente col Patriar-1, è con quelli da Camino, di tradire Vescovo, il quale stavasene bensì riguarato, ma senza simile sospetto. Fosse o erchè troppo i Congiurati presumessero di pro stessi; o che poco si curassero di tener creto il trattato, per imprudenza de'comlici la cospirazione fu discoperta. Era astaldo nella Motta per Rizzardo e Geardo Caminesi Mino de' Piccini Bologneche professava antica amicizia con ietro di S. Lorenzo parimente Bolognestipendiario del Vescovo. Mino volle intare la fede di Pietro, e a tal effetto pedì a Ceneda un cotal Violetta famiare di Rizzardo. Egli parlò con Pieo procurando colle più lusinghevoli proesse di tirarlo a parte della congiura. li prometteva per commissione del Paharca, e de' Caminesi un premio di quatlocento fiorini d'oro, ed una bandiera

<sup>(1)</sup> Dissertazione cit.

1340 fra le truppe Patriarcali, se avesse date nelle mani di Rizzardo e di Gerardo i Castello di S. Martino . Senza nient scomporsi rispose il San Lorenzo, e s'i vi darò il Castello, voi non avrete la Rocca e poi chi vi spalleggierà, e che gente avret voi? Voi, replicò il Violetta, non avet a pensare alla Rocca, poichè di questa se no già disposte le cose, e quanto alla geni già s'intendono con noi quelli di Cordigne no, di Fregona, di Valdimareno, e di Zi melle; ma di questo meglio diravvi Anti nio da Romagno, a cui darete questa le tera; e così dicendo gli consegnò una lei tera del Patriarca diretta al Romagno Il San Lorenzo senza porre tempo in mez zo portossi in Castello, presentossi al Ve covo, narrogli tutto il seguito, e gli di de la lettera stessa, prova infallibile quanto egli asseriva. E per maggior ce titudine delle cose esposte volle il Vesco vo, che formasse un atto publico di qu sta sua esposizione (1).

Era allora Viceconte e Rettore in C neda Sucio de'Barbaroli Bolognese, il qu le sebbene intendesse di procedere cont Antonio di Romagno, e gli altri cor plici, pure dissimulò sino al seguente m se di febbrajo, sperando di poter intanassicurarsi della persona del suddetto A

tonio,

<sup>(1)</sup> Ved, Doc. num. 1367.

UNDECIMO. onio: che per alcuni affari era partito 1340 a Ceneda. Ma vedendo che le cose anavano troppo in lungo, e temendo che la congiura potesse sortire il suo efetto, o che i traditori si potessero acorgere di essere stati scoperti, giudicò en fatto di carcerar intanto Simeone Boello, ed un certo Arnoldo de Zusio, ne si credevano due de' complici princiili. Il di sedici di febbrajo il Viceconte ce estendere l'atto d'inquisizione, e il seguente furono separatamente costituii due carcerati, Depose il Bonello solti eccessi gravissimi meditati dal Roragno contro il Vescovo, e contro il omune di Venezia: e Arnoldo palesò 10lti complici, confermando i detti del lonello (1).

Formato il processo non passò avanti il liceconte Barbaroli, perchè si avvicinava i fine del suo reggimento, ma essendogli sato nel principio di marzo sostituito il lottor Ongarello degli Ongarelli di Paova, volle subito questi darvi di nuova, volle subito questi darvi di nuova la mano, che però il giorno quattorici dello stesso mese ordinò, che dovesto esser condotti alla sua presenza i due figionieri, a'quali fu letta la deposizioni fatta avanti il suo precessore, che da si fu in tutto e per tutto confermata;

onde

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1369.

1340 onde egli fece il giorno dietro publicare la sua sentenza condannandoli nella con fiscazione di tutti i loro beni, e nella tes ta, se dentro otto giorni non pagasse i Bonello per emenda lire trecento di pic coli, e lire ottocento Arnoldo (1).

Contro gli altri rei niente fu detto al lora; ma essendo stato condotto prigio ne nel mese di giugno lo stesso Antonio da Romagno, il Viceconte lo fece com parire dinanzi a se, ed esaminato sopr tutte le cose predette arditamente confes sò ogni cosa; onde riposto nelle prigion fu dato in custodia a due stipendiari, cio Benvenuto d'Argenta, e Matteo Fini de Bologna. Costoro però dimentichi de proprio dovere, e corrotti dall'oro la ster sa notte se ne fuggirono con esso lui Allora furono proclamati esso Antonio Biaggio e Vettorello suoi fratelli naturali e tutti gli altri che erano stati a parti della congiura, e poscia non essendo con parsi furon capitalmente banditi colla cor fiscazione de' loro beni (2).

Tutto questo però ad altro non servì che a rendere più strepitosi i tumulti, sempre più pericolose le persecuzioni onde il Vescovo Rampone si credette i necessità di assicurar la sua vita in Vene zia, principiando di là civilmente nel

Cor-

(2) Dissertazione cit.

<sup>(1)</sup> Dissertazione &c. MS, loc. cit.

UNDECIMO. 71
Corte Romana a contendere co' Camine- 1340
si per le loro pretese. Tale era stato il

motivo per cui il Patriarca avea procurato di far ribellare a' Veneziani alcune terre della nuova conquista, e spezialmente Conegliano, e gli era venuto fatto in quel modo, che abbiamo esposto di sopra (1); ma le cose si acquetarono in allora, e i pericoli di guerra cessero il luogo agli spettacoli, ed a' divertimenti.

Le allegrezze di nozze devono ancor qualche volta occupare la nostra penna per non aggirarci sempre intorno agli orrori delle guerre, delle congiure, e de'tradimenti. Nel di quarto di Luglio dell'anno 1339 furono fatte assai feste nella Provincia Trivigiana pel matrimonio di Bertoldo Marchese d'Este con Catterina figliuola di Rizzardo da Camino (2). Per

que-

E 4

<sup>(1)</sup> Gortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 2.
(2) Il Muratori nelle Antichità Estensi P. II.
ag. 103. dice che questa Catterina era figliuola
li Rizzardo Signor di Trivigi; all'incontro i Corusi Lib. IV. Cap. X. dicono che una figlia dell'alro Rizzardo di sotto dopo di essere stata promesa sposa a un figlio naturale di Alberto dalla Scaa fu maritata nel Marchese Bertoldo; e par che
iò si possa raccogliere anche dal Cronico Estene, il quale descrivendo alla pag. 403. le nozze
lice che Catterina era figlia di Rizzardo, e non
ii pone il quondam, il che indica che suo padre
ra vivo ancora. Peraltro si potrebbe credere che
Catterina figliuola di Rizzardo potesse essersi maitata intorno a quest'anno: poichè trovando nel

72 LIBRO

magnifica corte, e i Marchesi dominanti per onore del cugino fecero le spese di tutto regalando riccamente i buffoni, che v'intervennero, fra i quali celebre fu in que'tempi nella Corte di Ferrara il Gonnella, le cui piacevolezze meritarono di essere tramandate ai posteri, e che ne facesse ancora menzione Francesco Sacchetti nelle sue Novelle, ed altri in questo secolo le descrivesse in ottava rima.

Non si può fare a meno di non ammirare i costumi di quel tempo sì diversi da' nostri. Non si faceva allora alcuna publica festa senza l'intervento di una copia immensa di cantambanchi, di buffoni, di ballerini da corda, di musici, di sonatori, di giocatori, di istrioni, e di al-

tra

<sup>1343.</sup> un istrumento di investitura del Vescovo d Ceneda di tutti i Castelli, e giurisdizioni, che avevano posseduto Rizzardo e Guecellone Camines a Beatrice e Rizzarda sorelle figliuole di Rizzar do suddetto, io non veggo nominata Catterina che dovrebbe esser stata la prima per esser l maggiore, il che mi dimostra, ch'essa era già ma ritata. Ved. Doc. num. 1408. Oltre di che i suppongo, che il testo de' Cortusi sia corrotto come è corrotto infallibilmente il Codice di que gli scrittori posseduto da Bortolameo Petardi Ve ronese, e prodotto nell'edizione del Burmann T. VI. P. I. Thesaur. Antiqu. Ital. pag. 61. in cu si legge: die vero IX. Septembris filius naturalis d infans D. Alberti de la Scala filiam Rizzardi dux... in sponsam, quam postea misit BartholotoMarchiam Vedi la Dissertazione de' Caminesi alla pag. 97.

UNDECIMO. 73
tta simile gente, che co'loro giuochi e 1340
canti e novelle trastullavano ogni ordine

canti e novelle trastullavano ogni ordine di persone; e quello che può cagionar maraviglia si è il vedere in quanta considerazione si fosse presso de' Grandi cotesta razza di uomini, che non partivano mai se non assai ben regalati. Anzi correva il costume, che le vesti preziose donate a' medesimi Principi venivano poi distribuite a costoro; imperciocchè non solevano in quell' età intervenire i gran Signori alle feste suddette o di nozze, o di altre solenni Corti ed allegrie, senza offerir qualche dono a' Principi in attestato della loro amicizia ed ossequio.

Ne abbiamo un altro esempio maraviglioso nella Cronica Mantovana di Benvenuto Aliprandi in quest'anno, il quale ritorna moltissimo al proposito della nostra storia; imperciocchè entrarono in Mantova tutte nel medesimo tempo tre spose in casa Gonzaga: Novella de' Marchesi Malaspini, che si maritò in Luigi, Verde de' Beccaria, che prese Corrado figliuolo di Luigi, e Verde dalla Scala sorella di Mastino e vedova di Rizzardo da Camino, la quale si unì con Ugolino figliuo-

lo di Guido (1).

Queste nozze si celebrarono tutte nel medesimo tempo, e furono oltre modo son-

<sup>(1)</sup> Aliprandina Cap. 35. presso il Muratori Antiqu. Ital. Med. zvi T. V.

1340 sontuose e magnifiche, e l'Aliprandi che minutamente le descrive, racconta che gran moltitudine di preziose vesti fu donata agli sposi da' Principi d'Italia, che furon presenti a quelle allegrezze matrimoniali. Il Marchese d'Este ne regalò sei di scarlato, e sei fornite d'argento; Mastino sei di velluto di grana con bottoni d'argento dorati, e sei di panno finissimo di due colori, tutte foderate di varo, ed altre dodici superbamente fregiate; Lucchino Visconti ventiquattro foderate di coniglio: Maffeo Visconti ventidue con divisa alla Francese, fregi di valore, e bottoni d' argento; il Carrarese Signor di Padova (1) dieci di mischio con bellissimi fregi pure d'argento; gli ambasciatori de' Veneziani ne portarono due di velluto di grana con superbi ornamenti; sei pompose i Cavalcabuoi, ed altrettante i Beccaria, e molte altre tutte bellissime i primi Signori e Cavalieri d'Italia, che arrivarono fino al numero di 338, che per singolare magnificenza furono tutte, come dice l' Aliprandi a buffoni e sonatori donate (2).

Furono altresì regalati agli sposi molti destrieri, quattro dal Marchese Obizzo co'fornimenti dorati, quattro da Mastino

dal-

(2) Aliprandi loc. cit.

<sup>(1)</sup> I' Mafei Annal, di Mantova Lib. X. pag. 634. lo chiama Giacomo; potrebbe egli aver fallato con Ubertino?

UNDECIMO. 75
dalla Scala, tre da Ostasio da Polenta, 1340
tre da Azzo da Correggio, e da Signori

tre da Azzo da Correggio, e da' Signori e Cavalieri di diverse qualità furono donate 253. marche d'argento, e ricchi presenti d'oro, e di cibi deliziosi. Grandissima si dimostrò ancora la liberalità de' Gonzaghi, che donarono a vari Cavalieri e gentiluomini 28. tra cavalli e palafreni di molto valore; e si ha che in quelle nozze furono spese cinquanta due mila lire di quel tempo, che, oltre gl' infiniti doni, fu somma assai grande. Segui ancora la creazione di 25. Cavalieri per le mani di Lucchino Visconte, di Mastino dalla Scala, e del Marchese d'Este, che tutti colla loro presenza onorate avevano quelle feste. Si tenne corte bandita per otto giorni, e vi si annoverarono quattrocento sonatori (1).

Nè in Mantova solo si celebrarono le feste della Scaligera col Gonzaga, poichè anche in Verona furon fatte magnifiche, e i Veneziani vi spedirono due ambasciatori a'Signori dalla Scala colle opportune commissioni di assisterle a nome della Republica con quelle medesime condizioni, che avevano dato agli altri destinati per Mantova, dal qual documento si raccoglie che esse si fecero in gennajo (2).

e co-

(2) Ved. Doc. num. 1368.

<sup>(1)</sup> Fioretti delle Croniche di Mantova pag. 46. Equicola Lib. 3. Possevino Lib. V. pag. 498. ec.

76 LIBRO

1340 e così pure avran fatto gli altri Prin-

Seguirono nel medesimo tempo in Padova anche le nozze di Ubertino da Carrara. Egli avea sciolto il suo matrimonio con Giacobina figliuola di Simone da Correggio, o perchè l'avesse presa per forza, come dicono i Cortusi (1), o perchè era stata violentata da Alberto dalla Scala, come abbiam detto di sopra. A'24. di aprile di quest' anno passò al secondo matrimonio con Anna Malatesta de' Signori di Rimini (2). Egli la scelse per la sua nota saviezza senza apprezzar nè ricchezze, nè dote, mentre essa viveva lungi da Rimino, donde l'avea cacciata Malatesta suo parente. Le feste non furono splendide, amando Ubertino d'impiegare il suo danaro a vantaggio della Città, e de'suoi sudditi dalle lunghe guerre spossati e smunti. La Città per queste nozze fece però grandi allegrezze, sperando di potere avere un successore al Principato, poichè Ubertino non aveva alcun figlio: sebbene i comuni voti non furono dal cielo esauditi

Le allegrezze di queste sue nozze non interruppero peraltro gli utili edifizi, a

qua-

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 3.

<sup>(2)</sup> Clementini Storia di Rimino pag. 542. 553. 566. e 567. e Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 3. e Verger. T. XVI. Rer. Ital. Script, p. 165.

quali aveva dato principio, subitochè fu 1346 proclamato Signore. Tale era la fabbrica della Rocca d' Este, cui vide recata a compimento in quell'anno stesso, come dimostra l'onorevole iscrizione, che era stata messa sopra le porte della medesima ad onore perpetuo di Ubertino (1); e tali furono que' magnifici edifizi, ch' egli fece innalzare a benefizio dell'arte della lana; procurando con ogni suo potere di accrescere quelle utili manifatture (2).

E perché in que'dì medesimi un certo Pace da Fabiano avea ritrovato la maniera in Trivigi di fabbricar la nostra carta volgare, Ubertino conoscendo di quanto utile fosse così bella invenzione ordinò che fossero fabbricate cartiere (3), e promossi i lavori con tutto il vigore a be-

nefi-

(3) Cortus. loc. cit. Mantissa loc. cit.

<sup>(1)</sup> Questa iscrizione è riportata da S. E. Pappafava nella sua Dissertazione a car. 77., ed è la seguente:

Virginis in signo nati quoque Virginis annis
Mille trecentenis ter trinis terque decenis
Hec Ubertinus plaustro rutilante refulgens
Egregius Padue dominus nova menia fixit,
Ut faciat tutos Padue Respublica somnos,
Cesset & hostilis rabies; hinc ergo monarcham,
Qui patriam patrie lacerataque membra coegit,
Fac deus ut longam vitam bene ducat in evum.

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor. Lib. VII. Cap. XI, Mantissa al Monaco Padovano nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script. pag. 739.

78 LIBRO

spese e lodevoli, e non que scialacquamenti fuor di proposito fatti a buffoni, a giocolari, a sonatori, e ad altra gente di simil fatta.

Non meno utili ed onorate furono le altre spese, che per grandezza di animo intraprese Ubertino in quest' anno. Fu la prima la strada di San Pietro, che egregiamente selciò con spesa grandissima a comodo degli abitanti, e del commercio (2). Fu la seconda la riparazione degli argini della Brenta per una rotta fatta ad Oriago fin dall'ottobre dell' anno passato. E siccome in questi lavori entrar vi dovevano anche i Veneziani, così d'accordo furono intrapresi, e condotti a fine (3): e in ciò Ubertino prestossi con tutto l'animo, essendo la riparazione de-

gli

(2) Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 5.

(3) Ved. Doc. num. 1371.

<sup>(1)</sup> Che l'invenzione di questa nuova foggia di carta si dovesse a'Trivigiani si conferma dalla premura, che il Senato Veneto aveva, perchè solo ivi, e non altrove essa si fabbricasse; perciocchè l'anno 1366. a' 19 d'agosto fu stabilito quod pro bono lo utilitate artis cartarum, que fit in Tarvisio, lo maximam confert utilitatem Communi nostro, ordinetur quod nullo modo possint extrahi stratie a cartis de Venetiis pro portandis alio quam Tarvisium; il qual decreto fu pure confermato per lettera ducale de'27 di luglio del 1374. Vedi l'opera illustre del Sig. Ab. Cavalier Tiraboschi della Letteratura Italiana T. V. pag. 77.

UNDECIMO. 79 gli argini una delle cure più utili, e più 1340 importanti, che aver possa un Principe, il quale abbia a cuore il publico bene.

Un altro oggetto di spesa fu pure a lui la difesa della giustizia contro la violenza di Malatesta Signor di Rimini, il quale aveva indegnamente scacciato Ferrantino avo della sua sposa e gli altri suoi parenti e tolto ingiustamente le loro giurisdizioni (1). Questo Ferrantino era passato a Venezia, e molto tempo si era trattenuto in Friuli a Portobufoletto in casa di Biaquino da Camino suo nipote (2), che nasceva da Samaritana Malatesta, ma dopo la miserabile morte di questo giovane infelice, come abbiam detto, era ritornato in Romagna sperando di potere ricuperare lo stato col mezzo de' suoi amici. Le vicende ch'egli ebbe a provare, e gli inutili suoi sforzi sono lungamente descritti dagli Scrittori di que' fatti (3). Finalmente ricorse ad Ubertino,

<sup>(1)</sup> I Cortusi Lib. VIII. Cap. 3., e il Vergerio pag. 165. nel T. XVI. Rer. Ital. Scrip. dicono che quel Ferrantino era zio di Anna sposa di Ubertino; all'incontro il Clementini nella sua Istoria di Rimino e de' Malatesti assicura che era fratello; io però lo chiamo suo avo, perchè Anna nasceva da un figlio di Ferrantino. Vedi le mie Notizie de' Signori da Carrara nel Tom. X. alla pag. 119.

<sup>(2)</sup> Clementini Stor. di Rimino p. 561.

<sup>(3)</sup> Vincenzo Carrari ne' suoi Commentari e nella Istoria della Romagna, Scipion. Glaromont. Hi-

2340 tino, quando divenne marito di Anna sua nipote, ed esso non mancò di allestir subito un esercito, e di mandarlo in Romagna sotto la condotta di Giovanni da Santa Croce (1). Secondo l'autorità di Vicenzo Carrari nella sua Istoria della Romagna (2) si unirono all'esercito del Carrarese anche le genti di Taddeo Pepoli, e di Obizzo Marchese d'Este, e pare eziandio, che nascesse qualche fatto d' armi co' Forlivesi, e co' Cesenati, che difendevano l'usurpatore Malatesta. Le genti Carraresi non riportarono grandi vantaggi; ma giunte nel territorio di Rimini a Gatteo, e a Santa Giustina misero lo spavento alla Città di modo che gli Ariminesi furono costretti di far la pace co'fuorusciti, e di rimettere ogni altra differenza al giudizio di Ubertino stesso, e di Obizzo Marchese d' Este (3). Io non so qual fosse la sentenza di questi due Principi, ma so bene che Ferrantino non ricuperò più lo stato perduto, e morì in privata condizione nel 1353 a' 12 di novembre (4).

dall

stor, Cæsenat, Lib. X. e XI, Clementini nella Vita di Ferrantino ec.

<sup>(1)</sup> Cortus. loc. cit. Verg. loc. cit. Clementini p. 566. 567.

<sup>(2)</sup> Ved. Clementini loc. cit.

<sup>(3)</sup> Cortus., Verger. Carrari, Clementini loc.

<sup>(4)</sup> Clementini cit. pag. 572. Gronica Riminese MS, nella libreria Gambalunga in Rimini.

Oueste cose furon tutte operate da 1340 Ubertino in un anno di somma afflizione; imperciocchè in tutta la Marca Trivigiana v'ebbe una strettezza grande di viveri: e per colmo della miseria venne dall' Ungheria un numero così prodigioso di locuste, che desolarono tutte le camragne divorando non solo gli erbaggi, na le scorze ancora degli alberi. I danni rrecati da questi terribili insetti per tutta a Provincia furono immensi, di modo che I governo videsi costretto a prender deliperazioni in solenne forma. Quindi i Triigiani publicarono un editto incoraggino i Villani ad uccidere que'voraci aninali colla promessa di dar a' medesimi inque soldi per ogni stajo (1). Ubertino oi ebbe il pensiero di far venire fruiento da tutte le parti, e spezialmente alla Svevia, onde provedere a'suoi poponel miglior modo, che gli era possibi-(2).

Sopraggiunse la peste portata da oltre are, poichè allora gl' Italiani non usaino quelle diligenze e cautele, che inentò poi la saggia providenza de' posteri er impedire l'ingresso a questo terribile talore, o per estinguerlo già venuto.

Co-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1373. (2) Cortus, Lib. VIII. Cap. 3. Verg. loc. cit. Tom. XII.

infierire la pestilenza, e vi durò gran tempo, come vedremo. Infatti quest'anno fu pieno di calamità e di miserie per tutti i lati.

Per tanti benefizi compartiti a' suoi popoli Ubertino era amato universalmente, ma con tutto ciò non mancavano maligni, che lo odiassero a morte. Di questo numero era Vitaliano Dente figliuolo di quel Guglielmo, che fu ucciso da Ubertino negli anni suoi giovanili. Costui, che viveva in Venezia, avendo più a cuore lo sfogo della vendetta, che qualunque altro riguardo, cercò di levarlo dal mondo col mezzo del veleno. Egli sape va, che un medico Veneziano era gran dissimo amico di Uberrino, onde pensòd valersi di un servitore di lui per l'orrendo at tentato. Corrotto costui con larghe promes se fu mandato a Padova, e a nome del su padrone, che nulla sapeva del tradimento portò ad Ubertino in dono alcune confe zioni avvelenate. La buona fortuna Ubertino volle, che in quel giorno si tro vasse infermo a letto, sicchè non pot presentargliele; e intanto il falso messa; giero pensando all'infame suo delitto, temendo anche di se stesso, mutò pre posito, e andò a palesare ogni cosa. Ube tino conosciuta la verità lagnossi col D ge dell'infame procedere di Vitaliano, quale fu bandito da Venezia, e in Pad va

UNDECIMO. va giudicato ribelle colla confiscazione di 1340

utti i beni (1).

Intanto Ubertino rimesso in salute inominciò a pensare a' modi di scacciare i Jeronesi da Vicenza. A questo effetto egli bbe un segretissimo colloquio a'nove di prile a Lendinara con Obizzo Marchese Este, e con Taddeo Pepoli Signor di sologna, e cogli ambasciatori di Firen-2. Lo scopo di tale abboccamento era iretto contro Mastino: e su stipulata coa iuramento lega fra questi Principi a' dani di lui (2).

Fra i molti discorsi, che Obizzo tenne on Ubertino in questo congresso, furoo anche quelli di richiamare alla patria famiglia Maccaruffa, che si era rititra in Ferrara, e che godeva l'amicizia itrinseca de' Marchesi Estensi. Ubertino ge pochi di avanti aveva richiamato alla ntria Tacopo e Tacopino figliuoli di Nicolò da Carrara suo cugino già esiliati, ome abbiam detto, mentre era Vicario forrado d' Ovestagno, e mandati prionieri in Alemagna, non potè ad Obiz-(3) ricusare la grazia che richiedeva,

on-

<sup>(1)</sup> Cortus, Histor. Lib. VIII. Cap. 4. Verger.

<sup>(2)</sup> Cortus. Hist. Lib. VIII. Cap. 5.

<sup>(3)</sup> I Cortusi Lib. VIII. Cap. 5. dicono, che l istanza fu di Azzone Marchese Estense, ma io I giudico un errore del copista invece di Obiz-F 2

LIBRO

1340 onde si videro nel gennajo dell'anno seguente Niccolò e Marsilio de' Maccaruffi, e in loro compagnia Transelgardo Malizia ritornare allegri alla patria dopo tan-

ti anni di esilio.

Mastino che seppe la lega formata contro di lui, unitosi a Lucchino Visconti, e a Lodovico da Gonzaga preparavasi di andar contro Bologna, e gli armamenti si facevano in Parma, dove eransi raccolti questi Signori. A richiesta di Ubertino era venuto dalla Germania Engelmario di Villandres con settecento elmi, i quali egli mandò in agosto a Bologna in ajuto de'suoi alleati. Taddeo Pepoli non aveva trascurato di chiamare al suo soccorso tutti gli amici, ed avea raccolto ur esercito ragguardevole dalle provincie d'Italia e dalle forestiere. La qual cosa vedendo Lucchino Visconti mosse trattato di concordia, e si accomodarono gli affari con poco danno degli uni e degli al tri; ed il Villandres con suo dispiace re ritornò in Alemagna a'21 di settem bre (1).

La inimicizia però, che Mastino pro-

zone, poichè in quel tempo non viveva alcuno de la famiglia Estense, che avesse nome Azzo, pe quanto si può vedere nelle Antichità Estensi de Muratori.

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 5.

UNDECIMO. 85 fessava al Signore di Padova, lo traspor- 1340 tò a far cose di poco suo onore. Tale fu la vendetta, ch'egli volle prendere di Vivaro de' Vivari, onorato gentiluomo Vicentino, quantunque nell' istrumento della pace egli avesse promesso nominatanente di perdonargli. Il Vivaro si era riirato alla corte di Ubertino, e per di ui commissione era andato in quest' anno imbasciatore al Bayaro in Germania. Nel uo ritorno s'era fermato a Roveredo. juando assalito da due assassini fu bararamente ucciso (1). Egli è vero, ch'esi pagarono ben tosto la pena del loro nisfatto, poichè uno da' famigliari del Vivaro fu sul fatto stesso trucidato, e 'altro fuggendo affogossi in Adige a Saco (2); ma tutti però credettero che cosoro fossero mandatari di Mastino, e tae fu ancor la credenza di un fratello naurale di Vivaro, il quale coll'ajuto di Ibertino fece ribellare al Comune di Vienza il Castello di Belvicino: ribellione he avrebbe potuto portare seco delle ma-

(1) La morte del Vivaro successe nel giorno o di novembre, nel qual giorno appunto nacque Mastino Cansignorio, che fu anch'esso Principe i Verona. Chron, Veron, nel T. VIII. Rer. Ital. cript, Zagata Cronica di Verona T. I. pag. 72.

<sup>(2)</sup> Cortus, Histor. Lib. VIII. Cap. 14. Chron. eron. pag. 652. Corte Storia di Verona pag. 14.

le dell'anno seguente non fosse andato in persona ad assediarlo, e colla forza dell'armi non lo avesse ricuperato (1).

Pretendono alcuni Storici del Friuli, che Mastino dopo di ciò facesse in quest'anno alleanza con Alberto Duca d'Austria, e che vi unisse le sue armi per l'assedio di Venzone contro il Patriarca Bertrando. L'autorità del Padre de Rubeis (2) potrebbe trarre nell'errore qualche altro Scrittore, come fu tratto il Liruti nelle sue Notizie del Friuli (3), e pur è certo che Mastino non si sognò mai di entrare in quell'alleanza, e di aver parte in quella guerra.

Dirò bene che vi entrarono i Feltrini, ed i Bellunesi, come sudditi di Carlo figliuolo del Re Giovanni. I Duchi della Carintia avevano posseduto per molti an-

ni

(3) Notizie del Friuli T. V. pag. 83.

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Monum. Eccles. Aquilej. Cap. XCI. pag 905. Parmi, di comprendere per qual motivo quest'uo mo veramente grande sia caduto in errore. Eg allega una lettera di Carlo Marchese di Moravi chiamato in ajuto dal Pariarca oppressus a Duc Austriz, Go a Comite Veronensi. Qui sta lo sba glio, ed io lo giudico dell'amanuense di quell lettera, dovendosi leggere Comite Goritiensi in vece di Veronensi; imperciocchè nè Mastino, n gli altri Scaligeri, che vennero dopo non si chia marogo mai Conti di Verona.

UNDECIMO. ni la nobil Terra di Venzone in Friuli, 1340 e il Conte di Gorizia l'aveva comperata da essi. Il Patriarca, le di cui ragioni erano incontrastabili sopra di quella terra, si mosse coll'armi, e se ne fece padrone. Allora Alberto Duca d'Austria, che era Duca anche di Carintia, per sostentare la sua vendita, e i suoi pretesi diritti unitosi col Conte di Gorizia, che aveva comune la causa, andò coll'armi sopra il luogo per farsene colla forza padrone. Bertrando si mosse anch'esso con tutte le sue genti alla difesa, e per aver maggior forza di rispingere la violenza chiamò in ajuto Carlo Marchese di Moravia Signore di Feltre e di Belluno, che in que'dì era appunto in Belluno, e che avea preso colla forza dell'armi il Castello di Zumelle (1), ed avea fatto, che i Feltrini armata mano entrassero nel territorio di Trivigi, ed occupassero un miglio e mezzo di quello, piantandovi delle croci per confini (2).

Carlo come buon amico del Patriarca lasciò da parte i propri suoi interessi, e unite le milizie Bellunesi e Feltrine alle genti, ch'egli avea condotto seco dalla Germania per la via di Serravalle andò in Friuli. Alla di lui comparsa il Duca e

il

(2) Ved. Doc. num. 1381.

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 4.

per resistere alle forze unite del Patriarca, e del Marchese, si ritirarono sempre seguitati dalle genti di Carlo, e da'Friulani per modo che uscirono dalla Provincia, e liberarono il Patriarca da ogni ul-

teriore disturbo (1). Peraltro ritornando il discorso a Mastino dirò, che la pace fatta fra i Bolognesi, e gli Scaligeri fu molto gradita da Papa Benedetto; anzi per maggiormente confermar la buona amicizia questo buon Pontefice diresse in novembre a Taddeo Pepoli, ed al Comune di Bologna un Breve in raccomandazione di Alberto e di Mastino, pregandoli entrambi che non li volessero disturbare, perchè vivevano sotto la protezione della sede apostolica (2). Desiderava il Pontefice la sussistenza de' due fratelli, poiche gli piacevano i cinque mila fiorini d'oro, che avevano pattuito di dargli annualmente pel Vicariato delle loro Città; e di buon animo credeva, che fermo e costante esser dovesse il loro attacco alla Santa Sede, essendosi nella sua credenza maggiormente confermato, quando egli vide che

<sup>(1)</sup> Rubeis Monum, Eccles, Aquilej, loc. cit. (2) Il Documento è riportato dal Ghirardacci nella sua Istoria di Bologna Lib. XXII, Tom. II, pag. 159.

essi avevano pontualmente adempiuta la 1340 promessa col mandargli fino in Avignone i cinque mila fiorini d'oro pattuiti (1).

Ma con tutta la protezione del Pontefice e della Chiesa non potè esimersi Mastino da un grandissimo infortunio, che seco trasse la perdita di Parma; e quasi anche quella di Lucca; o lo portasse a tali estremità la fatalità del suo destino, o non fosse ancora divenuto saggio abbastanza, nè le sue disavventure passate, nè tanta diminuzione de' suoi stati lo avessero ammaestrato quanto era uopo. Infatti per quel che riguarda a Lucca egli si aveva inimicato Franesco Castracani degl' Interminelli, e e non fosse stata l'avvedutezza di Gulielmo Canacci suo Vicario in quella Cità, che seppe darvi opportuno riparo, Francesco col favor de' Pisani gli avrebe in febbrajo tolta Lucca di certo (2).

Nè miglior condotta egli seppe tenere

(2) Gio: Villani Lib. XI. Ammirato Lib. IX.

1g. 326. Tronci Annali Pisani pag. 344.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. stampato negli Annali Ecclesia ici del Rinaldi T. XVI. Ma se ho da dire il veo, dopo di questo primo pagamento non ho ritroito notizia alcuna di altri successivi contamenti. i cangiarono le cose; il Pontefice morì, e gli caligeri perdettero Parma e Lucca, e gli affari autarono aspetto. Con tutto ciò essi seguirono ad ssere buoni amici del Pontefice, e della Chiesa Lomana, come vedremo in appresso.

1340 co' Correggeschi, i quali quantunque da esso sopra gli altri amati e distinti, pure diede loro de' motivi tali di disgusto, che al fine s' indussero a non volerlo più per loro Signore; e in questo furono più fortunati del Castracani. Era andato Masti no in quest'anno a Parma, ed avea dato principio alla fabbrica di certe torri, l quali sono in capo al ponte della glare e della pietra, e di madonna Zilia, ac ciocchè il popolo non poresse così facil mente correre all' armi. (1). Ma ol quanto gli fu fatale questa fabbrica, questa sua gita a Parma! Imperciocchi egli disgusto que' Cittadini, e spezialmer te i Correggeschi, che vi aveano tanto po tère ed autorità. Non bene s' accor dano tra loro gli Scrittori intorn a' veri motivi, per cui questi Signori disgustarono collo Scaligero, e de'mor che adoperarono per condurre a buon f ne la faccenda (2), e il celebre padre A fò nella sua Storia di Guastalla (3) ne d sume il principio da quest'anno, quanc in Mantova si fecero le feste per le co tratte nozze de' tre Signori della Casa Go zaga, nelle quali Azzo da Correggio sp

(2) Angeli Istoria di Parma Lib. II. 175.

(3) Lib. IV. pag. 154.

<sup>(1)</sup> Fragmenta Histor. Parmens. nel T. X Rer. Ital. Script. pag. 743.

UNDECIMO.

sò egli pure una figliuola di Luigi Gon- 1340

zaga (I).

Azzo dunque, ch'era l'uomo di grande maneggio, formato il grande progetto di levar Parma agli Scaligeri per suggerimento de' Gonzaghi andò ne' primi giorni dell'anno nuovo 1341 personalmente a 1341 Napoli, ove col Re Ruberto, e cogli ambasciatori di Lucchino Visconti trattò con loto la pericolosa impresa, promettendone una sicura riuscita, purchè essi volessero somministrargli gli opportuni ajui all'occorrenza. E per guidar l'affare a ouon porto essendo nel suo ritorno da Napoli passato per Firenze trattò anche ton quel Comune, e n'ebbe le più forti oromesse lusingandosi i Fiorentini, che love gli Scaligeri avessero perduto Parna, Lucca dovrebbe necessariamente cadere fra le lor mani (2).

Quanto ad Ubertino Signor di Padova, e ad Obizzo Marchese d'Este, e a Taddeo Pepoli Signor di Bologna, egli era sicuro

di

(1) Aliprandina Cap. 35. presso il Murator. An-

iqu. Ital. med. ævi T. V.

<sup>(2)</sup> In questo racconto io mi sono tenuto all'auorità di Gio: Villani Lib. XI. dell' Ammirato Lib. X. de' Cortusj Lib. VIII. Cap. V. del Beverini Annal. Lucchesi Lib. VII' P. II. pag. 122 piuttostochè dell' Angeli Storia di Parma pag. 175. del Biondo, del Corio, di Vicenzo Carrari, e di altri Scrittori, i quali raccontano il fatto in modo liverso.

LIBRO

92 L 1 B R 0

1340 di averli favorevoli all' impresa, sapendo ch'essi erano nimici dichiarati dello Scaligero, ed avendo essi personalmente ratificato in Rovigo a' 22 di febbrajo di quest'anno i vincoli della loro alleanza

contro di lui (1).

A maggiore fermezza delle cose, che s'avevano da fare, Azzo stipulò secretamente lega con i Gonzaghi, e con Lucchino Visconti, al quale promise ottenendo l'esecuzione all'impresa di rinunziargli il dominio della Città dopo quattr' anni (2); ma non fu necessario attendere gli apparati di guerra per eseguire il meditato disegno. Governava la Città in quel tempo col titolo di Podestà e Capitanio a nome dello Scaligero Bonetto da Malvicina Veronese. Esso fu avvisato come Azzo avvicinavasi a Parma accompagnato da molte genti Mantovane, e Mi-Ianesi, e come i Correggeschi nella Città facevano de' grandi preparamenti d'armi. Egli credette di prevenir la nascente ribellione, e di affogarla ne' suoi principi, e però la notte che precorse il dì 21 di maggio udito avendo, che si congregava il popolo in capo al ponte di San Gervasio, ivi andò circa la prima ora di

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 5. Ghirardacci Stor. di Bologna T. II. Lib. XXII. pag. 158. (2) Affò Storia di Guastalla Lib. IV. pag. 254 Angeli loc. cit. ec.

UNDECIMO. notte con seicento lancie di due cavalli, 1341 chiamate allora barbute, e prese Giovanni da Correggio, e ruppe quelle genti, che ivi si erano raccolte uccidendone da renta. Dopo se ne andò verso l'Arena. love si trovavano Simone e Guido, ed ına gran parte del popolo, che aveano atto sbarrar le strade, e già avean prea la porta di San Michele, ed apertala. Dura e lunga battaglia si fece fino al-'aurora, in cui molti de' Parmigiani peirono, ma per due volte furono rispinti i oldati dello Scaligero con tale mortalità, he furono costretti a ritirarsi alla piazza. Allora levato il rumore, che Azzo con ua gente entrava nella Città, Bonetto edendo, che nessuno del popolo lo sejuitava, preso da spavento s'avviò per usir di porta nuova, e fuggirsene a Luca, ma inseguito da' Correggeschi baldancosi su preso e ritenuto prigione (1). In al guisa i Signori da Correggio presero I dominio di Parma, nè mancarono di arne l'avviso subitamente con loro letera particolare ad Ubertino da Carra-

a (2), dal che si argomenta, che an-

ch2

<sup>(1)</sup> Affò Storia di Guastalla pag. 254.
(2) La lettera scritta ad Ubertino da' fratelli l'orreggeschi fustampata da' Cortusj Lib. VIII. cap., e di cui se ne conserva un esemplare autentibi in Padova nell' archivio de' Signori Conti Pappafava

LIBRO

1341 ch'esso era partecipe di quella ribellione. Avvisarono pure anche gli altri amici, e spezialmente i Gonzaghi, da cui ebbero un pronto soccorso di soldatesche (1): anzi secondo la cronica di Bologna vi andò in persona lo stesso Filippino con molta gente da cavallo, e da piedi (2).

Le feste che si fecero a Parma per la felicità di questa impresa sono incredibili: ed è cosa degna di osservazione al nostro proposito, che a renderle più belle e più brillanti entrò nella Città per salutare Azzo in quel giorno medesimo il famoso Petrarca, il quale essendo stato onorato in quest'anno della laurea in Campidoglio era partito da Roma a'primi del maggio,

e s'era

fava a S. Francesco, da cui abbiamo tratta la co-

via seguente:

(1) Astò Storia di Guastalla pag. 255. Equicoli

Comment, di Mantova Lib, II. pag. 79. (2) Cronica di Bologna nel T. XVIII. Murato ri Rer. Ital, Script.

<sup>,</sup> Magnifico domino Ubertino Civitatis Padue domino generali. Vobis ad gaudia [nunciamus, quod die lune vigesimo primo maji in primo sono dominus Bonetus de Malavicina nobis insultum fecit cum omnibus armigeris Civitatis Par-, me. Nos vero ad nostram defensionem pugnan-, tes ipsos totaliter devicimus, &... Civitater exinde fugam arripuerunt. Dominus vero Bone-, tus sub fide detentus est. Dat. Parme die vigesimo secundo maji milles, trecentes, quadra-, ges. primo. Guido, Simon, Azo, & Johanes fra-" tres de Corigia ".

UNDECIMO. 95 s'era incamminato verso la Lombardia 1341

on animo di rivedere i suoi amici (1).

All'incontro non si può esprimere il ammarico degli Scaligeri per questa perita, e lo sdegno che n'ebbero contro utti coloro, che avean favorito i Corregeschi a questa impresa; e poichè seppeo che i Gonzaghi erano stati i principai promotori, essi vollero che primi ne isentissero gli effetti del loro furore. Juindi Alberto con mille barbute a caallo, e molti pedoni nel di terzo di giuno (2) parti secretamente da Verona, e er farsi padrone di Mantova tentò un ottile stratagemma. Egli sapeva che Loovico da Gonzaga trovavasi fuori della littà con un corpo di truppe, e perciò Iberto fece prendere a'suoi le insegne di odovico, e baldanzoso avvicinossi a Manova fin sulle porte. Le guardie furon ratte in inganno, credendolo Guidone filiuolo di lui, e già già eransi per calae i ponti, e riceverlo nella Città, quano fu scoperta a tempo la frode.

Andato a voto il colpo meditato get-

tos-

<sup>(1)</sup> Vita del Petrarca di Luigi Bandini premesalle sue Rime nell'edizion Cominiana.

<sup>(2)</sup> Storia di Parma nel Tom. XII. Rer. Ital. cript. pag. 743. il Ghirardacci Stor. di Bologna II. Lib. XXII. pag. 159. dice il di quattro, e he Mastino fu il direttore di quell'impresa, ma Illa.

1341 tossi furioso colle avide sue genti sopra il territorio Mantovano, e per dieci d lo mise a ferro e a fuoco malmenando in un modo compassionevole e crudele gli infelici abitanti, e portò seco un ricco bottino. Allora i Gonzaghi ricorsero Lucchino Visconti, e ad Ubertino da Car rara, i quali non mancarono entrambi d mandar soldati a questi loro alleati; anz Ubertino avendo già in Romagna un cor po di truppe, che egli avea spedito coli nel luglio di quest' anno per far guerra nel contado di Forli contro Francesco Ordelaffo unitamente alle genti del Pepoli e degli Estensi (1), ordinò che anche quelle si portassero in ajuto de Signori d Mantova. Taddeo Pepoli Signor di Bolo gna era disposto anch' esso in favore de Gonzaghi, e già faceva i necessari prepa rativi, quando gli arrivò un secondo Brev del buon Pontefice Benedetto, che le esortava con grande efficacia, e lo prega va a non molestare Alberto e Mastino perchè erano Vicari e vassalli della Chie sa Romana, e sotto la sua protezione (2)

Pertanto i Gonzaghi ottenuti avend de' gagliardi soccorsi da tutti gli amic

nel

<sup>(1)</sup> Scip. Claromont, Histor. Cæsenat. pag. 22; nel T. VII. P. II. del Thesaur. Antiqu. Burmar ni &c.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. stampato nel Ghirardacci T. I Lib. XXII. pag. 160.

UNDECIMO. 97
sei settembre cavalcarono fino alle porte 1341
li Verona, rendendo la pariglia de'danni
offerti a quel distretto con bruciare paazzi e case, far prigioni più di mille uonini, e prendere più di due mila capi di

nini, e prendere più di due mila capi di uoi, cavalli, ed altri animali. Inviarono nche il guanto della battaglia ad Alberto, che colle sue genti s'era fatto inconto all'esercito de'nimici; ma quel Princie non si sentì in grado di accettarlo, e

on mal ordine si ritirò (1).

Nel medesimo tempo per maggiormenopprimere gli Scaligeri, ed avvilirli
ella loro dejezione pensò il Signor di
adova di attaccarli dalla parte di Vicencolla lusinga di poter nuovamente riaperare quella Città, attesi i prosperi
sccessi delle armi collegate sul Verones. Non si potevano dimenticare i Padotni la perdita di una Città così illustre,
ecosì ricca, che era stata un tempo sottil loro dominio. Aveva Ubertino in
lontagnana raccolto un numero grande

<sup>1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 6., el'autore animo della Storia di Parma nel T. XII. Rer. II. Script., i quali non fanno cenno di battaglie. A incontro il Corio, e il Maffei negli Annali di Intova pag. 685. e 691., ed altri Scrittori di Pia considerazione dicono, che seguì una fierissia battaglia fragli Scaligeri, ed i Gonzaghi, nellaquale gli Scaligeri rimasero intieramente disfatti Di ciò non ho trovato traccia ne' buoni autori.

98 LIBRO

zi militari, ed avea sparso voce, che tutto ciò dovea servire per l'esercito di
Mantova; ma in realtà egli credeva, come lo avevano promesso, che le armi
de' Mantovani, e degli altri Collegati dopo depredato il Veronese si avessero ad
incamminare all'assedio di Vicenza. Ma
ne rimase deluso, imperciocchè fingendo
i Gonzaghi tradimento nell'esercito loro
furono licenziate le truppe, e tutti ritor

narono a casa (1).

Quest'azione di mala fede arrecò grave dispiacere ad Ubertino, ma fu d'uopo affogare il dolore, e dissimulare lo sdegno e ciò potè fare più facilmente, quanto che a que'giorni si festeggiava in Padovi per le nozze di Jacopo da Carrara, che fu poi Signor di Padova, con Costanz da Polenta. Questo Jacopo era figlinole di quel Niccolò, che abbiamo veduto es sere stato esiliato da Padova al tempo d Jacopo il Grande nel 1325. Jacopo insie me con Jacopino suo fratello era stat condotto in Alemagna da Corrado d'Over tein, dove restò nella prigione due anni nè fu posto in libertà se non mediani l'oro sborsato dal Padre. Uscito di ca cere si trattenne col padre in Chioggia ed assai tempo in Venezia, ed ultim

<sup>(1)</sup> Cortus Histor, Lib. VIII, Cap. 6.

UNDECIMO. 99
mente era a Mantova, quando fu richia-1341
mato alla patria insieme col fratello da
Ubertino, per cui comando si fecero ques-

te nozze pochi giorni appresso (1).

Può taluno maravigliarsi, come Lucchino Visconti, che s'era unito con Mastino in alleanza, ed avea fatto con esso lui gl'interessi comuni, così tutto in un tratto gli fosse divenuto nimico. Egli è vero, che a que'tempi la fede era cosa rara, e la voglia di dominare andava sopra tutti i riguardi della società civile; ma si può nulladimeno addurre qualche motivo a giustificazione di quel Principe. Dicono i Cortusi, e il Cronico Veronese, che nel gennajo di quest'anno in Brescia Corradino de' Bocchi, che fu l'autore di dar la Città a Mastino nel 1332: e che poscia l' avea fatta ribellare allo Scaligero per darla al Visconti, ora meditava' la terza volta una terza ribellione, perchè ritornasse sotto la signoria di Mastino. Ed aggiunge l' Anonimo Foscariniano, che questo Principe secretamente lo favoriva lusingandolo con promesse, e con larghe offerte. Fu scoperta la trama a tempo, e Corradino co'suoi complici sopra di un palco pagò la pena di tanti

suoi

<sup>(1)</sup> Verger. Vitæ Principum Carrariens, in Via Jacopi, Dissertaz, della famiglia da Carrara di 3. E. Pappafava ec.

cacciò l'inimicizia di Lucchino Visconti, che seco trasse anche il Signor di Man-

tova a'danni suoi (1).

Così passavano le cose in Lombardia. mentre in Trivigi, e nel suo distretto godevasi una somma tranquillità. La saggia providenza del governo Veneto aveva sradicato i semi delle inique fazioni. che erano state l'origine di tante guerre civili, e di tanti scompigli. Le occupazioni della Comunità versarono principalmente a migliorare lo stato della Città sì nell' economico, come nel civile. E in quanto al primo nel disordine grandissimo delle guerre passate essendo state distratte e disperse le possessioni, e le giurisdizioni del Comune ad esso pervenute per vari titoli, e spezialmente per acquisti fatti da' Castelli, da' Carrareși, e per le confiscazioni de'Signori da Romano, e di altri, versarono con tutto il vigore i capi rappresentanti la Città sopra la ricupera di questi beni, creando a questo importante oggetto due Procuratori, e dando alli medesimi le necessarie commissioni (2).

Era

(2) Ved. Doc. num. 1379. 1380. 1391.

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. loc. cit. Chron. Veron. nel T. VIII. Rer. Ital. Script. Anonimo Foscariniano MS.

UNDECIMO. 10

Era ben ragionevole che molte difficol- 1341 tà oppor si dovessero per parte di coloro, che ingiustamente gli possedevano, ma furon tutte felicemente superate. Li maggiori ostacoli furono incontrati per parte de' Conti di Collalto, e di Filippa moglie di Bertuccio Delfino, dama Veneta, e di grande autorità. Contendevano i primi le possessioni di Selva, che ascendevano ad una somma ragguardevole: possessioni che il Comune aveva comperate da Tommaso de' Caonegri, e che per maggior validità Gerardo da Camino Capitan generale di Trivigi, il quale aveva anch' esso sopra di esse le sue pretensioni, le aveva lasciate col suo testamento alla Comunità (1). Opponevasi Filippa alla ricuperazione de'beni da essa posseduti nel Trivigiano in grande quantità, che prima erano stati de Signori Castelli, e poi di Giacomo e di Marsilio Carraresi, e dagli uni e dagli altri venduti al Comune per trenta mila lire (2).

I due Procuratori eletti ebbero a faticar molto, poichè gli avversari erano potenti, ma la giustizia della causa non abpandonò il Comune, ed esso alfine conteguì quelle possessioni di ricchissima enrata. Allora si poterono ragguagliare le

spe-

(2) Ved. Doc. num. 1395.

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1384. 1385.

1341 spese colle rendite formandosi delle medesime un esatto registro, come più si conviene all'economia di una ben regolata Città (1). E perchè si trovò, che le spese superavano l'entrate, per riparare in qualche modo al disordine il governo Veneto pose un nuovo dazio sopra i carri, che entrar volevano in Trivigi, in Mestre, in Castelfranco, in Uderzo, luoghi tutti che si consideravano sotto la giurisdizione territoriale della Città (2); ed ordinò l'annullazione di alcuni salari, regolando le spese superflue (3). Si riformarono anche i soldati del presidio, ordinandosi, che si rimettessero gli oltremontani nelle compagnie oltremontane, i Tedeschi nelle Tedesche, e gl' Italiani nelle Italiane, e vietando, che nessur Veneto potesse starvi di guarnigione, co me non lo poteva essere in altri luo ghi (4).

Si attese parimenti alla conservazione de' propri diritti contro il Patriarca d'Aquileia, il quale aveva occupato Cavolano e Pranceniga Castelli, e San Paolo e San Giorgio Villaggi (5). Il Comune mande

in

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1388.

<sup>(2)</sup> Vedi Doc. num. 1382.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1383. (4) Ved. Doc. num. 1396.

<sup>(5)</sup> Ved. Doc. num. 1387. 1389.

UNDECIMO. 102 in Friuli Fioravante da Borso per vedere 1341 se accomodar si potessero le questioni ma nel Patriarca si trovarono validissime opposizioni, pretendendo essere que'luochi di sua giurisdizione territoriale. Siccome però egli era un uomo giustissimo, così condiscese facilmente di rimettere la contesa in mano di giudici arbitri, e di amicabili compositori. Se ne contentarono anche i Veneziani per non venire ad un' aperta rottura, e però accordandosi entrambi elessero il Patriarca di Grado. e il Vescovo di Concordia, destinando per loro Procuratori Giacomo da Carrara Canonico di Trivigi, e Nicoluccio da

ce e concordia (2).

Una seconda quistione fu similmente introdotta dal Vescovo di Ceneda contro il Comune di Conegliano per la Corte di Castelnuovo, nella quale vi entrò il Podestà di Trivigi per deffinirla all'amichevole (3). Nè di natura diversa erano le

Osimo (1). È intanto egli rimise a' Coneglianesi con publico istrumento per mano notariale tutti i danni, e le ingiurie, che i suoi sudditi avevano sofferte per occasione delle rappresaglie da essi date contro i Friulani, e promise a quel Comune pa-

dif-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1402.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1392. (3) Ved. Doc. num. 1394.

G

1341 differenze, che da qualche anno vertevano fra i due Comuni di Bassano e di Trivigi a motivo de'confini tra l'uno, e l'altro territorio nelle pertinenze di Romano, e che si deffinirono senza strepito di lite. Erano insorte fino al tempo degli Scaligeri, ma non erano state terminate per motivo della guerra mossa da' Veneziani (1). Dopo la pace fatta si erano rinnovate le questioni, e le pretese de'confini erano ritornate in campo. Allora era Podestà di Bassano pel Carrarese Andreasio de' Rossi da Parma, il qual si maneggiò per terminar la contesa. A questo effetto vennero da Padova e di Trivigi persone di autorità, e di senno ad indagar cogli occhi propri quali fossero statil i termini antichi, e colla scorta di alcuni antichissimi documenti, che si ritrovarono in Pove, ed in Solagna, li ritrovarono ne' proprj luoghi affissi, eccetto che uno il quale era stato maliziosamente levato. Tutti accordarono, che un altro se ne collocasse in quel luogo, e pareva che la differenza dovesse essere terminata, se non che (pochi dì dopo alcuni scellerati del territorio di Trivigi, che si credevano lesi, ruppero di notte quel termine, essendo di pietra tenera, e lo disfecero affatto (2).

Ecco

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1397.

<sup>(2)</sup> Ved, Doc. num. 1397. cit.

Ecco suscitarsi la quistione di nuovo. 1344 Il Podestà di Asolo diede mano alla violenza, e chiese a quello di Trivigi le carte, che in quella Città vi potevano essere al proposito, onde dilucidare quella materia (1); ma o fosse che il Rettore Trivigiano non volesse prender parte in una questione che si vedeva promossa da alcuni scellerati, o che in effetto non vi fossero nell' archivio della Città documenti spettanti a quella materia, rispose all' Asolano una lettera di complimento rimandandolo per notizie a un certo Niccolò Zambaino, che allora abitava in Vicenza, il quale era stato quello che al tempo degli Scaligeri unitamente a Tommaso de'Fronti Giudice, e ad Andrea d'Albaredo allora defonti, avea fissato que'confini essendo Podestà di Trivigi Pietro dal Verme (2).

Ma intanto Andreasio de' Rossi Podestà di Bassano presa seco una buona truppa di gente andò al luogo della contesa, e trasportato dal fiume Brenta un sasso smisurato di pietra viva, lo conficcò in modo, che così di leggieri non s' avrebbe potuto muovere, nè alcuno si mosse ad ulteriori violenze, nè fece più parole il Podestà Asolano; ed in tal guisa per al-

lora

<sup>(1)</sup> Ved. Dom. num. 1403.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1404.

1341 lora si sopì la differenza, che minaccia-

va delle funeste conseguenze (1).

E giacchè l'ozio di pace fa ordinariamente suscitar delle idee di ambizione, e di ingrandimento, venne in capo al Podestà di Castelfranco di arrogarsi un potere, che mai non ebbe ne'tempi addietro sopra il Podestà di Trivigi intorno alle investiture de'feudi del suo Castello; se non che la saggezza del governo Veneto seppe terminare la questione in modo che senza levare a quel di Trivigi l'antica sua autorità contentò le pretensioni di quello di Castelfranco (2).

In forza delle sopraddette ottime regolazioni quantunque la Città fosse abbattuta da' disordini delle guerre passate, pure essa trovossi in istato di intraprendere nel principio dell' anno seguente lavori dispendiosissimi. Gli storici non ci dicono, in che consistessero, e da' documenti non si rileva, se non che il governo Veneto ordinò, che si facesse la descrizione in tutti i Villaggi del territorio degli uomini atti al lavoro, e de' fuochi, e de'famigli (3). Di quante cose noi siamo all' oscuro per la mancanza de' necessari registri!

Ma egli è tempo prima di passare alla

nar-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1397. cit. (2) Ved. Doc. num. 1393.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1393. 1399.

UNDECIMO. 107
narrazione degli avvenimenti dell'anno 1341 enturo di raccontare l'imbarazzo degli icaligeri per la vendita di Lucca, e la eroce guerra insorta fra i Fiorentini e i 'isani per quel motivo. La perdita di Parma avea fatto risolvere Mastino a nettere la Città di Lucca all' incanto, iacchè non era agevole, ch'ei la potesse occorrere in caso di bisogno, essendo hiusi i passi di entrare a sua posta in l'oscana. Prima dunque che la tempesta ili venisse addosso, prese partito di farne nercato o co' Fiorentini, o co' Pisani; saendo già il desiderio che ne aveva e uno e l'altro Comune, a ciascun de' uali importava molto per la vicinità 'essere Signore di quella Città. Pertano la offerse all' uno e all'altro secretanente per darla a chi offeriva maggior omma di danaro. Pretende però il Tron-i ne' suoi Annali Pisani sull'autorità di Ilcuni manoscritti (1), che i Pisani rijusassero di prestarsi alla compera, e pretassero Mastino a lasciar la Città in lipertà, proponendogli, che i Cittadini Lucchesi gli avrebbero dato il medesimo danaro, che pretendeva, ma gli Scrittori Fiorentini, e spezialmente Gio. Villani, e l'Ammirato, ed altri raccontano diversamente il fatto, ed asseriscono, che i

Pi-

<sup>(1)</sup> Tronci Annali Pisani pag. 344.

1341 Pisani si erano proferti di torla a meta

co' Fiorentini (1).

Volle Lucchino Visconti per la inimicizia, che professava a Mastino, ingerirsi anch' esso in quest'affare colla lusinga di poter acquistar qualche cosa fra i diversi concorrenti, o almeno di metter nuovamente Mastino all'impegno di una nuova guerra; e però offerse mille Cavalieri a' Frorentini, se lasciata la via del maneggio volessero assediare la Città, e conquistarla colla forza dell'armi, ma non fu accertato il pericoloso partito; e però dopo varie dispute in Consiglio fu finalmente determinato da quella Republica di farne l'acquisto colla compera, e di rigettare l'esibizione de' Pisani di essere a metà (2).

Il Marchese Obizzo d' Este su eletto per mediatore del contratto, ed ambi i contraenti a maggior sicurezza de' patti mandarono a Ferrara ostaggi, e però Mastino vi inviò uno de'suoi figliuoli bastardi con sessanta nobili di Verona e di Vicenza, e il Comune di Fiorenza ne mandò cinquanta, fra i quali era lo stesso Giovanni Villani, come egli stesso racconta nella Cronica accreditata della sua patria; ed esagera le grandi accoglienze, che il Mar-

che-

(2) Villani loc, cit.

<sup>(</sup>x) Gio: Villani Storia Fiorentina, Tronci Annali Pisani pag. 345.

hese Obizzo fece agli uni, e agli altri 1341 olendoli bene spesso alla sua mensa. Gli utori non convengono intorno al prezzo, he dall'Estense fu stabilito per quel conratto, dicendo gli Scrittori Fiorentini, he fosse di dugento e cinquanta mila fio-ini d'oro in certe paghe, ed altri dininuendo questa somma di molto (1).

Checchè ne fosse, i Pisani veggendosi sclusi non istettero colle mani alla cinola, e innanzi che i Fiorentini si potesero preparare a prenderne il possesso, 'accordarono col Visconti, e gli promiero cinquanta mila fiorini d'oro, purchè ajuto de' mille Cavalieri, che aveva oferto a' Fiorentini, fosse a loro conceduto. Inivasi allo sdegno de Pisani, e al desierio di accrescere in dominio l'antica mulazione fra le due Città. Oltre a quesi ajuti ebbero i Pisani dugento Cavaliei dal Signore di Mantova, altrettanti da Jbertino da Carrara, cento e cinquanta a' Signori di Parma, molri pedoni da' Geovesi, e dugento e cinquanta cavalli, ed Itri molti da' Conti Guidi, dagli Ubaldii, da' Signori di Forlì, e da altri Signoi della Romagna, di modo che il loro sercito videsi grosso e forte di tre mila avalli oltre alla fanteria (2).

cipi.

<sup>(1)</sup> Beverini Annal, Lucens, MS, Lib, VII, P. I. pag. 121, t.

<sup>(2)</sup> Beverini Annal. Lucens, MS. Par. II. Lib. VII.

1341 I Fiorentini sentendo i grandi apparec chi de' Pisani più intenti alla compera che alla difesa, rimanevano sonnacchiosi e stupidi al male, che lor soprastava Finalmente si videro sforzati di raccoglie re anch'essi il maggior esercito, che ma potessero; ed essendo ricorsi a tutti i lo ro amici ottennero da' Sanesi dugento cavalli, ed altri cento da' Guelfi nobili d quella Città in via privata, dal Marches d'Este dugento, e cento e cinquanta da Parmigiani. Da Gubbio, da Taddeo Pe poli, dalle Terre Guelfe di Romagna e di Toscana, e da altri Signori loro a mici ebbero pure de'validi soccorsi tutt in proporzione delle loro forze; nè man cò lo stesso Mastino a mandarvi trecente cavalli in guisa che con tali ajuti forma rono un esercito numeroso di tre mila seicento cavalli, e dieci mila pedoni, c cui fu dato il comando a Maffeo di Pon te Caroli Bresciano (1).

Ma intanto i Pisani avevano avuto tutti Pagio di rendersi forti, e mettersi in istati di non temere di tutti gli sforzi degli av

ver-

VII. pag. 121. t. Scipion. Claromont. Histor. Cæsen. Lib. XIII. nel T. VII. P. II. del Thesau Antiqu. Ital. del Burmanno pag. 227.

<sup>(1)</sup> Beverini loc. cit. Tronci Annali pag. 34 Gio: Villani, loc. cit. Coppo Stor. Fiorentina Li VIII. pag. 12, Ammirato pag. 326, 328, 329, Ghi rardacci ec.

UNDECIMO. III

versari. Essi erano marciati nel territorio 1341 di Lucca, e col prezzo di tre mila fiorini d'oro avevano ottenuto da' Capitani di Mastino Cerulio e Montechiaro, indi dopo di aver dato il saccheggio alla campagna aveano cinto la Città di strettissimo assedio, e speravano di averla in breve, poichè sapevano che alla difesa non vi erano se non cinquecento pedoni di Mastino, e cento e cinquanta cavalli in cir-

ca (I).

L'esercito de' Fiorentini colla speranza di far ritirare i nimici dall'impresa era entrato ostilmente nel Pisano, ed avea messo tutto il territorio a ferro e a fuoco fino alle porte della Città, occupando Pontadera, il Borgo di Cascina, le Ville di San Casciano, e San Savino, e tutte le altre vicine fino al Castello di Ponte di Sacco con riportarne grossissime prede (2). Ma nè gli orridi guasti, nè le terribili arsioni, nè i rubamenti furono bastanti a far levare i Pisani dall' ostinato assedio, il quale essendo posto con molta diligenza potevano con buona ragione lusingarsi di aver tosto la Città nelle mani, imperciocchè avevano formato una mirabile circonvallazione intorno alla Città, e fatti steccati con bertesche dalla

Guis-

(2) Tronci Annali Pisani pag. 346.

<sup>(1)</sup> Beverini Annal. Lucens. loc. cit,

II2 LIBRO

chio, che era uno spazio di più di sei miglia, ed altrettanto dalla medesima Guiscianella fino allo stesso fiume per di sopra, di modo che era quasi impossibile che niuno o entrar vi potesse, o uscire. E parimente un' altra circonvallazione avevano fatto intorno al loro campo chiudendolo da tutti i lati contro ogni assalto con fosse, steccati, e berresche (1).

Intanto Mastino sollecitava i Fiorentini per la esecuzione del contratto minacciando di dar Lucca a' Pisani, e contenratosi di detrarre colla mediazione dell' Estense dalla somma pattuita settanta mila Fiorini d' oro, volle che i Fiorentini prendessero il possesso della Città. Riuscì ad un corpo di loro gente, e di Mastino di rompere le linee nimiche in un sito, ed entrare nell'assediata Terra, che loro fu consegnata da Ariguccio Pegolotti Sindico per Mastino, accettandola pe' Fiorentini Giovanni de' Medici, Nardo Ruccellai, e Rosso de' Ricci Sindici del loro Comune. Parendo a' Fiorentini che per il possesso preso della Città si fossero anche impadroniti del campo de'nimici, entrati in una confidenza di se stessi maravi-

<sup>(1)</sup> Gio: Villani Cronica Fiorentina, Beverini Aunal Lucens. Tronci Annali Pisani, Scipion. Claromont. Histor. Cæsen. loc. cit.

UNDECIMO: 313

ravigliosa ordinarono, che il campo scen-1341 desse al piano verso di Lucca, e che in ogni modo si venisse al fatto d'armi. Non si fecero i Pisani lungo tempo pregare, ma l'uno e l'altro esercito a'due di ottobre uscito dagli alloggiamenti, e fatte le necessarie spianate venne furiosamente alla zuffa.

I Fiorentini aveano diviso l'esercito in due schiere, nella prima delle quali vi erano le genti di Mastino. I Pisani, che aveano maggior numero di cavalleria, ne fecero tre, destinandone una a guardia degli steccati, affinchè le genti che erano uscite di Lucca non assalissero il campo. Aspra e fiera fu la battaglia, e sulle prime restò rovesciata la schiera grossa de Pisani, abbattuta l'insegna di Lucchino Viscontì, e fatto prigione Giovanni da Oeggio suo Capitano con Arrigo figliuolo li Castruccio, e con molti nobili di Pia, e già si vedeva, che i Fiorentini saebbero stati vincitori della giornata, quano Ciupo degli Scolari Capitanio de' Piani, e Francesco Castracani rimisero la attaglia, e rinnovarono la zuffa in moo, che finalmente rimasero rotti i Fioentini, i quali tutti in disordine si ritiarono il meglio che poterono (1).

Se

<sup>(1)</sup> Gio: Villani, Ammirato, Tronci Annali Pini, Niccolò Machiavelli Istorie Fiorentine Lib. Tomo XII. H

114 LIBRO

Se vogliamo credere agli Storici di Firenze, pochi furono i morti, e questi anche di poco conto, se eccettuare vogliamo alcuni Conestabili di Mastino, e del Marchese di Ferrara, quantunque si portassero valorosamente. Ma l'autore della Storia Pistolese (1), ed altri Storici Pisani, secondo il Tronci, fa ascendere i morti a un numero maggiore di quello, che scrivono il Villani, l'Ammirato, e gli altri Storici.

In gravi affanni per cotale disfatta si trovarono i Fiorentini, tanto più che videro i Pisani baldanzosi ed allegri a chiudere più strettamente Lucca, e a mandare un bando, che tutti quelli che fossero usciti fuori della Città, e presi senza avei riguardo ne a sesso, ne ad età si muti lassero o di piedi, o di mani, o gli fos sero cavati gli occhi, le quali pene cru deli essendosi eseguite in alcuni, se m sbigottirono i Lucchesi grandemente (2) I Fiorentini si rincorarono alquanto, al lorchè vennero a Fiorenza ambasciator da Ferrara, da Bologna, e da Verona per parte de' loro Signori a condolers del-

(1) Nel Tom. XI. Rer. Ital. Script. del Muratori.

II. Beverini Annal. Lucens. MS. Scipion. Claro mont. Histor. Cæsenat. Lib. XIII. T. VII. P. Il Burmanni pag. 327.

<sup>(2)</sup> Tronci Annali Pisani pag. 348.

UNDECIMO. della rotta ricevuta, e ad offerire le loro 134x forze, e le proprie persone; perlochè si diedero a rifar l'armata con grandissimo coraggio per proseguir la guerra nell'anno venturo; e intanto spedirono ambasciatori al Re Roberto a Napoli, acciocchè si compiacesse mandargli uno de suoi nipoti a reggerli; e perchè dubitarono di non poterlo ottenere, fecero intendere nel medesimo tempo a' loro negozianti in Avignone, che dovendo andare a quella Corte il Duca di Atene, prima che di Francia se ne venisse in Italia, facessero ogni opera di disporlo ad essere lor Capitaho (I) .

Fra questi affari si die fine all'anno 1341, il susseguente 1342 ebbe principio da 1342 no de' maggiori temporali, che mai fosero stati per lo avanti veduti. Il giovelì tre di gennajo levossi dalla marina nell' ora prima di notte un turbine così impetuoso ed orribile, che ruppe e rovelciò moltissime barche in Venezia, gittò terra più di mezza la torre di San Poo del Patriarca, e dilatandosi in terra erma abbattè una parte grandissima delle nura di Oderzo, arrecando gravissimi lanni negli alberi, e nelle case per tutto dove passò (2). In Padova similmente fu

(1) Gio: Villani Cronica Fiorentina, Tronci

ca-

<sup>(2)</sup> Anonimo Foscariniano MS. Sabellico Storia H 2 di

116 LIBRO

le altre cose la Torre di Savonarola con parte grandissima della muraglia (1).

Peraltro eccettuato quest' infortunio 19 inverno fu piacevole e mite, e il freddo moderato per guisa che i Principi della Lombardia e della Toscana poterono a lor piacere occuparsi in quegli affari, a cui erano chiamati da' propri interessi. Era venuto a Trento Lodovico il Bavaro, che ad onta di tante scomuniche papali, e di tante bolle di sua deposizione si faceva ancor chiamare Imperatore de' Romani; e vi era venuto per celebrar le nozze fra Lodovico suo figliuolo Marchese di Brandeburgo con Marg herita Contessa del Tirolo. Essa era stata maritata col principe Giovanni figliuolo del Re di Boemia, ma malcontenta d'esso per pretesto di inabilità l'avea fatto chiudere nel suo Castello del Tirolo, ed avea dimandato il discioglimento del suo matrimonio. Il Bavaro avea prestato tutto il suo assenso, e tutta la sua assistenza, indi avea procu-

rato

(1) Cortus, Histor. Lib. VIII. Cap. 1.

di Venezia Decad. 2. Lib. 2. S'ayverta però che gli Storici Veneziani raccontano in quest'occasione un miracolo di San Marco, di San Giorgio, e di San Niccolò, che scacciarono una nave piena di demonj, i quali venivano entro in porto per subissare la Città. A quelli Storici noi rimettiamo il credulo e curioso lettore.

UNDECIMO. 117
rato, che il Vescovo di Frisinga pronun-1342
ziasse la sentenza dello discioglimento (1);
che fu poi avvalorata dallo stesso Lodovico con due Diplomi, in uno de'quali di-

scioglie quel matrimonio coll'autorità sua cesarea, e coll'altro dispensa dall' affinità di consanguinità fra essa Margherita, e

Lodovico suo figlio (2).

Le nozze furono pertanto celebrate nel febbrajo di quest' anno nel Castello del Tirolo (3), da cui già era fuggito il Principe Giovanni ritirandosi in Friuli appresso il Patriarca, e furon fatte con una magnificenza straordinaria, essendo venuti ad onorarle in numero grande i Principi della Germania, e fra questi annovera l'annalista Adlzreitter Steffano fratello dello sposo, due Duchi di Tech, i Vescovi di Frisinga, di Ratisbona, e di Augusta, e molti altri Prelati e nobili della Germa-

nia

(2) I due Diplomi sono prodotti dal Freero

Rer. German. Script. T I. pag. 620.

<sup>(1)</sup> Il Rebdorff ne'suoi Annali stampati nel T. I. Rer. German. del Freero pag. 619. dice che al discioglimento di quel matrimonio non intervenne alcuna autorità ecclesiastica, ma il Freero che fa le annotazioni a quegli Annali convince di sbaglio il Rebdorff, e si conferma coll'autorità dell'Aventino Annal. Boici Lib. VII. pag. 480., e dell'Adlzreitter Annal. Boici P. II. Lib. IV. n. 4.

<sup>(3)</sup> Adlzreitter Annal. Boici P. II. Lib. IV. pag. 69, I Cortusi peraltro Lib. VIII. Cap. 7. assicurano che furono fatte in Trento.

118 LIBRO

to il nobile suo accompagnamento, ed ivi con suo diploma confermò agli Sposi la Contea del Tirolo, e inoltre concedette alli medesimi il Ducato della Carin-

tia (1). Mastino, che quantunque mostrasse in apparenza di esser vassallo del Papa, pure s' era sempre conservato appassionatissimo Ghibellino, avendo saputo che i Fiorentini non avean potuto ottenere il più picciolo ajuto dal Re Roberto, fece ogni sforzo per indurli a ricorrere al Bavaro. E gli riuscì anche di persuaderli di mandar a Trento due loro ambasciatori con due altri dello Scaligero per trattar accordo con lui, pregandolo che volesse dimenticarși delle vecchie ingiurie, e che si compiacesse di riceverli in grazia e in amicizia (2). Il trattato parea che fosse bene avviato, poighè Lodovico mandò a Firenze due suoi baroni con cinquanta Cavalieri, tra i quali vi furono il Duca di Tech col suo sigillo maggiore, e il suo borgomastro e il Conte Porcaro. Versavano i maneggi a fare, che i Fiorentini ricevessero

per

<sup>(1)</sup> Adlzreitter loc. cit. Cortus. Histor. loc. cit. Pfeffel Histoire d'Alemagne T. I. pag. 504.

<sup>(2)</sup> Beverini Annal. Lucens. Lib. VII. P. II. pag. 121. t. Tronci Annal. Pisan. pag. 350. Scip. Claromont. Histor. Cæsen. Lib. XIII.

per loro Vicario il Duca di Tech, pro-1342 mettendo di far partire tutti i Tedeschi dal campo de' Pisani. Se non che i vecchi Cittadini di parte Guelfa, e di Chiesa sospettando, che dove ciò si facesse, v' era pericolo di ridurre Fiorenza, e tutta Toscana assai tosto a parte Ghibellina e d'Impero, s' opposero con tutto il vigore a queste proposizioni, e fecero in guisa che gli ambasciatori furono licen-

ziati senza ottener cosa alcuna (1).

Al loro ritorno in Trento essi trovarono, che l'Imperatore s'era impadronito
di tutti gli stati che furono de' Principi
Boemi, e spezialmente della Valsugana,
di Feltre, e di Belluno. Egli è vero che
di questa importante notizia gli Storici
non fanno il minimo cenno (2), ma se
si vorrà osservare ciò che noi saremo per
dire all'anno 1346 e 1347 vedrassi la cosa certissima e indubitata. Intanto è fuori di controversia, che anche a detta dello Storico Piloni (3), incominciarono a
reggere le due Città di Feltre e di Belluno col titolo di Capitani generali i Signori di Villandres, che erano del parti-

to

(3) Storia di Belluno Lib. IV. pag. 156.

<sup>(1)</sup> Gio: Villani Lib. XI. Ammirato Stor. di Fiorenza Lib. IX. Coppo Storia Fiorentina ec.

<sup>(2)</sup> Il Cambrucci peraltro nella sua Storia MS. di Feltre accenna la presa delle due Città dal Bavaro, ma all'anno antecedente con errore.

1342 to Imperiale, e che una sentenza fu pronunziata in quest' anno in favore di Bertoldo Vicegerente di Lodovico Marchese di Brandeburgo (1). Qual prova più cer-

ta di questa possiamo avere?

Lodovico non oltrepassò Trento, quantunque secondo l'autorità di alcuni Scrittori egli avesse intenzione di passare in Italia, ma nulla ostante la sua venuta in quella Città diede motivo a grandi cangiamenti in questa Provincia, eccitandosi l'antica rabbia delle fazioni, e mettendosi in gravissimi sospetti i Principi a lui contrarj. Egli dichiarò Vicarj Imperiali molti di que' Signori, che erano stati obbligati di riconoscere il dominio Ecclesiastico, e a persuasione di Mastino dichiarò Vicari in Rimini, Pesaro e Fano Malatesta e Galeotto fratelli, e così in Urbino Antonio Feretrano, e Nolfo e Galasso parimente Feretrani in Montefeltro, in Ravenna, e in Cervia i Polentani, e Giovanni Manfredi in Faenza, ed altri in altre Città, per la qual cosa il Pontefice si commosse estremamente, ma usando prudenza e politica nella necessità decretò per non perdere i suoi diritti, che quelli conoscevano il dominio delle loro Città in feudo da lui (2). Lo

(1) Piloni Storia di Belluno loc. cit.

<sup>(2)</sup> Scipion, Claromont, Histor, Cæsen, Lib,

Lo scioglimento del maneggio fra i Fio- 134th rentini e il Bavaro dispiacque altamente a Mastino, ma però non levossi dal favore, che avea promesso a' medesimi. Anzi al principio di marzo egli si ridusse a Ferrara, dove erano gli ambasciatori di quel-la Republica, e Taddeo Pepoli Signor di Bologna, e i Polentani, e i Malatesta, ed altri Signori della Romagna. Quivi furon fatte molte sessioni di secretissimi colloqui per prendere nella guerra de' Pisani le più giuste misure; e quivi pure fu stabilita una doppia parentela fra Mastino e Taddeo, cioè si concluse, che una figlia di Giovanni figliuolo di Taddeo unir si dovesse in matrimonio con Cane Francesco figliuolo di Mastino, e che Beatrice figliuola di Mastino si maritasse in Andrea figliuolo di Giovanni figlio di Taddeo (1).

In quell' incontro si fecero grandi feste in Ferrara, e fu tenuta splendida corte,

come

XIII. pag. 326. nel Tom. VII. Par. II. del Thesaur. Antiqu. Ital. del Burmanno, Adlzreitter Annal. Boici P. II. Lib. IV. pag. 69., il quale confuta il Cavitello per aver scritto all'opposto.

(1) Il Cronico Estense nel T. XV. del Rer. Ital. del Muratori, da cui si presero le suddette notizie, dice che questo sposo era figlio di Giacomo Pepoli, ma il Docum. che si produrrà al num. 1471. mostra che quello è uno sbaglio dello Scrittore. Osservisi peraltro che questi matrimoni furono conchiusi, ma non eseguiti.

rense. Obizzo onorò Mastino particolarmente, e sempre parlando de' propri affari accompagnollo in 'persona a Rovigo, a Lendenara, e alla Badia, dove presero il riposo della notte. Si separarono il di seguente a Castelbaldo, avviandosi lo Scaligero a Verona, ed il Marchese a Lendinara (1).

Sull'autorità dell' Angeli Storico di Par ma questi Signori trattarono parimenti de' modi, onde levar Parma a' Corregges chi, e credevano facile l'impresa, perchi molte insegne de' Parmigiani erano passa te in Toscana in ajuto de' Pisani, ed al tre a Mantova in servigio de' Gonzagh contro Alberto dalla Scala, ed ultimamen te ancora contro i Bolognesi; cosicchi supponevano la Città sprovveduta di for ze e di milizie. A questo oggetto Gic vanni Pepoli, Spineta Malaspina, e Gi berto Fogliani andarono più volte a Fer rara a parlare ad Obizzo, e più volte !! portarono a Mastino per stabilirne i pat ti e le condizioni. Soggiunge l' Angel suddetto, che tanto ardente era il deside rio dello Scaligero di ricuperare quell Città per vendicarsi de' Correggeschi, ch promise all'Estense per impegnarlo mag

<sup>(1)</sup> Chron. Estens. loc. cit.

UNDECIMO. 123 giormente e somministrargli validi ajuti 1342 di dargliela in dominio, se avvenisse di farne l'acquisto. Quindi riflette che non

farne l'acquisto. Quindi riflette che non meno errò in questa parte, come fece in altri luoghi ragionando de successi di Parna- il Carraro, dicendo, che si confederarono Lucchino, Mastino, Taddeo Pepo- i, i Marchesi di Ferrara e il Signor di l'adova, capitolando fra le altre cose tra oro, che Parma si ricuperasse per Luchino, Reggio pel Marchese di Ferrara, Mantova per Mastino, avendo però dise-

no d'ingannarsi l'un l'altro (1).

I Fiorentini intanto coll' ajuto de' loro mici, e di Mastino spezialmente avevao in quel frattempo rifatto l'esercito, ed vevano eletto per Capitano Malatesta da Limini, che venne in Firenze nel febrajo. Fu sì grande la diligenza a raccor enti, e ad allestire l'esercito, che nella omenica appunto dell' olivo fu data la assegna, e furono annoverati quattro mia cavalli, e dieci mila fanti pagati, sena i contadini e i distrittuali (2). L'oste i mosse da Fiorenza il dì 25. di maro, e prese il cammino per la Valdiievole, e il di ventotto s'accampò parte ul poggio di Grignano, e parte sul Col-

(1) Angeli Storia di Parma Lib II. pag. 178.

124 L I B R O
1342 Colle delle Donne, ove fu l'altra vol-

ta (I).

Più volte Malatesta tentò di portar soccorso a Lucca, ma sempre indarno: così bene, e così forte erasi trincierato il campo Pisano. Tentò ancora di presentar la battaglia a'nimici, che non la vol-Iero mai accettare, sapendo già che in Lucca aveva incominciato a mancare la vettovaglia. In tale stato di cose veggendosi i Lucchesi abbandonati, ed in bisogno estremo delle cose più necessarie alla vita, e vedendo che l'esercito de' Fiorentini dopo gl'inutili tentativi erasi ritirato in Fiorenza, mandarono otto ambasciatori al General de' Pisani, ed impetrata la salvezza delle loro persone con ciò che potevano portar seco l'undecimo giorno di luglio rendettero Lucca a' Pisani. Le feste che si fecero in Pisa per l'ottenuta vittoria, e per tale glorioso acquisto sono incredibili, e basta dire che per un mese durarono di continuo (2).

Questo infelice fine ebbe la seconda volta l'impresa di Lucca pe' Fiorentini, la quale dannosa al publico ed al privato

Sil

(1) Tronci Annali Pisani pag. 550. Beverini Annal, Lucens. MS.

<sup>(2)</sup> Gio: Villani Cronica di Fiorenza, Tronci Annali Pisani pag. 352. 353. Beverini Annal Lucens. MS.

UNDECIMO. 125

i tirò dietro assai prestamente mali 1342 molto maggiori . Imperciocchè oppressi la tanti infortuni sulla speranza di respiar alquanto sotto un governo straniero weano fino da' primi di giugno eletto per Capitano del popolo il Duca d'Atene. I nali che sopravvennero a Firenze per notivo di costui, furono tali e così grandi, uantunque avesse formato lega, e compania con Mastino, co' Marchesi d'Este, e ol Signor di Bologna, che già la Città nfelice fu ridotta agli ultimi estremi. Non i saziano gli Storici Fiorentini d'inveire ontro la tirannide di costui, per cui si idero sforzati molti de' più illustri Citadini di abbandonare la patria, e ritiraraltrove, e fra questi si annovera dagli torici anche Francesco di Giovanni Ruschelli, il quale secondo l' Ammirato (1) into si era opposto, perchè i Fiorentini on si assoggettassero al dominio del Dua, ma veggendo che inutile era la sua pposizione, amareggiato sopra modo a'rivolgimenti della patria, e forse mal curo veggendo il suo soggiorno in es-1, prese la risoluzione di allontanarsi, e adò a fermare sua stanza in Piove di acco, antica e nobilissima Terra del Paovano (2).

SO

<sup>(1)</sup> Storia Fiorentina Lib. IX. pag. 456. (2) In un manoscritto di autore anonimo, che ciste nella libreria de' Padri Serviti di Venezia, quale tratta dell'origine delle famglie Venete,

1342 Per la perdita di Lucca s'afflisse molto Mastino, perchè non aveva ancora riscosso tutti i suoi danari da' Fiorentini: ma altrettanto si rallegrò Ubertino da Carrara; e in questo dimostrò ingratitudine al Comune di Firenze, al quale senza dubbio egli era debitore in gran parte della sua esaltazione al Principato: di che i Cronisti Fiorentini si lamentano acerbamente. La gratitudine a'benefizi ricevuti non fu certamente una delle virtù di Ubertino; eppure per politica egli la doveva abbracciare con tutto l'animo, imperciocchè oltre che è un debito di natura, essa è sempre avvantaggiosa a chi l'esercita, attraendo infallibilmente nuove grazie a colui, che ha saputo riconosce re le prime ricevute.

Anche a' Veneziani non dimostrò egl quella debita riconoscenza, che richiede vano i grandi benefizi a lui compartiti Egli è vero che in quest'anno concessi loro una schiera di stipendiari a sue spe

se

parlando di quella de' Soderini originaria di Firenze, si vale l'autore suddetto dell'autorità di Donato Giannotti Cittadino Fiorentino, che di vari altre fa menzione, e di quella de' Rustichelli fi le altre nel seguente modo: "Francesco Ruste, ghello fuggì di Firenze, e si ricovrò in Piovo, di Sacco l'anno 1342, per salvarsi dalla barbari, del tiranno Duca d'Atene, che usurpò il dom, nio Fiorentino, e contro il quale inutilmente poppose".

UNDECIMO. 327
se da essere mandati in Candia a frenare 1342
i ribelli contro la Republica in quell'Isola sollevati (1); ma diede poscia alli melesimi molti motivi di disgusti e di lagnanze. Io non voglio prestar fede a
iò che raccontano i Gattari di lui (2),
aven-

(1) Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 8. (2) lo voglio qui riportare le stesse parole le' Gattari, perchè il lettore decida, se giudico retamente di quegli Scrittori. " Accadette che per , la sua grandezza fu tolto in odio dalla Signoria di Venezia, ove fecero consiglio tra loro di fargli guerra, e presero la parte. Sentita tal cosa da mess. Ubertino per suoi fidati commessi e provisionati, faceva uccidere tutti que' gentiluo mini, che erano stati principal causa di mettere la parte di fargli guerra, sino a casa sua, chi andando per istrada, chi in palazzo, come meglio li potevano trovare, tanto che aveva messa tutta la Città di Venezia in tema e paura. E pure essendo ciascuno disposto al riparo di ciò, ogni giorno facevano consiglio tra loro, nè potevano fare sì segretamente, che mess. Ubertino non sapesse chi fossero que' principali, che trattavano e sollecitavano la guerra contro lo stato suo. Ed un giorno prese partito di voler far cessare tal odio, e per que'suoi segreti e fidati commessi di notte feceli prendere nelle case proprie in Venezia, e ne'letti, e fece loro bendare gli occhi, e metter loro stanghette in bocca, che non potessero gridare, e metterli nelle barche senza strepito portati di peso, e condurli a Padova in corte nelle camere scure del Signore per la notte. E lasciandoli ivi con quelli che li conducevano fino all'apparire del giorno, e venuta l'alba i predetti gentiluomini si trovarono nella camera di mess. Ubertino fatta tutta a carri. Può pensare ognuno di che animo si do-

## 128 LIBRO

ra presso di me tutta l'apparenza di un grazioso romanzetto; ma non si può negare, come ci assicurano i Cortusi, ed il Vergerio, e gli storici Veneziani, che qualche violenza egli fatto non abbia nella stessa Venezia, come fu quella certamente di far ammazzare col mezzo di sicari

" vevano trovar quelli, vedendosi nelle forze d , tal Signore, e suo nimico; poi andar là il Si , gnore con provisionati con ispade tratte, e al , tre sorte d'armi, e dir loro con parole subite , & in vero piene d'ira: Ben, mess. tale, aveti , voi ne' vostri consigli assai sparlato di me? che v , pareria se vi facessi tutti tagliare a pezzi, e gittar , le vostre carni per le piazze? Si può credere il , che stato & essere si ritrovavano que' tali, e se , rispondessero al Signore con umane, e cortes " parole dicendo: Signore, se voi ne perdonate , che possiamo tornare alle case nostre in Vene 3, zia, vi promettiamo con ogni sacramento la no , stra fede di mettere ogni nostro avere, e la vi-, ta contro ognuno, che mai più sparlasse ne no , stri Consigli contra lo stato vostro. Il Signore , mes Ubertino, che allora aveva più presto , animo di spaventarli, che di farli morire, alle " gramente loro perdonò, e li rimandò onorevo lissimamente a Venezia alle stanze loro, e cos , stette a vedere ciò che seguiva. Furono sì fat , ti i portamenti di questi tali, che mentre che , visse mess. Ubertino mai non ebbe guerra dalla Signoria di Venezia". Io ho voluto riportar in tero questo passo, perchè veda ognuno l'improba bilità del racconto, e faccia i necessari confront col rimanente della nostra Istoria, e non credi così di leggieri all'autorità di que Cronisti, che bene spesso caddero in falsi racconti.

UNDESIMO. 129
carj nella publica piazza di San Marco 1342
Lemizio fratello naturale di Guglielmo
Dente, che si era in quella metropoli ricoverato come in luogo di asilo, e di
far prigione in Venezia stessa un nobile
Veneziano, che sparlava di lui (1). Ma
non

<sup>(1)</sup> Il Vergerio pag. 169. racconta questo fatto iel modo che segue: Un nobile Veneto avendo letto male di lui in pieno Consiglio gli volle far edere, che s'avrebbe potuto vendicare, se avesse oluto. Ouindi Ubertino instruisce alcuni suoi miistri delle sue intenzioni, e li manda a Venezia. di vino caricano una l'uesti fingendosi mercanti di vino caricano una arca di vari vini, e giungono a Venezia per la ia del mare per farsi credere di venire da parti intane, Essi sapevano che a quel gentiluomo piaevano i vini dilicati, e però gli fanno comprenere, che nella lor barca ne avevano di squisitismi, e a buon mercato. Egli vi va in persona, si mette ad assaggiare diverse qualità di vino. uesto era preparato a tale effetto con un soporiiro efficacissimo, che appena preso lo immerge 1 un profondo sonno. Allora il gentiluomo fu meso in una barchetta leggiera, e condotto a Padova plocemente. Ubertino lo fece collocare nella proria camera e nel proprio letto, ordinando che si servassero le di lui maraviglie, quando si svepasse. Apre alla fine gli occhi dopo consumata I forza del medicamento, e vedendosi in un luogo hoto non sapeva cosa fosse accaduto. Alla maviglia successe il terrore, quando conobbe le inigne e le armi de' Carraresi, ed era in dubbio se cor dormisse, e se quello fosse un sogno. Cerficatosi della verità della cosa, sbalza dal letto, tenta di fuggire se può, o di nascondersi. Allra entra Ubertino all' improvviso, e gli dice: be fai? e vieni ancora in casa mia a tendermi Tom. XII.

ra in quella Republica contro di Pado va, anzi essendo morto nell'ottobre de 1343 il Doge Gradenigo, ed eletto i sua vece Andrea Dandolo, che fu lo Sto rico accreditato della sua patria, Ubertino quando gli fu annunziata questa elezione spedì a Venezia una nobile ambasceria che fu ricevuta dal Doge con somma ono rificenza, e con espressione di grato an mo al Carrarese, e al Comune di Pidova (1).

Peraltro Ubertino metteva ogni oper per farsi temere sì fuorì, che dentro, e sendo persuaso, che un Principato nuov difficilmente si mantiene senza il timore massima falsa per vero dire, mentre l'a more de' sudditi è il sostegno più sod del trono; quando non si potesse scusa

la

insidie? e non ti basta d'avermi ingiuriato, e i cerato il mio nome assente? Tu non te n'andraite tamente. Tu hai potuto impunemente dir di me c ch'hai voluto, ora io posso far di te ciò che io vogli. Egli atterrito se gli getta mezzo morto alle gino chia, e piangendo gli chiede perdono. Allora Ube tino fatto più mite lo alza, e gli disse: Io posso f di te quel che voglio, ma sappi che mi basta pogni castigo il timore che hai. Indi lo accoglie gr ziosamente, lo tratta con molta famigliarità, e regala ancora, e lo rimanda a casa. Oh quan diversità da questo racconto a quello de Gatta. Almen questo ha qualche apparenza di verità inentre l'altro ha l'aspetto d'una favoletta.

(1) Cortus, Histor, Lib. VIII, Cap. 10.

UNDECIMO. 131

la colla rozzezza degli uomini di que'rem- 1342 pi, che ancor non erano usciti del tutto dall'antica barbarie. Mosso da que' principi egli puniva severamente coloro, che avevano commesso qualche delitto, e con tanto rigore, che quasi s'avvicinava alla crudestà. În prova di che è da sapersi, che si erano ritirati in Parma alcuni ribelli Padovani, come i figli di Prosdocimo Caligine, i Tempi, Federico Capodilista, Giacobino degli Engelfreli, Novello de'Rossi, ed altri di chiarissima nobiltà. Quando Parma fu tolta igli Scaligeri, egli procurò di averli dal Signor di Mantova, che tradì gl'infelici otto la buona fede. Furono condotti a Padova, e rinchiusi in quella gabbia di egno, che era stata fatta per Giberto da Fogliano. Eran tutti giovani robusti e orti, e fu cosa degna di compassione il ederli perir tutti di fame entro a quel arcere orrendo (1).

Tommaso de' Caponegri è stato anch'eli nel tempo stesso carcerato con un suo gliuolo; e lo Storico non ne dice il notivo; ma il suo castigo fu orribile, oichè rinchiuso in un' orrida prigione onsumato dalla miseria, e dallo squalloe fu estratto di là, ma dopo tre giorni pirò l'anima miseramente. Furono an-

cora

<sup>(1)</sup> Cortus, Histor, Lib, VIII, Cap. 8.

cello, e Bonifazio di lui cugino accusati di aver provocato i Cittadini contro Ubertino, e tutti i beni agli altri di quella famiglia, che avevano avuto la fortuna di salvarsi colla fuga, si confiscarono. Odorico da San Lazzaro fu multato in dieci mila lire, e Francesco da Vigonza avvelenato in casa, perchè accusati di essere stati complici co'Finmicelli (1). Queste cose fecero passare Ubertino per un uomo troppo violento, e persecutore troppo implacabile de'suoi ribelli; e di fatti par che si rinnovino in Padova le descrizioni orribili de'tempi eceliniani.

Dall'altro lato il Vergerio lo loda di benignità, e di liberalità verso i buoni; e Giovanni da Vigonza Gavaliere, che era stato Podestà a Vicenza, a Cremona, a Fiorenza, a Perugia, e ad altre Città, che fu ambasciatore al Papa, all'Imperatore, a Re, a Città, a Duchi, a Vescovi, e a Prelati, uomo di somma integrità e giustizia ridotto in vecchiaja ad una somma miseria, fu sollevato da Ubertino generosamente, che gli assegnò sufficiente provvisione per una comoda vita. Provvide pure agli studi delle belle arti in Padova, e li protesse e favoreggiò con grande magnificenza. Mandò a Pari-

gi

<sup>(2)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 12.

UNDECIMO. gi dodici Padovani, perchè vi apprendes- 1342 sero la medicina, ed egli suppli abbondantemente a tutte le spese (1). Confermò all'Università degli studj gli antichi suoi privilegi, ed altri nuovi ne concedette (2), procurando di ricondurla all'antico onore. A' Professori di essa assegnò generosi stipendi, fra i quali condusse in quest' anno con un salario di seicento fiorini d'oro il celebre Rainerio da Forlì Dottore di Leggi (3). Onorò con magnifici funerali le esequie di sua madre, che rimasta vedova erasi consacrata a Dio (4), ed ebbe cura di far trasportare in Padova il cadavere di Niccolò suo cugino morto a Venezia nell'ottobre del 1343, e di farlo splendidamente seppellire nella Chiesa di Sant' Agostino (5).

H

(2) Veggasi la Letteratura Italiana T. V. pag.

2. del Sig. Ab. Kr. Tiraboschi.

(3) Cortus, Hist, Lib. VIII. Cap. 14.

<sup>(1)</sup> Vergerio Vitæ Princip. Carrariens. pag.

<sup>(4)</sup> Verger. Vitæ Princip. Carrariens, pag. 170. (5) Verger. loc. cit., il quale narra come Nicolò essendo morto in Venezia fu seppellito nella Chiesa de' frati minori, come esso aveva ordinato rima di morire. Ubertino, cui dispiaceva, che l'corpo di un suo cugino giacesse inonorato fuori patria, quantunque vivente lui fossero stati semre contrari, lo chiese a que' frati, che sfacciatanente lo negarono. Esso irritato fece carcerare utti i frati di quella Religione che erano in 'adova, determinato di non rilasciarli, se que' di

1342 Il bene e quieto vivere de' suoi sudditi era certamente lo scopo, al quale tutte tendevano le sue mire, ed ebbe a provare un'angoscia estrema in quest'anno a motivo d'una compagnia di masnadieri che s'eran messi a scorrere l'Iralia, e a desolar le provincie intiere. Erano costoto quattro mila barbute Tedesche, che avean servito i Pisani nella guerra di Inicca, ma che finito il servigio loro erano stati licenziati. Guarnieri Duca di non so qual luogo in Germania si fece capo di questa gente feroce e indisciplinata. I nimici ne addossavano la colpa a Lucchino Visconti, e ad Ubertino; ma essi si scusavano dicendo, che questa compagnia era stata incominciata da' ribelli di Bologna, di Parma, e delle altre Città (1).

Ella andò ingrossandosi a misura del profitto, che ritraeva da'saccheggi; ed oltre al numero accennato videsi ben presto accresciuta da una copiosa moltitudine di fanti, di meretrici, di ragazzi, di ribaldi: gente tutta bestiale, senza legge,

e re.

(1) Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 10.

Venezia non gli concedessero il corpo richiesto. Lo regavano ancora, ma obbligati da'loro superiori glie lo concedettero alla fine; ed Ubertino sdegnato non lo volle più seppellire nella Chiesa de'frati minori, ma per fare ad essi dispetto gli fece ergere un magnifico monumento nella Chiesa de'Predicatori.

UNDECIMO.

e religione, e intesa unicamente al bot- 1342

tino, agl' incendj, agli stupri. Guai a quel paese, dove giungeva questo fla-

gello!

Primo a farne prova fu il territorio di Siena: indi portarono la desolazione, ed il terrore sopra il distretto di Città di Castello, di Assisi, di Rimini, di Forlì, e di Ravenna. Or minacciavano la Lombardia, e la Marca Trivigiana, e il timore era grande, perchè costoro recavano in ogni luogo rovine e stragi. Per la qual cosa giudicarono necessario Obizzo Marchese d'Este, Mastino dalla Scala, e Taddeo Pepoli Signor di Bologna di unirsi fra loro in istrettissima alleanza. A quest'effetto furon tenuti molti parlamenti in Ferrara più volte, in Verona, ed in Legnago (1), e i suddetti Principi a reciproca difesa conclusero lega fra loro, in ui v' entrarono poscia i Signori d' Imoa e di Faenza, e Ostasio da Polenta Sinor di Ravenna e di Cervia, Furono rese le più giuste misure contro quella erribil compagnia, e par anche che si rattasse in que'congressi la ricuperazione li Parma, che tanto stava a cuore allo icaligero, imperciocchè se si può credere Il' Angeli (2), nel dì 21. di genna-

jo

<sup>(1)</sup> Chron. Estens. Cronica di Bologna ec.

<sup>(2)</sup> Angeli Storia di Parma Lib. II. pag. 178.

1343 jo dell'anno nuovo 1343, o secondo altri il ventitrè, le genti loro unite insieme co' fuorusciti Parmigiani se ne andarono fino alle porte di Parma, lusingandosi che 'I popolo dovesse introdurle per qualche interdimento, che aveano con alcuni di dentro, ma ingannate della loro credenza depredando il territorio, se ne torparono addietro.

Frattanto Giovanni figliuolo di Taddeo Pepoli assistito dalle milizie de' Principi Collegati con una bell'oste era cavalcato a Faenza per contrastate il passo al Duca Guarnieri: ma invece di avventurare una battaglia con gente disperata, e che nulla avea da perdere, si appigliò al saggio partito di difendersi coll' oro, e vi acconsentirono ancora gli Estensi, e gli Scaligeri, e gli altri Collegati. E perciò nel gennajo di quest' anno quella barbarica armata avendo promesso di non far danni passò nel Contado di Bologna, e mantenne la parola. Nel giorno 28. andò ad accamparsi sul Modonese, e vi si fermò per otto giorni; e con tutto che da Modena fosse recata a costoro l'occorrente vetrovaglia, pure fecero un netto di tutto il foraggio, vino, e masserizie degl'infelici contadini. Andarono poscia nel di quattro di sebbrajo su quel di Reggio, e di là sul Mantovano, e fu scritto da' Cortusi, che i Principi Collegati con uno generoso esborso inviarone

UNDECIMO. 137 que masnadieri a danni di quel fertile ter- 1343 ritorio.

Quanto fosse grande il timore di Ubertino, che la furia di que'ribaldi non volesse per avventura piombare sopra il suo territorio di Padova, se lo immagini, chi sa la sua inimicizia cogli Scaligeri e co' Bolognesi, e la sua alleanza co' Signori di Mantova, gli stati de'quali erano così vicini a' suoi. Egli però s'era preparato ad una valida opposizione, ed avea guarnito le sue frontiere con ottime difese. Furono opportuni questi provvedimenti, sicchè coloro non sperando di poter penetrare nel Padovano ritornarono sul Modonese commettendo per tutto indicibili danni e violenze.

I Principi Lombardi meglio consultando sopra questi affari giudicarono, che il mezzo più efficace per allontanare così grave tempesta, fosse quello dell'oro; e perciò si accordarono con essi pagando loro dieci mila fiorini d'oro; ma col patto che dar dovessero buoni ostaggi di andarsene alle loro case. Fu data esecuzione all'accordo, e quella mala gente piena di ricchezze e di spoglie parte se ne tornò in Germania passando per Verona, e parte divisa entrò al soldo di vari Principi d'Italia. E questo fu il fine di quella orribile compagnia dagli Storici Toscani appellata Compagna, che diede l' esempio ad altri di formar in seguito altre com138 LIBRO

\*343 pagnie di soldati masnadieri e ladroni; e noi ne vedremo le funestissime conseguen-

ze (1).

Le inimicizie aperte, che correvano fra i Principi della Lombardia, e i timori di questa formidabile compagnia avevano indotto gli Estensi, gli Scaligeri, e i Pepoli di rinnovar più volte i parlamenti fra loro per prendere sopra gli affari correnti quelle misure, che richiedevano le circostanze. A' sei di febbrajo Mastino, Taddeo Pepoli e Giovanni di lui figliuolo, Ostasio da Polenta, e Bertolasio da Bertinoro si unirono in Ferrara col Marchese, che molti onori lor fece, e magnifici trattamenti (2). Che cosa ivi si operasse lo dice la Cronica di Bologna, cioè si prese la risoluzione di disciorre coll'oro la compagnia del Duca Guarnieri, come abbiam detto, e di liberarsene per sempre (3).

Un altro abboccamento seguì poscia in marzo alla Badia di Rovigo, al quale intervennero il Marchese, Giovanni de' Pepoli, e Mastino. Il vedere, che subito ne venne dietro, cioè a' 23. di marzo, una tregua di tre anni fra Mastino e Luc-

chi-

<sup>(1)</sup> Chron. Veron. Cronica di Bologna, Chron. Estens. Gio: Villani, Cortus. Histor. &c.

<sup>(2)</sup> Chron Estens, pag. 408.
(3) Cronica di Bologna di fra Bartolomeo dalle Pugliole.

UNDECIMO. hino Visconti, e i Signori di Mantova, 1343 gli altri Principi della Lega, ci fa crelere, che essa fu una conseguenza di quel olloquio (1). A'tre di maggio un altro ongresso si tenne prima in Legnago, e oi a Verona colla maggiore magnificena dello Scaligero fra i tre Principi sudetti (2). e a questo congresso succedette a pace fra Mastino, ed Ubertino da Carara. L'aveva desiderata Mastino stesso, molti furono i messaggieri, che passaono da una parte, e dall'altra per cominar le faccende, e stabilir il luogo del olloquio, e le cerimonie da osservarsi. riovanni Francesco Galmarella fu quegli, he seppe appianare tutte le difficoltà.

Pertanto Ubertino a' 25. di maggio anò a Montagnana, e nel giorno stesso sastino portossi a Cologna. A Montamana furono con Ubertino a pranzo gli nbasciatori di Mastino, cioè Guido Ricio, e Giberto fratelli da Fogliano, e ioneto da Malavicina accompagnati da umeroso corteggio di Cavalieri, e di noili. Mastino accolse splendidamente in Cologna l'ambasceria di Ubertino composa di Rolando de' Rossi, di Jacopo da Carrara, di Jacobino da Peraga, e di nolti altri gentiluomini Padovani. Il gior-10 dietro lo Scaligero senz' armi cavalcò

ver-

<sup>(1)</sup> Chron. Estens. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Chron. Estens. loc. cit.

140 LIBRO

1343 verso Montagnana, ed Ubertino per du miglia fuori de' confini del suo distretto se gli fece incontro accompagnato da mol ti de'suoi.

Quando incontraronsi; teneramente s abbracciarono co' segni della più cordia le amicizia, e in secreti colloqui tratte nendosi andarono insieme a Montagnana dove erano aspettati da uno splendido pranzo. Non guari dopo Ubertino an dò a Cologna (1); e la nobile sua comi tiva rimase sorpresa della magnifica acco glienza fattagli da Mastino. Spesero mol ti di parlando sempre de' comuni interessi ed unironsi co'vincoli della più tenera a mistà. Anzi si può dir che strinsero fr loro una spezie di parentela, poichè f conchiuso matrimonio fra un figlio natu rale dello Scaligero con una figlia natu rale di Ubertino (2); ed in tal guisa diede fine per ora ad una inimicizia fra que ti due Principi, che durando potea partor re alla Marca Trivigiana de'mali effetti.

Tutti i popoli per questa amicizia pro

(2) Gli Scrittori non lasciarono il nome 1 dell'uno, nè dell'altro di questi giovani, onc

noi pur siamo nella medesima oscurità!

<sup>(1)</sup> I Cortusi Lib. VIII. Cap. XI, e così pi re il Chron. Estens, dicono, che l'andata di Ube: rino a Cologna fu a' due di settembre. E perch asserire il Vergerio, che ciò fa il di dopo del le ro congresso a Montagnana? Io lo giudico uno sbi glio di questo Scrittore.

arono allegrezza e contento; e solamen- 1343 e i Veneziani si misero in gravissimi ospetti, temendo che ciò potesse dar moivo di tentare qualche novità spezialmene sopra Trivigi, il di cui dominio non ra peranche con sodi fondamenti stabilio. Per la qual cosa licenziarono tostazente tutti quegli stipendiari di Padova, i Vicenza, di Verona, e di Parma, che rano al loro soldo in quella Città; ed rdinarono diligentissime custodie in tutti luoghi nuovamente acquistati in Terra erma (1). Risolvettero inoltre di demore il Castello di Treville, e di atterrardalle fondamenta; e a questa risoluzioe discesero più volentieri; perchè quel l'astello così vicino a Castelfranco era in rocinto di cadere sotto un dominio foestiero.

Almeno questo su il pretesto, che essi ublicarono per giustificarne la distruzioe; imperciocche quel Castello era di iurisdizione di Sara figliuola di Guglielno da Camposampiero, morto, come abiam detto, nel sebbrajo del 1342 (2); e lara si era maritata in quell' anno stesso on Maladusio Tempesta Avvocato di Triigi, che morì indi a pochi mesi. La ve-

(2) Ved. Doc. num. 1401.

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. XI. Verger. Vitæ Princip. Carrariens. pag. 169.

\*343 dova giovinetta passò allora in second voti con Beltrando figliuolo di Rolando de' Rossi da Parma, onorate essendone le nozze dalla presenza del Signor di Padova, e di una numerosa nobiltà, per cui si fecero grandissime feste. In poter de marito passarono allora tutti i Villaggi della giurisdizione di Sara, e spezialmente il detto Castello di Treville (1). I Veneziani che lo desideravano demolito, per ogni caso che potesse occorrere, si accordarono con Sara di darle sei mila lire ir quattro anni, e al Comune di Trivigi cor Ducale de' 26 agosto diedero l' incombenza della distruzione, che fu prontamenti eseguita (2). Vedremo in questo secolo andar mancando a poco a poco molti d questi piccioli Castelli, che in numero grande erano sparsi ne' territori delle Cit tà: rendendosi inutili a misura, che gl uomini andavano acquistando maggior cognizioni nell'arte della guerra, e dopo spezialmente che furono inventati i cannoni e l'armi da fuoco.

La pace con lo Scaligero mise Ubertino in istato di intraprendere de lavori magnifici e grandiosi. Egli aveva per le fabbriche un eccessivo trasporto, per eseguir le quali egli spese delle somme immen-

se;

(2) Ved. Doc. num. 1407.

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 1.

se: e ciò ch' è maraviglioso, per conto 1343 di esse egli non aggravò di nuove imposizioni i suoi popoli, nè fece alcuna esazione ingiusta. Compì egli adunque in quest' anno il magnifico palagio, che servì poscia di abitazione a' Principi, e terminò le mura del secondo recinto descritte dallo Scardeone (1). Rifece egli ancora non senza grandiosa spesa gli argeri del fiume Brenta, acciocchè le sue piene non innondassero il territorio. Scavò pure quel Canale, che da Este tira a Montagnana rendendolo atto al trasporto delle merci; e con ciò egli fece un benefizio grandissimo a que popoli, poiche i canali del pari che i fiumi non solamente contribuiscono all'accrescimento delle ricchezze di ano stato per la fertilità, che ne ricevono le campagne, ma ne aumentano ancora le ricchezze relative facilitando il rasporto di quelle medesime produzioni. Intraprese eziandio una escavazione lifendersi da'danni, che arrecava al suo erritorio il torrente Musone: escavazione he diede qualche gelosia al governo di Venezia, poichè fino da quel tempo tenevasi l'interramento delle lagune (2).

Selciò di pietre tutte le strade della Cità, e ne ristaurò moltissime, che condu-

cono

(2) Ved. Doc. num. 1406.

<sup>(1)</sup> Lib. III. Class. 13. pag. 279.

LIBRO

1342 cono a' principali villaggi del territorio Alzò la torre dell' orologio di Padova. dove egli pose anche l'orologio, che per que' tempi fu riputato maraviglia, di maniera che al suo autore Jacopo de' Dondi medico fu dato il cognome dell' oro logio, e da lui lo prese poscia tutta la sua discendenza (1). In fatti le fab briche tutte più magnifiche di Pado va, e del territorio, e le più uti li al commercio, alla salute, e alla col tura degl'ingegni, le quali ora in gran dissima parte sono o rinnovare o distrut te, furono opera di questo Principe (2)

Padova in tal guisa andava a poco poco riacquistando il primiero splefido re, e i Cittadini respiravano alquanto de lunghi disagi sofferti. Era un grandissi mo tempo, che la Provincia della Marc Trivigiana non godeva un riposo con tranquillo. Ogni cosa era quieta interna mente, e tutto spirava pace e riposo. L publiche dissensioni erano alquanto cessa te, e si sopirono pure quelle discordie che potevano portar qualche alterazion alla quiete universale. Così furopo quelle, che tuttora sussistevano tra il Vo

SCO-

(2) Ved. Dissertazione della famiglia da Ca

rara pag. 76.

<sup>(1)</sup> Scardeoni Lib. I. class. 9. pag, 205. Cortu Histor. Lib. VIII. Cap. 13. Mantissa al Monac Padovano pag. 739.

UNDECIMO: 149 scovo di Ceneda, e i due fratelli da Ca- 1343 mino. I Procuratori di San Marco sopra le Commissarie vedendo, che viemaggiornente crescevano gli scandali, e si turbava la pace de' popoli, desiderosi di por fine a così lunghe differenze, si contentaono di dare licenza al Vescovo, purhè si stabilisse una ferma pace, di poer nonnostante l'investitura del 1337 de2 2 ottobre, concedere alle due sorelle leatrice e Rizzarda figliuole di Rizzardo a Camino, e di Verde Scaligera, e ai ue fratelli Rizzardo e Gerardo, in feuo i Castelli di Cordignano, di Frego-11, di Valdimareno, di Solighetto, e di lumelle. Ma vollero però, che questa benza e concessione apportar non dovesse cun pregiudizio ad essi Procuratori, o sccessori loro intorno agli altri beni, castlli, fortezze, terre, ragioni, e giurisdizoni contenuti nella detta investitura. Tollero inoltre, che vi fosse apposta la clusola, che se mai in qualsivoglia temp accaderà, che o per mancanza di disindenti maschi, o per qualsivoglia alto colpa, o negligenza, si devolvesse il sudo di detti Caminesi al loro Signore, nn s' intenda devoluto al Vescovo, o 41 Chiesa Cenedese, ma ad essi Procumori. Di ciò fu fatto publico istrumente per mano notariale in Venezia a San Plo in casa Barbo, dove abitava il Vesevo Rampone di Ceneda, intervenendo Tomo XII.

1343 per le due sorelle nel di primo di otto-. bre Domenico di Guglielmo da Belluno, e due ambasciatori di Alberto e di Mastino dalla Scala (1). E questa convenzione fu poscia confermata in Ceneda da tutto il Capitolo a' sedici di quello stesso mese, e dagli stessi Caminesi ancora col notare un atto solenne di rimozione da tutte le altre loro pretese sopra gli altri luoghi del Cenedese, e col ratificare l'investitura del 1337 (2). E perchè essa aver potesse una stabile e lunga durazione, la Republica, che già avea dato il suo assenso a questa concordia, e gloriavasi di aver prestata l'opera sua, prese parte nel suo maggior Consiglio, che un suo Cittadino potesse ricevere in custodia qualche luogo de' Caminesi per conservazione della medesima (3). Ed in tal guisa, mercè la saggia condiscendenza de' Procuratori di San Marco, si levarono anche que'motivi di scandalose discordie, che avrebbon potuto portare qualche funesta conseguenza; e la pace ritornò a rallegrare gli animi di que' popoli afflitti

Ma in Vicenza non si godeva la medesima quiete; non già colpa degli Scaligeri,

(1) Ved. Doc. num. 1408. 1409.

(3) Ved. Doc. num. 1410.

<sup>(2)</sup> Il Documento sta nell'archivio secreto della Republica di Venezia.

UNDECIMO. geri, che anzi procuravano di abbellire, 1343 e fortificare quella Città; così dimostrando il rozzo epigramma in versi esametri latini in lode di Bernardo Scanabecchi Podestà di quest' anno per aver assistito alla erezione della Porta di Castello (1). A chi dunque se ne dovrà attribuire la colpa? a tale che sopra tutti dovea vegliare alla quiete di quel popolo, e conservare la publica tranquillità, io voglio dire al suo proprio pastore. Frate Biasio dell' Ordine de' Minori indegnamente alzato alla dignità Vescovile di quella Città commise tanti, e sì enormi eccessi, spogliando famiglie, profanando tempi, ricettando banditi, che alla fine il popolo irritato ed oppresso, e il clero giustamente sdegnato ebbe ricorso a Papa Clemente VI. perchè fosse dalla greggia rimosso quel lupo rapace, non più pastore, nè pa-

<sup>(1)</sup> Questo epigramma è riportato dal Pagliarini, ma così scorretto, che merita di esser qui riprodotto, come effettivamente si legge:

Mulcentes referens zephiros sua terga premebat Sol, aries, martisque duo tunc idibus actis Instabant de mense dies urgentibus annis Virgo tribus quater atque decem mille trecentos Ante deum, vernusque suo surgebat in ortu, Phebe lapis cum primus opus descendit in imum. Fundamenta struens Scanabica ab origine miles Bernardus tunc Rector erat, quem mentis Goris Dotibus ornavit Pallas sub fratribus alta Albertoque locum, do Mastino Scala tenebat.

1343 padre. Muovono una tenera compassione. e nel medesimo tempo orrore destano e sdegno le querele presentate al Sommo Pontefice dal popolo e dal clero Vicentino contro le malvagità e le scelleraggini di frate Biasio, se pur non sono esagerate come io credo (1). A Papa Clemente non saranno forse riuscite nuove così orribili accuse, essendo quasi impossibile. che la fama delle azioni di lui non fosse giunta anche in Avignone; volle nondimeno procedere colle forme più autentiche e più legali, dopo di che lo depose da quella Sede, e in Rieti lo trasportò, in cui visse esemplarmente per molti anni, dal che si vede che vere non fossero del tutto le accuse dategli (2).

In altri tempi Mastino non avrebbe comportato in una Città a lui cara tanto vitupero nel supremo Pastore; ma egli s'era umiliato assai colla potenza ecclesiastica, e guardavasi bene di entrare in nuove brighe con essa. Anzi pareva ch'egli cercasse aver pace con tutti; imperciocchè egli era condisceso in quest'anno a fermar confederazione col Duca d'Atene Signor di Fiorenza, o per meglio dire crudelissimo tiranno: confederazione che

ac-

<sup>(1)</sup> Ved. Documenti stampati nel Pagliarini Gronica di Vicenza.

<sup>(2)</sup> Ughelli Ital. Sacr. T.V. ne'Vescovi di Vicenza. Riccardi Istoria de' Vescovi Vicentini &c.

UNDECIMO. 149 accrebbe i sospetti de' Fiorentini, e che 1343 accelerò la rovina del Duca (1).

Nel tempo stesso Mastino convalidò con nuovi legami l'amicizia ch'egli aveva ultimamente conclusa con Lucchino Visconti: Era venuto a Peschiera Bruzio figliuolo naturale di Lucchino, e Mastino era andato ad onorarlo in quel luogo con tutta la magnificenza. Unissi poscia con lui, e in compagnia s'avviarono verso Milano (2). Giunti a Cassano ritrovarono Lucchino, che veniva loro incontro con nobile accompagnamento. Furono a pranzo a Monza, e il di seguente a Milano: e appena si può dire, non che descrivere gli onori, e le carezze fatte a Mastino dal Principe, e dall' Arcivescovo suo fratello in que' tempi di sua dimora in quella illustre Città. Ivi trattarono i propri affari, e si divisero co'segni della più cordiale amicizia. Bruzio accompagnò Mastino fino a Verona, e questo Principe nella sua capitale procurò di corrispondere alle nobili accoglienze, che aveva ricevute dal padre in Milano (3).

Giacchè egli era in pace co' suoi nimi-

ci

(3) Chron. Estens. pag. 409.

<sup>(1)</sup> Villani Cronica Lib. XII. Ammirato Lib. IX, pag. 344.

<sup>(2)</sup> Dice il Corte pag. 221., che il motivo di questo viaggio fu per visitare il celebratissimo tempio di San Giovanni Battista di Monza. Io non sono persuaso, che questo fosse l'unico motivo.

1343 ci procurava di farsi distinguere collo splendore de'suoi trattamenti; e questa era la sola lodevole qualità, ch'egli aveva ereditato dall' anima illustre di Canegrande suo zio. Nell'agosto se gli presentò un altro incontro di soddisfare al suo genio nell'accoglimento di Analdo Conte di Annonia. Questo Signore era di ritorno dal Santo Sepolcro di Gerusalemme (1): e perchè era di una nascita grande, e parente dell' Imperatore, e de' Re di Francia, d'Inghilterra, e di Sicilia, tutti i Principi delle Città d'Italia, per dove passava, andarono a gara di rendergli gli onori i più distinti. A'25 d'agosto egli si era partito da Mantova, ed era andato ad albergo al Castello d'Ostiglia. Mastino venne quivi in persona ad accoglierlo con grande onore, accompagnandolo fino a' confini.

Ubertino da Carrara nell'accogliere, ed onorare il suddetto Principe non volle esser di meno degli altri Signori, conciossiachè fosse anch' egli di un animo assai magnifico e liberale. E però sapendo,

<sup>(1)</sup> Il Chron. Estens., e la Cronica miscella di Bologna asseriscono, che questo Principe andava al Santo Sepolcro, ma i Cortusi Lib. VIII. Cap. 13., e l'Anonimo Foscariniano, ed altri molti Cronisti di que'tempi assicurano, che egli fosse di ritorno, e di fatti il viaggio, ch'egli tenne da Venezia a Padova, a Vicenza, a Bassano, ed in Germania indica apertamente il suo ritorno.

UNDECIMO. 151
onte era andato a Venezia spedi 1343

che il Conte era andato a Venezia spedì 1343 ad esso tre nobili ambasciatori, cioè Marsilio da Carrara, Rolando de' Rossi, ed Enrico da Lozzo, perchè gli servissero di onorata compagnia sino a Padova, non potendo egli incontrarlo trovandosi infermo a letto. La nobiltà Padovana, quando riseppe che vicina era la venuta di Anoldo, tutta si mosse in comitiva al di lui incontro; e perchè era sopravvenuta la notte, furono accese torcie per alcune miglia in così grande quantità, che ogni cosa era illuminata, come se fosse di chiaro giorno. Ammirò il Principe la bellezza, e la grandezza del palazzo di Ubertino, e andò a visitarlo al letto, ringraziandolo di tante spese fatte per lui, e di tante magnifiche accoglienze. Ubertino volle regalarlo di cavalli, di armi, e d'oro, ma Anoldo non volle accettar cosa alcuna, tranne due bellissimi palafreni. Alla sua partenza lo accompagnarono a Vicenza tutti i nobili di Padova, e di là si portò a Bassano prendendo la strada della Germania pel canale di Brenta (1).

Non fu meno splendido e generoso l'accoglimento fatto da Ubertino alla sorella del giovine Re di Sicilia futura sposa di un nipote di Lodovico Imperatore. Egli le andò incontro fino ad Oriago, ed ono-

rolla

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 13.

152 LIBRO

Volle in Padova nel proprio suo palagio Volle in persona accompagnarla fino a Bassano, da dove prese anch' essa la via dell' Alemagna, rendendole per tutto distintissimi onori (1). Ma si rifletta, che il passaggio di questa Principessa avvenne nel settembre del 1344, e che prima di questo tempo accaddero nella Provincia alcuni affari degni di memoria.

1344; All'entrar dell'anno 1344 si vede, che il governo Veneto avea tutta la premura di rimettere la Città di Trivigi nella sui grandezza di prima, poichè avea for mato un decreto, e publicato a universale cognizione, in cui prometteva esenzione e immunità da tutte le gravezze reali, personali, ordinarie ed estraordinarie pe cinque anni a tutti quelli, che volessere colle loro famiglie venire ad abitare ( dentro in Città, o nel territorio Trivi giano (2). Per le quali premure, e pe il dolce governo che godevano, vollero Trivigiani in publica forma dare un at testato alla loro Republica di gratitudine e di aggradimento; perciò a' cinque di febbrajo presero parte nel loro maggiore Consiglio di formar l'atto autentico di dar se stessi, e la Città, e il territorio

sot-

(2) Vedi Doc. num. 1411.

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 14.

UNDECIMO. 153 sotto il dominio di quella inclita Repu- 1344 blica (1). (\*)

Quest'

(1) Ved. Doc. num. 1412.

(\*) Questa Dedizione Trivigiana non è più una quistione di Critica a cercare se vero il fatto, che fu solennissimo, ma piuttosto in qual grado fu essa operativa; avvegnachè si vegga fatta cinque anni dopo che la Città obbediva già al suo legittimo Principe. Il Sig. Ab. Giambatista Rossi Cancellier vescovile di detta Gittà nell'ultima delle sue tre lettere ancor inedite, le quali tengono dietro all'abbastanza nota Discorsiva, e che pongono il sugello di evidenza al più interessante argomento quivi trattato, ha svolta felicemente tutta la quistione, inteso a provare il merito d'una verissima Dedizione, la prima, come tale, di ogni altra vantata da altri luoghi consudditi. Premessa però con molta saggezza la politica intelligenza di un simil contratto, in cui sono essenziali queste due cose, libertà nel popolo che fa la dedizione, e accettagione dalla parte del Sovrano; si può vedere coll'autorità degli Storici ancor Veneziani, e colla fede degli strumenti, che si trovano le suddette due condizioni. In quanto alla libertà abituale della Città, si può riflettere al manifesto della guerra spiegato già dai Veneti nella Ducale 4. aprile 1337, stampata nella Discorsiva pag. 104. Doc. XIII. (e da noi nel Doc. num. 1315.): in campo sumus (dice il generoso Senato) pro eximenda & exterminanda tyrannica pravitate ipsorum de la Scala, & pro danda LIPERTATE & FRAN-CHITATE Terris & gentibus .... All'onor di questo sentimento fanno eco il Sanudo: (Rer. Italic. Script. Tom. XXII. pag, 603.) e Paolo Morosini scrivente a Cecho Simonetta Consigliere di Francesco Sforza Duca di Milano (Cod. 541, Biblioteca S. Michele di Murano), affermando che i Veneti cedettero Padova ad Ubertino da Carrara, (a cui aspettava per elezione della Republica Pa154 LIBRO

Quest' atto, secondo il sistema di que' tempi, rendevasi quasi necessario, poichè fino allora i Veneziani non avevano avuto altro diritto sopra Trivigi, se non che quello di conquista, e un buon padrone desiderava di aver anche quello di una volontaria dedizione. Questa fu fatta con solenne istrumento in Venezia nel palazzo ducale a' 10 di febbrajo alla presenza di molta nobiltà Veneziana, e degli ambasciatori Trivigiani, che dal Comune a tale effetto erano stati mandati (1). E il giorno dopo i due sindici e procuratori

de'

dovana), e donarono a Trivigi la libertà, Tarvisiun libertati donavere; e soggiugne: Tarvisini auten sex annis libertate potiti, melius secum agi censen tes, se Veneto freno, quam propria libertate rege. rentur, per legatos Deditionem fecere. L'ultim riflessione poi cade sulla dedizione del 1329. 2 Juglio (Ved. Doc. num. 1120.) fatta agli Scaligeri non assoluta per verità, ma ristretta a certe con dizioni, tra le quali non si leggono altriment quelle di poter cedere altrui la Città, sebbene ne cederla ai Veneziani adempiessero gli Scaligeri i voto de' Trivigiani medesimi, dichiaratisi già il tante guise di volersi sottomettere all'immortali Republica. In quanto poi alla consegna dell' Città coll'amplissima donazione ancora di tutte l Regalie, e l'accettazione successiva del Sovrano niente v'ha di più chiaro ne' documenti, e nell Ducale 18 febbrajo 1344. indiritta al Podestà d Triver: dederunt (i Trivigiani) de concesserun Nobis or nostro Communi Venetiarum plenum domi nium Tarani lo districtus ... ipsamque conces sionem recepiación de acceptavimus ordinate.... (1) Ved. Doc. num. 1413.

UNDECIMO. 155 e' Trivigiani, che furono Gerardo de' Bal- 1344 achini Cavaliere, e Niccolò de Adelnario Dottor di leggi prestarono il giumento di fedeltà e di ubbidienza alla lepublica a nome di tutto il loro Coune (1). In vigor di che la Republica pedì un messaggiero colle opportune comilssioni a prender della Città e del tertrorio il possesso giuridico (2). E pernè al Podestà di Trivigi era nato dublo, se questo possesso dovesse esser predella Città sola, o pure anco di tutti iCastelli del distretto ad uno ad uno norinatamente, il Doge rispose, che quel-I della Città bastar poteva per tutti i (astelli del Trivigiano, eccetto che per (avolano, dovendosi di quello prendere pricolare possesso (3).

E di fatti fu preso per Cavolano un pssesso a parte (4); per la qual cosa si sscitarono de'rumori nuovamente col Patiarca, pretendendo egli che i Veneziani un avessero sopra quel Castello tanto dirto. La Republica che desiderava un agiustamento anche per quelle pretese, un avendo potuto conchiudere cosa al-

cuna

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1413. 1414.

<sup>(2)</sup> Ved. Doc. num. 1415.

<sup>(3)</sup> Ved. Doc. num. 1416., e due documenti simpati nell'Esame delle pretensioni di Asolo ec. 12: II. pag. 135. 137.

<sup>(4)</sup> Ved. Doc. num. 1416.

\*344 cuna il Partiarca di Grado, condiscesi alla elezione di nuovi giudici arbitri col la intelligenza del Patriarca, e del Capi tolo d'Aquileja. Boniolo Canonico di Sai Marco Dottore di Gius Canonico fu eler to da'Veneziani, e il Patriarca e il Capito lo Aquilejese scelsero Guidone Vescovo d Concordia, e in caso di disparere e gli uni e gli altri nominarono un terzo giudice, ch fu Petrocino Abate del monistero di Sa Cipriano di Murano. Fu stabilito a quest giudici il tempo di sei mesi a deffinir la differenza, e fu loro accordata la fa coltà di raddoppiarlo ancora, dove ci fos se il bisogno. Essi dovevano ragunarsi i luoghi medi, come in Sacile, in Cone gliano, o in altro sito ivi vicino, e stat vi un mese per luogo. E perchè intant si dovessero regolare con giustizia le co se, fu stabilito che si creasse un merig per ogni villa, che era in contesa, quale reggesse gli uomini, e raccogliess le rendite. I Trivigiani concorsero ar ch' essi col loro istrumento di procura essendo parte interessata (1).

Dopo di che i Veneziani fecero u proclama, che i nobili Rusticani dovessi ro far descrivere i loro nomi alla Città se volevano godere delle fazioni reali personali cogli altri Trivigiani (2). In

essen-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1417. (2) Ved. Doc. num. 1418.

UNDECIMO. 157 ssendo nato un incendio nel borgo di 1344 lan Tommaso a motivo, che molte case rano ancor coperte di paglia, fu fatto n decreto, e proclamato in tutti i borghi ella Città, che a scanso di ogni altro lteriore disordine fossero tostamente tut-: coperte di tegoli (1). Aveva incominato l'Italia a uscire da quella zotichezdi costumi, nella quale, colpa de'bariri, era caduta; ed anche le fabbriche innalzavano in questo secolo con qualle buon ordine e con maestà, ma rima-Ivano ancora entro alle Città molte cascie mal fabbricate, che aveano servito ricovero a' Cittadini ne' secoli già passi. E queste si andavano distruggendo spoco a poco, e rifabbricando a misura, ce scemava il furore de' Cittadini soliti a sigare l'odio, e la vendetta contro le ce de' loro inimici saccheggiandole ed irendiandole. Finchè in Italia durò quest frenesia cagionata dalle matte fazioni, In potevano sorgere palagi, nè case magifiche, poichè v'era sempre pericolo, ce alla prima sollevazione fossero arse, e incendiate.

La Provincia era quieta e tranquilla geralmente parlando, e quantunque ne'confii de' Trivigiani, e de' Bassanesi vi fosqualche disordine di violenza, pure non

giun-

<sup>1)</sup> Ved. Doc. num. 1419.

1344 giunse a turbar la publica pace. Ave vano i Bassanesi non so se di propria at torità, o per commissione del Carrares piantato una gran pietra intendendo ch quella servir dovesse di confine a'due ter ritori, ed avevano occupato con quello pi di due mila campi, che prima non ave vano. Questa fu riputata una violenz da' Trivigiani contro il buon ordine, le convenzioni, che ultimamente si eran stabilite, e perciò il loro Podestà, ch era Filippo Orio scrisse in decembre ut lettera a Marco Soranzo Podestà di Asc lo, ordinandogli che di notte tempo cava dovesse quel termine, e levarne ogni m moria, acciocchè mai in tempo alcur non si dovesse pregiudicare a' confini d territorio di Romano. E così fu fatto ma qui non rimase l'affare proseguend si negli anni venturi, come vedremo (I

Ma assai più pericoloso era il fuo di due rilevantissime guerre, che arde ne' confini della Provincia. Una era Istria fra i Veneziani, e Alberto Con di Gorizia, e l'altra in Valsugana fi Niccolò Vescovo di Trento, e Sicco di Caldonazzo. Alla prima però fu dato compimento in quest' anno con istrumento pace de' 21. agosto fra il Doge Andri Dandolo, e il Goriziano dopo reciprocloffese in quella Provincia, e dopo u

scon-

<sup>(1)</sup> Ved. Doc. num. 1421, 1422.

sconfitta che ricevette Alberto dalle armi 1344 Venete. I Capitoli della medesima contengono in sostanza, che pace perpetua esser debba fra l'uno e l'altro popolo, che demolir si dovessero i Castelli di Trivignano, e Mimigliano col patto che più non si potessero rifabbricare, restando però le terre sotto la protezione del Conte di Gorizia, che il Doge arbitro fosse nelle controversie di Montona, che i Veneziani dovessero restituire Antignano, ma dopo di aver demolite le fortificazioni, che il Conte non debba dar ajuto in Istria a' nimici del Doge, che fuori d'Istria in caso di Veneta guerra il Conte debba richiedere il Doge, se lo vuole a stipendi, e se non lo vuole possa divenir stipendiario de' nimici, che non s' includano nella presente pace gli autori del latrocinio fatto in Istria a' Veneti, dal quale era nata la presente guerra, che i origioni fossero rilasciati dall' una parte dall' altra, e rimessi reciprocamente i ubamenti, e le offese eccetto le ruberie n tempo di tregua, per le quali si doresse stare alla fede del Doge, e fosse gli giudice di quelle fatte da' Veneti in juel tempo da restituirsi; e il tutto in ena di marche cinque mila d'argento al contravventore (1).

Ebbe

<sup>(1)</sup> Questo documento esiste nell'archivio sereto della Republica di Venezia.

1344 Ebbe pure anche la seconda un lieto fine in quest'anno col mezzo di Ubertino da Carrara. L'ottima sua amministrazione, quantunque accusata di rigore alquanto eccessivo, anche presso i forestieri gli aveva acquistato nome e riputazione di Principe giusto e saggio. Essendo egli amico di Sicco, e vedendo che non poteva resistere a lungo contro le forze del Vescovo s'intromise per accordarli ad una stabile pace. Ed è probabile, che Ubertino interponesse la sua mediazione dopo che Sicco era andato a Padova per ottener soccorso da lui (1). Il Carrarese scrisse al Vescovo, e furono fatte le tregue. Le differenze si compromisero in Übertino, nell'Imperatore Lodovico, e nel Marchese di Brandeburgo figliuolo di Lodovico. Il Vescovo aveva tanta estimazione del Carrarese, quantunque lo conoscesse amico di Sicco, e tanta fede nella giustizia di lui, che egli lo elesse per il suo giudice arbitro (2). La quistione fu agitata per via de'respettivi ambasciatori, e nelle Notizie Storiche delle Chiese di Trento del P. Bonelli si vede, che fu terminata con aggradimento delle parti.

Per quello che riguarda agli affari della Lombardia i Principi furono occupati

se-

(2) Ved. Doc. num. 1420.

<sup>(1)</sup> Cortus. Histor. Lib. VIII. Cap. 14.

UNDECIMO: 153 mire de' propri interessi. Obiz- 1344

secondo le mire de' propri interessi. Obiz- 1344 zo rimasto unico Signore di Ferrara e di Modena per la morte del Marchese Niccolò avvenuta in maggio (1), tenne molti colloqui con Mastino, e cogli altri Principi suoi amici. Uno ne fu fatto a'19 di giugno, in cui lo Scaligero andò in persona a Ferrara, e così pure Taddeo Pepoli, i quali ricevettero dal Marchese le più onorevoli accoglienze. Un altro fu tenuto in agosto a Legnago, al quale intervenne Obizzo in persona, e Giacomo figliuolo di Taddeo Pepoli, e siccome queito era un luogo della giurisdizione di Mastino, così questo Principe volle ditinguersi nella splendidezza, e nella magnificenza (2).

Io credo che molto si parlasse in queti abboccamenti degli affari di Parma, e e' Correggeschi. Conosceva Azzone da Lorreggio sì per la poca concordia che assava fra lui, e i suoi fratelli, come ncora per la discordia de' Cittadini, e er la forza esterna de' nimici, che non oteva sostenere più lungo tempo la Sinoria di quella Città. Dall' altro lato

spi-

<sup>(1)</sup> Al corpo di Niccolò fu data sepoltura in rrara con grande solennità. Fra gli ambasciatomandati a condolersi per questa morte de'Prinpi amici col marchese Obizzo si annoverano ane quelli del Signor Ubertino, e del Signor Mano. Ved. Chron. Estens. pag. 412.

<sup>(2)</sup> Chron. Estens. pag. 412. Tomo XII.

i patti rilasciar la Città in balia di Lucchino Visconti. Ma Azzo non voleva ce dere il dominio di una Città così illustra senza suo grandissimo interesse, e temen do di poter trarre poco profitto dal Visconti, che la pretendeva per diritto, trat tò di venderla al Marchese Obizzo, e all'Estense non fu difficile di ottenere d Mastino il beneplacito di accudire a que sto trattato, perchè così egli veniva vendicarsi de' Correggeschi inimicandoli Lucchino, e ad impedire che Parma no cadesse fra le mani di questo Princip suo nimico (1).

Pertanto Azzo affrettossi di stabilirne contratto, perchè già la sedizione era en trata ne'Cittadini; alcuni de'quali desiderav no di darla ad Obizzo, ciò che il popo non voleva; altri la volevano dare al Vi conti, ed altri a Filippino Gonzaga Obizzo essendo a Modena ebbe secreti simo trattato con Azzo, il quale s'el accordato con Giovanni suo fratello, col nipote Cagnuolo, senza farne alcumotto a Guido altro suo fratello, e a'z di ottobre fu stipulato l'istrumento dell cessione per prezzo di sessanta mila, come altri scrivono, di settanta mila fic

rini d'oro (2).

(1) Chron. Estens. pag. 412.

CO-

<sup>(2)</sup> Storia di Parma dell'Angeli pag. 179. Cr

In quel giorno stesso con alcune squa- 1344 dre di cavalleria e di fanteria il Marchese spedì Giberto da Fogliano, il quale a nome di lui prese il possesso della Città. A'tre di novembre Mastino andò in persona a Modena, e il di dopo vennero Giaomo de' Pepoli, Giovanni Alberghetti-10 di Faenza, Riccardo degli Alidosi da mola, Malatesta da Rimini, e Ostasio la Polenta, i quali tutti promisero ad Dizzo ogni loro assistenza ed ajuto per conservazione di Parma. Allora Azzo a Correggio, e Giovanni suo figliuolo, Cagnuolo suo nipote con publico istruiento cedettero al Marchese ogni loro igione sopra di quella Città. Poscia a' dì ieci di novembre esso Marchese si parda Modena con grande quantità di Caulieri e pedoni, e agli undici entrò in arma con grandissimo trionfo ed onore, compagnato da tutti i sopraddetti Signo-, eccettuato Mastino, che se n'era riirnato a Verona per non andare in una littà, di cui era stato padrone. Ivi 1adunto il Consiglio generale nel dì 23 di nvembre con approvazione concorde elestro que' Cittadini Obizzo a loro Signore, igli eredi e successori suoi, facendo di

que-

la miscella di Bologna di fr. Bartolomeo dalle Izliole, Storia di Guastalla del P. Affò pag. 179. I. Chron. Mutinens. Rer. Ital. Script. T. XV. Cron. Regiense Rer. Ital. Script. T. XVIII.

co istrumento per mano di notajo (1).

Fin qui le cose erano andate prospera mente, ma un'avversità accaduta confer mò, che su i confini del gaudio abit. il lutto. Filippino da Gonzaga, che mi rava di mal occhio le felicità del Marche se, era andato a Milano a parlar con Luc chino, che non meno di lui arrabbiav per veder Obizzo fatto padrone di Parma Quantunque questi Principi avessero tre gua coll' Estense, pure non si fecero scru polo alcuno di radunare un esercito d fanti e di cavalli, e di balestrieri, e c inviarlo segretamente per varie vie Reggio. Ubertino da Carrara inviò ar ch'egli delle truppe al Gonzaga per si condare le mire illecite ed ambiziose questo Principe (2).

Ora nel giorno sesto di decembre, de po aver lasciato buon ordine a Parma si mise in viaggio il Marchese colle su genti per tornarsene a Modena, e si fei mò la notte a Montecchio. Nel seguer te giorno s'incamminò alla volta di Modena, non sospettando di un inconrro fatto, e fidandosi del passaporto già ol tenuto da' Gonzaghi. Ma appena furono

le

(2) Cortus, Histor. Lib. VIII, Cap. 15. Antic Estens. P. II. pag. 109.

<sup>(1)</sup> Riportato nelle Antichità Estensi Par. 1

UNDECIMO. 157 le prime sue schiere giunte a Rivalta, 1344 che l'esercito di Filippino uscendo dall'agguato, in cui s' era posto, le mise in fuga, e la fuga di queste portando il terrore alle altre che seguitavano, tutte andarono in rotta, restando prigioni settecento e ventidue persone, e fra queste molti conestabili e nobili, cioè Giberto da Fogliano con suo figliuolo e con un nipote Giovanni de' Malatesti da Rimini, Sassuolo da Sassuolo, ed altri moltissimi di nascita illustre (1).

Gran rumore fece per tutta la Lombardia la fellonia di Filippino, il quale ipportava per iscusa di avere bensì conceduto il passaporto per l'andare, ma non già pel ritorno: seusa da non adoperarsi se non da Principi di mala fede e di poa onoratezza. Dopo avere il Marchese Obizzo lasciato per suo Vicario in Parna il Marchese Francesco figliuolo di Bertoldo nel dì 21 di decembre si partì li là, e per la via di Piolo, di Frassinoo, e Monfestino giunse nel giorno di Natale a Modena, e finalmente nel dì juattro di gennaĵo del 1345, si restituì 1345 illa Città di Ferrara, dove cominciò a pensare alla difesa delle sue conquiste, e

a ven-

<sup>(1)</sup> Gazata Chron, Regiens, nel T. XVIII, Rer. al. Script. Angeli Stor. di Parma pag. 179.

1345 a vendicarsi della invidia, e della mala

fede de' Gonzaghi (1).

Nè tardarono a spedirgli de'grossi rinforzi di genti Taddeo de' Pepoli Signor di Bologna, Francesco degli Ordelaffi Signor di Forlì, e Mastino dalla Scala, a tenore delle misure, che questi Signori ave. vano preso in un parlamento, che tennero a Legnago nel decembre prossimo passato. Anzi Mastino avea giurato in quello, che avrebbe fatta tal vendetta contro de'Gonzaga, che il Marchese ne sarebbe contento. Tennesi ancora un abboccamento a Ferrara, dove pure intervennero Mastino, Giovanni de' Pepoli, Ostasio da Polenta, Malatesta da Rimini, e gli ambasciatori de' Pisani, i quali tutti promisero ajuti al Marchese (2).

Intanto alla scoperta Lucchino Visconti, e i Signori da Gonzaga mossero la guerra. Al finir di gennajo non avendo riguardo alla rigida stagione fecero marciare un esercito di due mila e più pedoni, che furiosi corsero sopra il distretto di Verona appresso la Torre della Scala depredando, ed abbruciando ogni cosa. Di là passarono sul Ferrarese sino a Pon-

te

(2) Chron. Estens. loc. cit.

<sup>(1)</sup> Chron. Estens. Cronica miscella di Bologna, Antich. Estens. Istoria di Parma nel T. XII., Rer. Ital. Script. &c.

UNDECIMO. 159 te di Lagoscuro, e misero a ferro e fuo. 1345 co tutto il Polesine fino a Figheruolo (1).

Le genti del Marchese unite con quelle di Mastino, e degli altri Collegati si vendicarono ben tosto di questi insulti sopra il territorio di Reggio, impadronendosi di San Polo, delle quattro Castella, di Corriago, e di altri luoghi, ed arrecanlo danni immensi agli sventurati villaggi. Ed ecco acceso un fierissimo incendio in utta la Lombardia, che non sarà per esinguersi così di leggieri; incendio assai iù dannoso, poichè secondo il barbaro tile di quell'età si estendevano i nimici dissipar le biade, ad ardere le campane, a rubare gli armenti, a tagliare gli rbori e le viti, ed uccidere gl' infelici avoratori, lasciando senza coltura i paei, senza possessori le ville, e i disfatti difizi senza gli usati loro abitatori.

Il Visconti, che era pieno della più fia politica, avea rivolto le sue mire sora di Parma, e a questo unico oggetto gli ajutava i Gonzaghi, sperando di conguir qualche cosa per se, e fomentava gretamente le dissensioni nella Città. lel dì quarto d'aprile i Rossi cogli ali Ghibellini di Parma attizzati dal sereto favore di lui fecero una sollevazio-

ne

<sup>(1)</sup> Chron, Estens, Cronica miscella di Bolo-

1343 ne pericolosa, se non che il Marches Francesco accorrendo co'suoi opportuna mente dissipò il turbine, per cui molt de' sediziosi perdettero poscia la testa Appresso nel dì 26. di giugno Maffeo d Pontecarale da Brescia condottiere delle genti del Marchese Obizzo unitosi con Carlotto da Piacenza Capitano della Ca valleria di Mastino, e con altri Conesta bili Tedeschi ed Italiani tentò di sorpren dere Reggio. Molti della lor gente sali rono fin sulle mura, e combattendo en trarono anche nella piazza; ma perch non giunse a tempo per mancanza di sca le l'ajuto occorrente, furono rispinte de Filippino le genti dell' Estense, e delle Scaligero, molte rimanendone prese, molte uccise ed annegate nelle fosse (1)

Quest'infortunio fece pensare all' Esten se e allo Scaligero di rinforzare l'eserciti con maggior numero di truppe; se noi che nel maggior uopo degli affari manci alle promesse Taddeo Pepoli. Questo Si gnore, qual si fosse il motivo, avea cangiato opinione, nè più voleva durare nell'alleanza con essi, nè aver parte negli affari di quella guerra. Rimasero sorpressi a tal nuova, nè volevano credere, che ciò fosse vero, e per vedere se la loro persona poteva far qualche breccia nell'animo

nino

<sup>(1)</sup> Chron, Estens, loc, cit,

nimo di quel Signore, pensarono di por- 1345 tarsi personalmente a Bologna. Essi partirono a' due di luglio, e si unirono seco loro in compagnia Ostasio da Polenta, ed Azzo da Correggio. Incontrarono per istrada Giovanni figliuolo di Taddeo, che venivagli incontro per onorarli. Le accoglienze che ricevettero da quel Principe in Bologna furono grandi e magnifiche. Il Marchese ebbe il suo alloggio a San Procolo, e Mastino nel Convento de' frati Domenicani. Ma per quanto facessero, e per quanto dicessero ne' vari parlamenti, ch'essi tennero con Taddeo, non ebbero forza di rimuoverlo dal suo proposito. Tutto si ridusse in onori, in cirimonie, in parole, ed essi partirono senza poter ottener cosa alcuna (1).

Lucchino intanto rinforzò maggiormente la guerra collo spedire a' Gonzaghi un gagliardo rinforzamento di soldati, i quali presero Soragna, e Castelnuovo, e c'accamparono a Colecchio. Uscì anche di Parma il Marchese Francesco, ed uscirono insiememente con lui le milizie delo Scaligero. I due eserciti si erano appostati a fronte col desiderio di dare o di ricevete la battaglia, che fu esibita, ed accettata da ambedue. Nel di stabilito il Marchese Francesco tirò fuori le sue

schie-

<sup>(1)</sup> Chron, Estens. Cronica Miscella di Bolona ec.

ordine di battaglia. Era con lui Frignano dalla Scala figliuolo naturale di Mastino, giovane valoroso e di grande coraggio; ma osservando il Marchese, che
i nimici non si movevano, stando così
apparecchiato alla battaglia decorò del cingolo militare molti cavalieri di quell'esercito, fra i quali Frignano, Carlotto da
Piacenza Capitan delle genti Scaligere,
Bortolamio Mezzascala, Bonifazio da Savignano, Gabriotto da Canossa, Guelfo
de Girardini da Fiorenza, ed altri moltissimi.

Questi Cavalieri fatti in tal modo nel principio delle battaglie si chiamavano Cavalieri d'arme, a differenza de' Cavalieri bagnati, che si creavano con grandissime cerimonie, e conveniva che fossero bagnati, e lavati da ogni vizio, de' Cavalieri di corredo, che con la veste verde bruna, e colla dorata ghirlanda pigliavano la cavalleria; e de' Cavalieri di scudo, che erano fatti Cavalieri o da' popoli, o da' Signori, e andavano a pigliare la cavalleria armati, e colla barbuta in testa.

Vedendo il Marchese, che il dì s'appressava al suo fine, e che i nimici non s'erano ancor mossi dal campo loro, pensò di ritirar anch' esso le schiere entro agli alloggiamenti; e il di seguente seppe, che verso la mezza notte le genti di

Luc-

UNDECIMO. 163
Lucchino si erano furtivamente ritirate 1345

abbandonando vilmente gli accampamenti. Seguirono di poi vari incontri fra alcuni corpi staccati dell'esercito, ne'quali ebbero sempre la peggio le truppe di Lucchino, e de'Gonzaga. Finalmente nel mese d'agosto nel giorno decimonono l'esercito del Marchese, e di Mastino

passò all'assedio di Reggio (1).

Insorsero in que' medesimi giorni alcuni dissapori fra Mastino, e i Fiorentini per motivo de' danari, che questi gli dovevano ancora per la compera di Lucca; e le cose si turbarono di maniera, che già temevasi venir si potesse ad una aperta rottura. Ricusarono i Fiorentini di dargli ciò di che erano debitori per quella Città, non avendola essi ottenuta. Mastino, le cui pretese erano giuste, fece rinchiudere in prigione i dodici ostaggi Fiorentini, che iveva, e fece inoltre carcerare quanti Fioentini si ritrovavano in Verona, ed in Vitenza. Il Marchese, che era sato il mediatore del sopraddetto contratto di Lucca, : al quale premeva più, che ad ogni alro, che Mastino non si turbasse co'Fioentini, operò in modo che si riducesse in parlamento in Ferrara alla sua pre-

sen-

<sup>(1)</sup> Chron. Estens. Cortus. Histor. Lib. IX. Lap. 3. Cronica Miscella di Bologna, Storia di l'arma nel T. XII. Rer. Ital. Script. Angeli Stoia di Parma ec.

tembre, e vi si trovarono Mastino, Giovanni de' Pepoli, Ostasio da Polenta, e gli ambasciatori di Firenze. Tutti si frammisero ad accordar le quistioni, e Mastino diminuendo dal suo credito la metà della somma, contentaronsi i Fiorentini di pagare in due mesi sessanta cinque mila fiorini d'oro, invece di cento e trenta mila, che dovevano, come fecero puntualmente volendo ricuperare gli ostaggi (1).

Intanto le genti Estensi, e Scaligere proseguendo l'assedio avean fatto fare intorno a Reggio una profondissima fossa, acciocchè niuno potesse entrarvi, nè uscirne. E senza dubbio avrebbono avuto quella Città, se in quell'esercito non vi fosse entrata la pestilenza, per cui morì lo stesso Francesco Marchese d'Este, e Maffeo di Ponte Carali, ed altri non pochi. La qual cosa vedendo le genti di Mastino levarono il campo improvvisamente a' quindici di ottobre, e a Verona si ritornarono. L'esercito Estense similmente si ritirò, ed abbruciate le bastie, che avevano fatte, ritornò a Modena (2).

(2) Chron. Estens: pag. 424. Cronica Miscella di Bologna pag. 348. Gio: Villani Lib. XII.

<sup>(1)</sup> Villani Croniche di Fiorenza Lib. XII. Chron, Estens. Coppo Storia di Firenze Lib. VIII.

UNDECIMO. 165 Quest'infortunio rammaricò pur assai 1345 il Marchese, e gli altri Collegati, e per

vedere se potevano accomodar gli affari di nuovo, vollero eglino stessi in persona andar ad abboccarsi con Mastino. Pertanto a' 24 di novembre Obizzo Marchese d'Este, e Giovanni de' Pepoli, e Ostasio Polentano partirono da Ferrara, e andarono a Legnago, dove vi era Mastino ad' aspettarli. Vi si aspettava anche Jacopo da Carrara, che non venne (1). Egli è probabile che tutti s'accordassero di nuovo a continuare la guerra, poichè di fatti ella proseguì anche nell'anno venturò, come diremo.

FINE DEL TOMO UNDECIMO.

<sup>(2)</sup> Chron, Estens. loc, cit. Cronica Miscella di Bologna loc. cit.



# DOCUMENTI.



Num. MCCCLXXXVIII. Anno 1341. 13. Febbrajo.

Note delle rendite, e delle spese annuali del Comune di Trevifo. Tratta dal libro degli Atti del Comune pag. 39.

In nomine domini nostri Jesu Christi. Hec est notitia introiaum, & expensarum Communis Tarvisii reducta in scriptis per ne Menegellum Ingoldei de Lignamine publicum Imperiali auloritate notarium de mandato nobilis, & potentis viri Petri e Canale Civitatis Tarvisii honorabilis Potestatis & Capitanei to inclito & excellentissimo ducali Dominio, Duce, & Comuni Venetiarum.

De libro ser Marcoboni massarii Communis Tervisii, & so-

ciorum fuorum.

icium vini Civitatis Tervisii, & Burgorum & de portu lib.

triginta una mille parv.

cium Mompasture Civitatis Tervisii, & Comitatus de Anoale secundum consuetudinem hactenus observatam. Cinus qu. l'egne habet pro quingentis & quinquaginta libris par.

rium fex den. pro lib. a Civirate Tervisii, & diftrictu pro DL. lib. parv.

cium duo den, pro lib. pro XIII. mill. & quinquaginta ib. parv.

Lium panis Civitatis Tervisii, Burgorum, & de Portu pro uabus millibus & sexcentis lib. parv.

Summa hujus lateris LII. mill. & septingente lib. parv. Dium panis & vini castrorum, & Villarum districtus Tarvii, & Castri de Anoale, & Villarum, que olim ipsi Castro insueverunt obedire pro septem millibus & octingentis lib.

Dium panis, & vini, & raparum de Mestre pro septem

illibus & quingentis lib. parv.

Dum bulle pignolatorum secundum consuetudinem pro quaraginta lib. parv.

Dum panis & vini Villarum de Anoale pro mille lib. parv. Dum ledaminis platearum pro novem lib. parv.

ımma hujus lateris lib. XVI. mill. CCC. & quadraginta novem parv.

Dum piscariarum pro ducentis & octuaginta lib. parv. Dum bigonciorum Civitatis Tervisii pro LXII. lib. parv. Missiones Communis Tervisit jacentes in Canizano, pro quinle libris parv. in anno.

Caeres Communis Tarvisii, & pro custodibus dictorum carcem pro CL. lib. parv.

Strarias Communis Tervisii jacentes in contrata S. Leonardi D CCXL. lib. parv.

Barrias de S. Leonardo pro CXXX. lib. parv. Summa hujus lateris lib. DCCCI.XVII. parv.

Sola-

DOCUMENTI.

Solanas Communis Tarvifii fuper platea Carubii pro LXX. lii

Beccarias de S. Leonardo pro triginta quatuor libris in anno.

Herbam Musilli pro LXVIII. lib. parv.

Stationes & arcasia de subrus palatium secundum consuetudine pro DCCXC. lib. parv.

Beccarias de Carubio Communis înter columnam cum Ratie Rigi beccarii olim derenta per Marinum de Penfa pro centis & viginti lib. parv.

Mndam generalem Civitatis Tarvifii.

Summa absque muda lib. MCLXXXII. parv: Molendina de super Silerem pro CCCCXXX. lib. parv.

Nemora de fubtus Arzonum, de Musseta, de Nuvoledo, de M nica, de Aunoredo, de S. Amelio, de S. Donato, de Cruc & omnia alia nemora jacentia, & posita in Ter. pro duab millibus lib. parv.

Domum de Turre de S. Maria Majori pro XL. lib. parv. in ann Fornaces Communis Tarvisii jacentes in tribus . . . . pro L. l

parvorum.

Fonticum Communis Tarvifii, & possessiones Communis Terfii, que fuerunt illorum de Romano olim detente per Zolitum, exceptis nemoribus Communis pro mille & quinger lib. parv. in anno.

Summa hujus lateris lib. quatuor mille quingente & viginti pe Summa introitus, de suprascriptis introitibus absque muda c

lib. LXXV. mille DCLXVIII. parv.

Summa expensarum. Pro X. banderiis equitum in anno capit lib. LX. mill. CCI parv. Summa expensarum în anno pro XII. banderiis peditun civitate capit lib. XVIII. mill. parv. Summa expensarum in no pro IV. banderns peditum in castro Tarvisii capit libras mill. & CC. parv. Et Capitaneis & custodibus de Quero in a lib. CCCCXXXII. parv. Et Capitaneis & custodibus Turris pl. s pro uno anno lib. DCLXXII. parv. Et stipendiariis de Opiter in anno lib. DCCXX. parv. Et illis de Castro franco lib. MCCCC. parv. Et illis de Afillo lib. DCCCCLX. parv. Et illis de Me lib. tres mille & CCC. parv. Notandum eft, quod una bandi peditum, que erat in burgo de Mestre cassata est vigore litte rum ducalis Dominationis. Et Capitaneis & baroariis a MDCCCCLXVIII. parv. Et XVI. custodibus portarum lib. mill. & LX. parv. Et schiraguaitis lib. MLVI. parv. Et Carr. nariis Palatii lib. CCXL. patv. Et Rugatino Preconi lib. LXXII parv. Et Zanussio Preconi lib. LXXXIV. parv. Et illis qui rant lumeriam lib. XLVIII. parv. Et Marco Sarafino lib. XLV parv. Et Menegello Ingoldei Cancellario Communis lib. L. parv. Notandum est quod dictus Menegellus nunc habet libras grofforum in anno vigore litterarum Ducalis Dominationis. Et e favoribus carnium lib. LXXII. parv. Et extimatoribus carr lib, XCVI. parv. Et pro pane carceratoribus lib. LXXII. par DOCUMENTI.

ribus Capitaneis portarum lib. LXXII. parv. Et Brunacio marangono lib. CXX. parv. Nota quod dictus Brunacius caffatus eft igore litterarum Ducalis Dominationis. Et illis qui portant claes lib. XXXVIII. & fol. VIII. parv.

Summa predictarum expensarum capit lib. XCVIII. mille DCCCCLXII. & fold. VIII. parv.

xpense Communis Tarvisii.

Primo pro Domino Potestate & Capitaneo pro suo salario unius

anni lib. sex mille & CCCC. parv.

omino Potestati Mestre pro suo salario unius anni lib. MD. parv. domino Potestati Castri franchi pro suo salario unius anni lib MCC. parv.

omino Potestati Afilli pro fuo falario unius anni lib. MCC. parv. omino Potestati Opitergi pro suo salario unius anni lib. MCC.

parvorum.

ominis Castellanis Castri Civitatis Tervisii pro suo salario unius

anni lib. MCC. parv.

ominis Camerlengis pro corum falario unius anni lib.DCCLXVIII. parvorum.

uobus massariis Communis Tarvisii pro uno anno lib. CXCII. parvorum.

Summa hujus lateris capit lib. XIII. mill. DLX. parv. Anibaldus de la Valina Comestabilis equitum omni mense lib.

X. fol. XVI. parv. Bertrandus Cervella Comestabilis ut supra DIX. fol. XVI. parv. Dominus Rainaldus Comestabilis ut sun lib. DIX. fol. XVI. parv. Giacomacius de Ninglano Comestalis ut supra totidem. Bastardus de Canana Comestabilis ut su-12 totidem. Ugolinus de Rubeis Comestabilis ut supra totiin. Gerardus de Aldigeriis Comestabilis ut supra totidem. Izermanus Comestabilis ut supra totidem. Guarnerius Comebilis ut supra totidem. Petrus Carbonarius Comestabilis pedi-In lib. CXXV. pro omni mense. Petrusbonus Caltrarius Comebilis ut supra totidem. Christophorus Comestabilis ut supra tidem. Marius Vingola Comestabilis ut supra totidem. Almo-1 Carbonarius Comestabilis ut supra totidem. Petrus Caraben (mestabilis ut supra totidem. Guilielminus Rubeus Comestabil'ut suprà totidem. Ognobene de Venetiis Comestabilis ut su-E totidem. Barbota Comestabilis ut supra totidem. Ser Mana de Molino Comestabilis ut supra totidem. Radivus Tajape. Comestabilis ut supra totidem. Andreas de Terradura Co-estabilis ut supra totidem. Et IV. Comestabilibus in Castro lib. I. parv. Et Capitaneo Pontis Plavis cum octo fociisomni men-Ilib. LVI. parv. Et Capitaneo de Quero cum quatuor fociis uni mense lib. XXXVI. parv. Er uni Capitaneo cum decem fiis in Opitergio omni mense lib. LX. parv. Et XX. Ripen. driis in Castro franco lib. CXX.parv. Et XII. stipendiariis in Illo lib. LXXX. parv. Et duobus banderiis in Mestre lib. (LXXV. parv. Et Comestabili baroariorum cum suis sociis lib. (XIV. parv, Et XVI, custodibus, qui custodiunt in die, &

Er ego Menegellus Ingoldei de Lignamine publicus Imperi li auctoritate not. Communis Tervisii Cancellarius predicta mnia prout in dicto libro inveni fideliter & legaliter exempl vi de precepto nobilis & potentis viri domini Petri de Cana Tervisii honorandi Potestatis in MCCCXLI. Indict.

martis VIII. Februarii.

Restitui dictum librum dicto domino Porestati & Capitane dicto die.

<sup>(1)</sup> Offervisi, che di sopra è scritte, che Menegello aver all' anno 64. lire di piccoli, e per vigore di lettere Ducali er no state ridotte a tre lire di grossi; ora si dice che in vigore esse lettere esso aveva quattro lire di piccoli al mese, che so mano L. 48. all' anno, dunque tre lire di grossi corrispondevai & L. 48. di piecoli.

Num. MCCCLXXXIX. Anno 1341. 13. Febbrajo.

tisses del Podestà di Trivigi alla lettera di Fioravante da Borso sopra la differenza di Cavolano, e di Franceniga. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Petrus de Canali Ter. Potestas, & Capitaneus. Letteris vestris per nos nuper receptis, & ipsarum tenore denius intellecto, Villas, & Regulas, que consueverunt obedie Cavolano, & Villas, & Regulas Plebis Francinige Commuis Ter, in una cedula presentibus inclusa prudentie vestre mit-. De juribus autem Cavolani, & ipfarum Villarum apparet 1 Villis collectarum Communis Ter., & in libris jurium Comunis Ter., secundum quod in notitia, quam vobis dedit Meegellus notarius plenius continetur: feitis enim quod Plebs Franinige semper Communi Ter. obedivit, que nunc cum Regulis tinetur indebite per Dominum Patriarcham, & similiter Re-12 S. Georgii est Communis Ter. Quare vellitis Dominatio. em Ducalem, & Nobiles Viros Dom. Dom. Joannem Gradoni-3. & Simonetum Dandulo de predictis, prout vestre prudene videbitur, plenius informare: & si expedierit, parati suus libros jurium, & possessionum Communis Ter., & collearum, quibus cavetur, quod Communi Ter. obedierunt, &c. ollectas solverunt dicto Communi Ter., transmittere Dominaoni, vel Dominis predictis ad suum beneplacitum.

Data Ter. XIII. Februarii Ind. IX.

Tenor autem Cedule in dictis litteris intercluse talis est. Infrascripte sunt Regule, que consueverunt obedire Cavola. , que sunt Communis Ter., & detinentur ad presens indete per Dominum Patriarcham Aquilejensem, videlicet:

egula Cavolani, que appellatur Sclavonum.

ofialata Banaronum ibanum Plancanum ifagum Baverum

odega. S: Joannes de ultra Liquentiam. ue Ville omnes sunt citra Liquentiam, excepta Villa S. Joan-

nis, que est ultra Liquentiam.

Infrascripte Ville sunt Communis Ter. existentes citra Liuentiam, que detinentur indebite per Dom. de Porciliis, videlices: Plebs Francinige.

egula campi de Graulo dicte Plebis.

egula de Garamis dicte Plebis.

egula de Albina dicte Plebis.

Legula de Campo Mulino dicte Plebis.

debite per Dominum Patriarcham.

tem plura alia jura, que continentur in libris jurium, & polfessionum Communis Ter. Num. MCCCXC. Anno 1341. 18. Febbrajo:

M Patriarca d'Aquileja concede a Federico da Savorgnano l'invefeitura di alcuni feudi, che gid furono di Rizzardo da Camino morte fenza eredi. Ex protocollo Gubertini de Novate, qued a nobili Domino Antonio a Fortia Utinensi adservatur, ernit Carolus Co: Belgrado Canonicus Utinensis.

· Sancte Sedis Aquilegensis dei gratia Patriarcha Bertrandus di-Jecto nobili Nicolusio filio dilecti militis nostri Friderici de Savorgnano salutem & omne bonum. Confiderantes attentius laboxes plurimos, quibus pro defensione, ac honoris exaltatione Aquilegensis Ecclesie nullis parcendo laboribus, & expensis in armorum strepitu contra ipsius Ecclesie hostes, & rebelies stremue, & fideliter insudafti, & alia multimoda fidelitatis obsequia Nobis, & Aquilegensi Ecclesie per te impensa, & in po-Rerum dante domino conferenda, sicque volentes tibi pro parte remunerationis laborum tuorum gratiam facere specialem per quam ad ipfius Ecclefie servitia ferventius animeris, Bona omnia feudalia infrascripta ad Nos, & nostram Aquilegensem Eccleham devoluta per mortem Nobilis Viri Rizzardi qu. Guezelonis tie Camino superiori defuncti, nullo herede masculo derelicto ex se descendente, qui bona hujusmodi in feudum rectum & Jegalem habebat & tenebat ab Ecclesia supradicta, videlicet unum Mansum situm in Villa Sancti Joannis prope Cavolanum, In loco ubi dicitur ad lafasalutum &c. tenore presentium pro nobis ac successoribus nostris, & nomine Aquilegensis Ecclesie wibi pro te, ac tuis heredibus recipienti ad feudum rectum & legale eo jure quo predictus qu. Rizzardus, & sui progenitores bona hujusmodi habebant, & tenebant ab Ecclesia memoxata, duximus concedenda, teque per nostrum anulum investimus presentialiter de eisdem ; ad habendum &c. Pro qua quidem concessione & investitura Nobis, & Aquilegensi Ecclesie prestitit fidelitatis debite juramentum, quod Vassalus domino suo prestare in talibus consuevit. In quorum omnium testimonium, & roboris firmitatem presentes fieri justimus nostri figilli appensione munitas.

Dat. Utini in nostro Patriarchali Palatio die XVIII. menfis Februarii anno Dominice Nativitatis MCCCXLI, Ind. IX.

## Num. MCCCXCI. Anno 1341. 11. Marzo.

Ambasciata spedita a Venezia per la ricupera de'beni del Comune di Trivigi, e per avere una consueta provigione d'oglio e pro di certe arti, e del formento dal Pubblico. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Illustrifs. & Excellentifs. Dow. suo Dom. Bartolomeo Grado. nico Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroatie Duci, Domino quarte partis, & dimidie torius Imperii Romanie.

Ad Ducalem Celstudinem vestram sapientes viros Dominos Joannem de Lavazola, & Nicolaum de Adelmario juris peritos, & Menegellum Ingoldei vestri Communis Ter. Cancel. pro possessioni possessioni per me plemius informatos transmitto: quibus super his, que Dominationi vestre mea parte duxerint explicandum, sidem credulam adhibere dignemini: me semper ossessas de vestre Ducalis Excellentie beneplacitum, & honores.

Joannes Gradonico de vestro mandato Ter. Pot., & Capit. Forma autem Ambaxate siende per predistos Sapientes Dom.

Duci Veneciarum talis est.

Primo namque premissa debita, & condigna comendatione, împetretur a Ducali Dominatione &c, ut in documento superiori

Num. 1380.

Et quia alias Nobilis vir Dominus Petrus de Canali, tunc pro Ducali Dominatione Potestas, & Capitaneus Ter. predictos Ambaxatores destinavit Ducali Celsitudini super predictis plenius informatos, super quibus Ducalis Dominatio propter multa, & ardua, que quotidie occurrunt, intendere non potuit, idem Dominus Joannes Gradonico Capitaneus, '& Potestas Ter. tum propter predicta, tum etiam propter Ducales litteras, quas recepit dictus Dominus Potestas inter cetera continentes, quod omnes possessiones Communis Ter. faceret locari, & ad incantum concedi, predicta per cosdem Ambaxatores cum omni subjectione reverenter exponi faciat, supplicantes quod Ducalis Cellitudo pro honore sui, & statu & bono utili dicti sui Communis Tar. dignetur de paterno, & opportuno remedio providere, sic quod distum Commune Ter, habeat jura sua & ab aliis non occupentur, nec remaneant occupata. Super quibus videbatur dicto Domino Potestati, & ejus fidelibus de Ter. quod possessiones predicte illorum de Castellis, que fuerunt empte per Commune Ter. pro triginta millibus lib. par. in una parte, & pro decem millibus lib. par. in alia parte, & possessiones illorum de Carraria empte per dictum Commune pro fexdecim millibus lib. par., de quibus certum est, & notorium, quod pertinent Communi Ter., debeant per Commune Ter. locari. Super aliis autem possessionibus spectantibus ad Commune Ter., que per alios detinentur, & super modo eas recupeiustum, & convenientius videat.

Item quod antequam Civitas Ter. perveniret ad claram potentiam, & dominationem Dom, Ducis, & Communis Venetiarum fieri semper consuevit gratia per Ducale Dominium, seu per ipfius officiales Ternarie de dando certam quantitatem olei scolis Cafolariorum, mercimoniorum, & folariorum, & aliarum artium. Quare multo magis quia Civitas Ter. est subjecta & fidelis Communi Venetiarum, hec gratia fieri deber; dignetur Ducalis Dominatio dari facere de gratia speciali Communi Ter. seu hominibus artium per officiales Ternarie oleum consuetum.

Item quod pro parte Domini Potestatis, & Capitanei Communis & hominum Civitatis Ter, fidelium Dominationis supplicetur Dominationi Ducali, quod dignetur de gratia speciali di-Etis suis fidelibus gratiam facere de quinque centum stariis frumenti vel pro competenti pretio vendendis dicto Communi, & hominibus de Ter., vel vendendis in Ter. per officiales Communis Venetiarum super predictis mittendos, sicut Ducali Celsitudini placebit: ad hoc ut copia frumenti habeatur in Tar. Item super predictis dicant, & faciant, que sunt opportuna.

#### Num. MCCCXCII. Anno 1341. 18. Giugno.

Il Patriarca d' Aquileja rimette a' Coneglianesi tutti i danni, e le ingiurie, che i suoi suddisi avevano sofferse per occasione delle rappresaglie da est date contro i Friulani, e promette pace e concordia. Dall' Archivio della Città di Conegliano co. pia tratta dal Sig. Domenico dal Giudice.

Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo primo, Indict. IX. die XVIII. Junii . Presentibus nobilibus, & potentibus Viris Dominis Federico de Savorgnano, Henrico de Prampergo, Hermano de Carnea Militibus, Dom. Brizallia de Porcilliis, Biaquino ejus filio, Artico, & Nicolao de Porcilliis, Galvano de Maniaco, Bene qu. Alpertutii, Nicolao qu. Scuroti de Sacillo, Floravantio not., Fino de Honorio de Coneglano testibus, & aliis. Cum per Commune, & homines de Coneglano damna quamplura illata fuerint contra personas, & homines de Forejullio, & in corum bonis, & rebus occasione represalearum dudum concessarum Bartolo qu. Gerardini mercatori de Coneglano per Commune, & homines Coneglani contra homines, & singulares personas Forijulii, & Patriarcha nonmodicum damna maxima substinuerit occasione jam dicta. Idcirco Reverendiss. in Christo Pater, & Dom. Dom. Bertrandu! Dei gratia Sacre Sedis Aquilegensis Patriarcha dignissimus feci-Bartolo presenti, stipulanti & recipienti pro se ipso, ac etiam, vice, & nomine Communis & hominum, ac fingularium perfonarum Terre Coneglani, & ejus districtus finem, pacem, remissio. nem,

hem, concordiam de omnibus ac singulis damnis, & injuriis dictis, factis, & illatis personis, & rebus, ac bonis cujuscumque, seu quorumcumque de Forojullio, seu Patriarchatu Aquilegensi per quemcumque, seu quoscumque de Coneglano occaflone predicta, ac etiam de omni, & toto eo, quod apparet prefatos de Coneglano, vel aliquem corum fecisse, seu dixisse alicui, vel aliquibus de Forojulio, & Patriarchatu Aquilegensi dicta de causa, promittentes ipse Dominus Patriarcha suo nomine, ac vice, & nomine Aquilegensis Ecclesie predictam finem, pacem, & concordiam perpetuo firmam ratam habere, & tenere, ac non contravenire per se, vel alios aliqua ratione, vel causa de jure, vel de facto. Et quod in perpetuum ali... qui, vel aliquis de Forojulio, vel dicto Patriarchatu Aquilegensi non inquietabunt, nec molestabunt, vel agravabunt alia quem vel aliquos de Coneglano, vel ejus districtu in persona. vel rebus occasione predicta, vel alia quacunque, sed pocius de dicta attendet, & observabit, & observari faciet per suos fubditos. & servitores de Forojullio, & Patriarchatu Aquilegen. fi, sub pena, & obligacione omnium bonorum dicti Dom. Patriarche, & ejus Aquilegensis Ecclesie, & refectionis dapnorum, & expensarum, ac interesse dictis, & que, & quas idem Comnune, seu Bartolus substinere posset occasione predicta.

Actum Sacilli super Domo Hospitalis S. Joannis Jerosolimia

tani de juxta Sacillum.

Eso Franciscus qu. Joannis de Sacillo I. A. Not. & officialis Communis Sacilli interfui, & rogatus scripsi de mandato prefati Domini Patriarche.

## Num. MCCCXCIII. Anno 1341. 2. Luglio .

rarre in Pregadi intorno alle investiture de' feudi di Castelfranco. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Capta in Consiliis Rogatorum MCCCXLI. die secundo Julii. Visis litteris missis per Potestatem Ter., & Castri franchi, & xaminatis super seudis, & seudatis Castri stranchi, de quibus sivisio est inter Potestates predictos utri investitura dictorum seudorum pertineat Potestati Ter., an Castri franchi, dicunt quod verum est, quod dictum Castrum ediscatum, & constructum est super territorio Communis Ter., & seuda sunt dicti Communis Ter. & possquam territorium, & seuda predicta sunt Communis Ter. presati, videtur eis rationabile, quod investitura similiter pertineat ad nostrum Potestatem Ter., tamquam raput totius districtus Ter., & per ipsum Potestatem Ter. fieri lebeat investitura sicut a tempore, quod non extat memoria, extitit observatum. Verum pro alleviatione hominum Castri franchi, & pro evitando expensas, consuluerunt Sapientes predicti, & sic vadit pars, quod Potestas Ter. mittere debeat suum Vi-

DOCUMENTI.

carium, vei Vicarios Castrum franchum ad investigandum de ipsis seudis, & investiendum de eis seudatos predictos, quibus investiris Potestas tunc Castri franchi debeat ordinare, & facere quod dicti seudati nvestiri debeant tenere, & habere omnia surnimenta, que pro ipsis seudis, & occasione ipsorum seudorum habere, & tenere debent: possendo imponere penam, & penas sicut ei videbitur, & ut dicti seudati observent melius, & suciant quod sacere tenentur dictus Potestas Castri franchi debeat quotiens, & sicut, & quando ei videbitur videre menimenta predicta. Et si dictus Potestas Castri franchi inveniet, quod dicti seudati non tenerent ea, que tenere deberent; illud nostro Potestati Ter, suas litteras debeat denunciare.

### Num. MCCCXCIV. Anno 1341. 29. Ottobre.

Commissione del Doge a Trivigiani di spedire testimonianze per una lite tra Ceneda, e Conegliano per la Corte di Casselluo-40. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Bartholomeus Gradonico Dei gratia &c. Nobili, & Sapienti Visco Joanni Gradonico &c. Prout noftis, die III. Julii prox. pret. vobis feripfimus quod nonnullas attestationes acceptas in MCCCXIII. super questione vertente inter Dominum Episcopum Cenetensem, & Commune Coneglani super curiam Castri novi mobis mittere deberetis: Cum autem solummodo perceperimus attestationes presatas, productas videlicet per dictum Commune Coneglani, prudentie Vestre mandamus, quatenus etiam attestationes acceptas in dicto millesimo ad peritionem dicti Domini Episcopi super dicto facto per publicum not. in seriptis reductas, & vestri sigilli munimine roboratas ad nos quam citius poteritis transmittatis, cum die mercurii prox. ven. terminus Sapientibus nostris est datus per nos super inde deputatis.

Data in nostro Ducali Palatio die XXIX. Octobris Ind. X.

## Num. MCCCXCV. Anno 1341. 12. Novembre .

Sentenza del Podestà di Trivigi intorno una lite tra il Comune, e Filippa Dolsino per varie possessioni, ch'erano state de Signori Castelli, e poscia delli Carraresi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine Amen. Nos Joannes Gradonico pto Ducali Dom. Potestas, & Capitaneus Civitatis Ter., & de codem mandato cognitor questionis vertentis inter Nob. Virum dominum Nicolaum Zeno sindicum, & officialem Ducalis Dom., & Sap. Virum Dominium Dominicum de Maunico sindicum, & sindicazio nomine Communis Ter., & ipsum Commune Ter. ex ura

par-

13

parte, & Nob. Dominam Philippam Uxorem Nob. viri Domini Bertucii Delphino de Venetiis, seu Lambertinum de Plastrelis de Bononia procuratorio nomine substitutum ipsius Domine Philippe ex altera parte, occasione quarumdam terrarum, & possessionum, que site funt in Villis de Cornuda, de Nogaredo, de Castellis, de Costa, de Capite plebis de Pedaroyba, de Capite Plebis Cavassi, de Cavasso, de Virago, de Obledo, de Castrocesio, de Colbertaldo, & de Visnado de subtus districtus Ter. & fructuum iplarum intromissorum, & sequestratorum per dictos Dommos Nicolaum Zeno, & Dominicum nominibas antedictis de mandato nostro, vigore edicti, & mandati Ducalis Dominationis, & juxta ipsius edicti & mandati formam, & tenorem, ac etiam secundum statuta, & ordinamenta Communis Ter., que possessiones, & bona, & intromissiones, & sequestrationes continentur, & scripte sunt in libro intromissionum facharum per findicos antedictos scripto per Jacobum Tortellum not., & que terre, possessiones, & bona per dictos sindicos dicuntur spectasse, & pertinuisse ad qu. Dom. Gerardum, & Bonifacinum fratres filios qu. Dom. Conradi de Castellis, & ad qu. Dom. Jacobum, & Marsilium de Chararia, & hodie dicuntur per Dominos Sindicos pleno jure spectare, & pertinere, & spectasse, & pertinuisse ad Commune Ter. vigore quarundam venditionum factarum per dictos Dominos dicto Communi Ter. de supradictis bonis, & possessionibus, prout de di-Ais venditionibus, & earum instrumentis in actis questionis predicte plenius continetur. Visis intromissionibus antedictis, & proclamationibus, & preceptis, & ordinationibus terminorum. ac etiam litteris factis, & missis ex nostri parte ad petitionem. & requisitionem dictorum sindicorum; & visa comparitione facta per dictos findicos coram nobis ad persequendum, & manutenendum dictas intromissiones per eos factas, tanquam de bonis Communis Ter., & visa contradictione Domini Nicoleti Delfino olim Procuratoris, & procuratorio nomine dicte Domine Philippe in dicta causa comparentis, & dicentis intromissiones factas de bonis, & possessionibus de Cornuda, de Nogarado, de Castellis, de Costa, de Capite Plehis de Pedaroiba, de plebe Cavaxii, de Cavaxio, de Virago, de Obledo, de Caftrocesio, de Colbertaldo, & de Visnado de subtus esse nullas, & non valere, & non tenere de jure: & visis productionibus jurium, & instrumentorum dicti Communis Ter. productorum per prefatos findicos, videlicet instrumento findicatus facto per Commune Ter. in personam disti Domini Dominici, & mandato commissionis date dicto Dom. Nicolao per inclitum Dominum nostrum Dominum Ducem, & instrumento venditionis faete per dictum Dominum Gerardum pro se, & hereditario nomine dicti Domini Bonifacini ejus fratris Nobilibus viris Dominis Artico de Castello Potestati, & Gerardo de Camino Cap. Generali Civitatis Ter., & Jacobo de Bonomo findico, & findicario nomine dicti Communis, & pro ipso Commune Ter. reY A

ci pientibus pretio triginta millium lib. par. de omnibus terris. possessionibus, Castris, munitionibus, jurisdictionibus, honorantiis, & signoriis, quas, & que ipsi Domini Gerardus, & Ronifacinus, seu alii pro eis visi erant habere, tenere, & possidexe, vel quafi, seu habebant, tenebant, & possidebant in Ter. vel Ter. dift.; & viso Instrumento procurationis facte per didum Dominum Gerardum in personam Domini Joannis Cornarii de venetiis ispecialiter ad recipiendum dictas triginti mille lib. par. pro dicta venditione; Et viso inftrumento confestionis facte per dictum Dom. Joannem Cornarium confitentem procuratorio nomine antedicto se recepisse dictas triginta mille lib. par. a Domino Nicolao de Caserio Sindico, & Sindicario nomine Communis Ter, pro dicta venditione; & viso in-Arumento venditionis facte per Dominos Jacobum filium qu. Domini Marsilii de Chararia, & Marsilium qu. Domini Perenzani filii qu. dicti Domini Marsilii suo, & hereditario nomine dicti qu. Domini Marsilii, Petro Benedicto sindico, & sindicario nomine Communis Ter. pro Communi Ter. recipienti pretio quatuordecim millium lib. parv. de certis bonis, & possessionibus contentis in instrumento predicto; visis etiam libris Communis Ter, existentibus in Cancellaria dicti Communis coram nobis per dictos findicos productis facientibus de dictis venditionibus mentionem; & viso quodam quaterno cartarum bombicinarum ligato, & scripto ut in co legitur manu Jacobi, qu. Joannis Vace notarii; & viso etiam uno quaterno de cartis bombicinis ligato continente intromissiones, & sequestrationes predictas factas per prefatos sindicos de possessionibus, & bonis predictis, scripto manu Jacobi Tortelli notarii; & visis aliis instrumentis productis pro parte dicti Communis; & insuper vifis juribus, & instrumentis pro parte dicte Domine Philippe coram nobis productis, videlicet uno instrumento cujusdam sententie alias late per nob. Virum Dominum Petrum de Verme olim Potestatem Ter. inter nob. virum Dominum Gerardum de Castellis qu. Domini Antonii, seu Philippum de Costis not. procuratorio nomine ipsius ex una parte, & Dominum Joannem Chizollis de Brixia Judicem Advoc. Communis Ter., & Jacobum qu. Joannis Vace notarium findicum, & findicario nomine dicti Communis ex altera scripto per Rainerium qu. Bertoldini de Corona notarium; & quodam instrumento cujusdampronunciationis facte per Dominos Judices forinsecorum de Venetiis ad petitionem & pro parte dicte Domine Philippe super suca cessione hereditatis dicti qu. Domini Gerardi qu. Domini Antonii de Castellis scripto per Odoricum Brutum Presbyterum S. Moyfis not.; & visis pluribus aliis instrumentis, & juribus coram nobis pro parte dicte Domine Philippe productis, & vins etiam denuntiationibus, protestationibus, & requisitionibus fa-Ais per utramque partem; visis etiam oppositionibus factis hinc inde per partes predictas in responsionibus ad eas factis; visis iasuper Capitulis per utramque partem productis, & etiam viDOCUMENTI.

fis, & diligenter inspectis, & examinatis juramentis, dictis, & attestationibus testium, quos dicte partes producere volusrunt super dichis Capitulis, & causa predicta; ac visis capitulis ultimo factis, & productis pro parte dicti fer Lambertini nomine predicto, & vins dictis testium productorum super eifdem per distum fer Lambertinum nomine supradicto; & auditis, & recensitis pluries & pluries allegationibus partium predictarum, & visis, auditis, & consideratis diligenter omnibus aliis, & fingulis, que circa predicta videnda, examinanda, & consideranda fuerunt: Christi nostre invocato, de cujus vultu recta procedunt judicia, sedentes pro tribunali ad solitum banrhum nostri officii, in his scriptis pronunciamus, dicimus, ententiamus, & definimus dictum Commune Ter., & dictos sindicos nomine ipsius Communis Ter, habere meliora, & poiora jura in infrascriptis terris, & possessionibus, & preditam Dominam Philippam, & dictum fer Lambertinum ejus rocuratorem procuratorio nomine pro ca restituere, & relaxare lebere dictas terras, & possessiones de Cornuda, de Nogaredo, le Castellis, de Costa, de Capite plebis de pedaroyha, de plee Cavaxii, de Cavaxio, de Virago, de Obledo, de Castrocelo, de Colbertaldo, & de Visnado de subtus contentas in preico instrumento venditionis facte per dictos Dominos de Chas aria dicto Communi Ter, seu pro co recipientibus scripto per artholomeum Joannis Fratelli de Silva notarium & contentas 1 intromissionibus factis nomine Communis Ter. coram nobis roductis, vel aliquo, seu aliqua ipsorum, vel ipsarum libea is, & expeditas dicto Communi Ter. seu ipsis officialibus, & ndicis nomine dicti Communis: Et ipsam Dominam Philipam, & dictum fer Lambertinum procur. , & procuratorio nos ine pro ea ad relaxandum, & nestituendum dictas terras, & Meffiones cum fructibus ipfarum terrarum, & posteffionum nni presentis per ipsos sindicos sequestratis, & intromissis dio Communi Ter. & dictis findicis nomine dicti Communis beras, & expeditas, sedentes pro tribunali in his scriptis ntentialiter condemnamus.

Lata, & sententialiter promulgata suit dista sententia per bb., & sapientem virum Joannem Gradonico pro Ducali Domonorabilem Potestatem, & Capitaneum supradiste Civitatis Ter. to tribunali sedentem in majori palatio Communis Ter. ad litum Banchum officii ejusdem Domini Potestatis currente no Nativitatis D. N. J. C. MCCCXLI. Ind. IX. die Lune XII. ensis Novembris presentibus sapientibus viris Dominis Philipo de Melioratis de Regio Judice Vicario ipsius Domini Postatis, Nicolao de Adelmario, Auliverio de Renaldo jurisperia, Rizardo de Lavazola, Marcobono Maphey Aurissis, Medgello qu. Ingoldei, Joanne qu. Thomasini Boneinsegne notariis, aliis pluribus. Tunc presentibus partibus predictis videlicet pientibus viris Dominis Joanne de Lavazola, & Floravanto Bursio judicibus Advocatis disti Communis Ter. & Nobili

viro Domino Nicolao Zeno sindico, & officiali pro Ducali Domi, & Dom. Dominico de Maunico sindico & sindicario nomine Communis Ter. ex una parte; & prudentibus viris Dominis Andalo de Ressio, & Renaldo de Renaldo judicibus Advocatis di che Domine Philippe, & fer Lambertino de Plastrelis predicta procuratore, & procuratorio nomine ejuschem Domine Philippe ex altera parte. Cui quidem sententie & ipsius promulgationi dictus Dom. Lambertinus nomine supradicto dixit non consentire

Ego Bartholomeus Facii de Quinto publicus Imp. auctorita te Not. omnibus, & fingulis supradictis interfui, & hec de man dato dicti Domini Potestatis, & Capitanei sic scripsi. (1)

(1) A 15. di Novembre l'Interveniente di Filippa Dolfini appellò questa sentenza.

#### MCCCXCVI. Anno 1341. 22. Novembre.

Parte in Pregadi, che nel presidio di Trivigi si rimettessero el tremontani nelle Compagnie oltremontane, Tedeschi nelle Te desche, ed Italiani nelle Italiane: ed altri ordini per il presidio di Trivigi. Dal Registro delle lettere 1341. segnato 1111 della Cancelleria del Comune di Trivigi.

Bartholomeus Gradonico Dei gratia &c. Nob., & Sap. Viro Joar ni Gradonico &c. Significamus vobis quod pridie XIX. Novembr capte fuerunt per nos, & noftra Confilia Minus, Rogat., & XL. partes infrafcripti tenoris. Quocirca prudentie vestre pros, & ipfa nostra Confilia scribimus, & mandamus, quatentillas, inquantum videlicet ad vos spectant, debeatis inviolabiliter observare: Tenor vero dictarum partium ralis est.

Cum poste nostrorum equitum de Ter., quando vacant, qua si communiter de gente Italica suppleantur, & nisi aliter pro videatur, omnes nostri equites predicti fint pro essendo Itali ci, quod est contra intentionem terre, que a principio voluit quod ibi essent equites ultramontani, Theotonici, & Italic pro majori utilitate nostra, & securitate. Ideo consulunt Provisores quod de cetero, quando vacabunt alique poste, si erun de banderia ultramontani Comestabilis, suppleantur de ultra montanis, & si erunt de banderia Theotonici Comestabilis suppleantur de Theotonicis, & si erunt de banderia Italici Co mestabilis, suppleantur de Italicis. Et hoc scribatur Potestat presenti, & addatur in commissionibus futurorum, quod sic d cetero debeant observare. Et ut vitetur postarum venditio, qu hactenus per dictos nostros equites fieri consuevit, consului dicti Provisores, quod de cetero equites, & roncini alicujus no stri stipendiarii equitis, qui suo proprio motu recederet, se renunciaverit, non possit esse, vel scribi sub aliquo equite v equitatore ad stipendium nostrorum usque ad annum unum tus

rime subsequentem. Er hoc scribatur, & committatur, ut ora. Et quia utile est scire omnes cassationes, & supletio-, & quaslibet mutationes que fiunt tempore cujuslibet Poatis Ter. in equitibus nostris predictis, & corum equis, & ncinis; consulunt dicti Provisores, quod ordinetur quod in ncellaria Ter, fit unus liber magnus, in quo quiliber Pote-Ter. teneatur in fine sui regiminis, ante tamen quam infrecedat, scribi fadere omnes banderias nostrorum equitum, nomina equitum, & equitatorum, & equos, & roncinos culibet, & omnes cassationes, supletiones, & murationes, quaspore sui regiminis fecerit in equitibus, & equitatoribus, equis, roncinis predictis ponentes quemliber ad suam postam per Et hoc scribatur, & addatur, ut supra. Quod committan Potestati Ter. quod postas nunc cassatas, & vacantes, & n de cetero vacarent, in nostris equitibus Ter. supplere dede personis sufficientibus, servando ordinem alias firmap per nos, & nostra Consilia super hoc, videlicet quod iloquibus quod providebit de dictis postis, seu aliqua earum dios mittat, & si eas approbabimus, firme sint, & aliter c, sed de aliis provideat, & ad nos mittat donec approbaremus eas, & servando etiam ordinem supradictum: Et porelo Theotonicos in banderiis Theotonicorum, & Ultramonais in banderiis Ultramontanorum, & Italicos in banderiis morum, secundum formam partis supra capte. Et si Coniln, & Capitulare est contra, sit revocatum quantum ad o Item cum dudum foret ordinatum, quod aliquis Venetus, e Civis Venetiarum, non possit habere nostrum stipendium quere in Justinopoli, vel in paisianatico Istrie, & hoc utili elindeat, propter quod credi debet quod in omni parte nosubdita, in quo habemus equites, hoc utili responderet; is vadit pars, quod de cetero aliquis Venetus, vel Civis ertiarum non possir habere stipendium equestre in Ter., nec quator alicujus, nostri stipendiarii equestris in Ter., non ok habere aliquem Venetum, vel Civem Venetiarum pro suo quatore. Et predicta, seu corum aliquid revocari non posn aut de eis, vel ipsorum aliqua gratia fieri alicui sub er lib. centum pro quolibet Confiliario, & Capite, vel aliu qui posset ponere partem, vel poneret partem in contrau. Et fi Confilium &c.

Ita in nostro Ducali Falatio die XXII. Novembris Indict. X.

#### Num. MCCCXCVII. Anno 1342.

mmazione di Bonifazio de' Guiscardi Dottore intorno a' confini aBassano, e di Treviso dalla parte dell' Asolano. Ex Archi-Civitatis Bassani in Vol. 61. cui titulus Treviso ed Asolo.

l'ormatio recepta & habita per egregium & sapientem vilandominum Bonifacium de Guiscardis Leguin Doctorem Vi-Fom, XII.

carium domini Potestatis Vincencie ac sindicatorem delegati egregii viri domini Joannis de Lambertengis olim Potestati Bassani a pluribus & diversis hominibus side dignis de Bassa & districtu suo, super sacto consinium inter districtum Bassa

& districtum Tarvifii, in effectu talis eft.

Primo & principaliter post guerram olim agitatam inter minum Mastinum de la Scala ex una parte, & Commune netiarum, & suos confederatos ex altera: & post factam paca inter ipsas partes, que pax fuit facta in anno MCCCXXXVIII & in capitulis cujus pacis ipse dominus Mastinus dimisit T. ram Bassani dominis de Carraria, & Civitatem Tarvisii Cc. muni Venetiarum, fuit revocatum in dubium per Tarvisia de confinibus existentibus inter Territorium suum, & Terri. rium Baffani, quo quidem tempore erat in terra Baffani Pc. stas pro illis de Carraria quidam dominus Andreaxius de 1. beis miles; & convenientibus circa loca confinium plutibus. ditibus, & aliis personis tam de Fadua, quam de Bassano el aliis de Tarvisio illue transmissis pro indagando veros ter nos & confines; tandem fuerat reperta in Villa Povedi, 12 Solagne, que funt due ville districtus Bassani, & ad quas ... tiner totum illud territorium, de quo vertitur questio, alia publica & autentica instrumenta antiquissima, in quibus int. mentis fiebat mentio de singulis terminis existentibus intra : ... storium Bastani, & Territorium Tarvifii. Et dictus dom Andreaxius cum predictis judicibus, & hominibus fuit de mino in terminum ipsos reperiendo, & omnes repererunt 1. locis suis preter unum, qui esse debehat super lata campia versus contratam de le Bonine, qui fuerat alias extirpatus ... quorum terminorum inventione ambabus partibus concord s. existentibus fuerunt etiam contente, quod unus novus te nus in loco veteri, ubi fuerunt alter evulsus, reponeretur & homines de Romano, que est villa Tarvisini districtus con minans locis illis, dederunt hominibus de Baxano unum fai non de covo existens in sua Villa, quod faxum in loco illo con diter fuit affixum pro termino duraturum.

Post cujus termini affixionem non multis revolutis diebut dus terminus suit ab aliquibus nequam personis de Territ a Tarvisi noctis tempore fractus, & in totum destructus ul ad terre planiciem, quia fuerat de lapide morticino, reliniu tamen tetminis perseverantibus in loco suo. Quo intellecte suprascriptum dominum Andreaxium statim dato ordine i sassigi in loco predisto cum bona comitiva quoddam mag saxum de lapide vivo longum, & grossum in formam uniu getis extractum de stumine Brente, ut pro termino perman sunon sic faciliter confringendo. Qui terminus sic affixus perseveravit, videlicet ab illo tempore quo sucrat affixus que ad annum de MCCCLXXIII., quo anno fuit prima g'inter dominum Paduanum", & Commune Venetiarum, su totum tempus suit circa XXXII, vel XXXIII. annos.

Te

Tempore autem illo quo dista instrumenta facientia de terinis mentionem suerunt reperta, dominus Ubertinus de Carria, qui tune dominabatur Bassaum, voluit ipsa instrumenhabere, ac in sua jura retinere; a quibus instrumentis dihomines predistarum villarum Povedi, & Solagne, ad quos sa instrumenta spectabant, transsumi secerunt exemplum aunticum penes se retinendum.

Post aliquod vero tempus vergente quodam dubio de facto dirum confinium occasione cujusdam homicidii commissi circa ca confinium, dominus Franciscus senior de Carraria, qui ne dominabatur, voluit quod dicti termini, de quibus in dis instrumentis fit mentio, reviderentur, & transmissi fuerit quamplures de Bassano, & de Villis suprascriptis ad hoc dendum; & habitis exemplis suprascriptis sumptis ex auteatis instrumentis reperti fuerunt per ordinem dicti termini de ngulo ad fingulum inquirendo; ac etiam d'etum homicidium iffe commiffum intra Territorium Bassani, Sed demum diaus minus Franciscus de Carraria seripsit tune Potestati Bassani. cus nomen erat Spinalocius de Tolomeis, quod dicta instrurata exemplata ei mitteret, & sie missa sibi fuerunt nullis rentis aliis exemplis. Salvo quia notarius, qui tune fuerat Mus ad legendum dicta instrumenta in inquisitione dictorum tminorum scripsit in quodam ejus quaterno dictos terminos c fingulo ad fingulum, designando per loca, ubi fixa erant, Eeos reperiebant, qui quaternus bene reperitur in Bassano. Ita vero instrumenta tam originalia, quam exempla sumpta a eis nunquam recuperari potuerunt.

Post autem predicta per annos paucos insurrexit discordia & grra inter Commune Venetiarum, & dominum Franciscum de Craria, que incepit in anno MCCCLXXII. circa sinem ipsius in: Tempore cujus guerre homines de Villa Romani, que etterminat Territorio Bassanensi, fregerunt iterum cum fertillum magnum terminum, quem affigi secerat dominus Andaxius usque ad terre planiciem, & inserius per cubitum, u tamen adhuc sunt ille fracture, & locus aperte liquet. Et tem revoluto anno dictus dominus Franciscus, quia non crat si potens, iniit pacem cum Venetis, & inter cetera tale pacem accessit, quod ipsi veneti possent ponere novos terminos iter Territorium Bassani, & Tarvissi, & sic successive inter sumanum, & Tarvissinum juxta eorum bones conscientias.

Qua pace sic fasta in anno videlicet MCCCLXXIII. Commune Victiarum misit ad ponendum distos terminos novos. Qui nuncia nibitis secum certis hominibus illarum villarum Tarvisini distitus conterminantium Territorio Bassani, qui nitebantur in alterius veritate calcata, non attentis antiquis terminis, & mi servata illa bona conscientia, quam habere debebant, ut firat conventum in pace, sixerunt illos suos terminos per sur Territorio Bassanesse, includentes a suo latere de Territorio Bassanesse in aliquo loco per medium milliare, & in aliquo

2

quo plus, & in Miquo minus per latitudinem; longitudo vero est per milliaria decem vel plus, videlicet a montanea usque

ad finem Territorii Baffani .

In affixione vero talium terminorum nullis de Baffano, vel de districtu, nec etiam aliquis nuncius pro disto domino Paduano intersuir. Cum autem in hujusmodi affixione terminorum homines de Baffano, & de suo districtu, & maxime de distris duabus Villis, missistent ad ipsum dominum Franciscum conquerentes, quod suum Territorium taliter occupabatur indebite, ipse dominus Franciscus habuit respondere: sinite & pariamini sicut ego, quia secundum corum bonas conscientias debent assigere; non puto quod suas conscientias fraudent; sin autem fraudaverint, Deus providebit.

Item post distam talem affixionem remanserunt nihilominus termini antiqui & veraces; salvo quod terminus olim affixus tempore domini Andreaxii, de quo sit mentio, & duo vel tres alii, qui sur tunc temporis excis, quando nova affixio terminorum siebat per Venetos, & eriam due cruces, que erant sculpte in quodam magno saxo, quod est terminus primus sub monte, quod saxum nuncupatur Petragalera, suerunt tunc temporis destructe cum scarpelis serreis; saxum tamen illud, quod erat, & adhuc est inversum, & immobile non superunt.

Adest etiam ad significationem verorum confinium quedam concavitas in dicta montanea in modum sossari, incipiendo a raddice montis, ubi est dictum saxum, quod est terminus primus antiquus, & tenendo ad summitatem, & per jugum montis ipsius, prout in instrumentis illis antiquis de quibus supra fit mentio, continebatur; secundum quod in scriptura, de qua superius dicitur, sacta per illum notarium, qui suit trassmissarium contineri.

Demum post modicos annos videlicet in MCCCLXXVIII. de mense Junii, quo anno dominus Franciscus de Carraria contrasta liga cum Rege Ungarie, Patriarcha, Aquilegiensi, & Jamuensibus incepit secundam guerram cum Venetis, ipsius mandato sucrum tomnes disti termini, quos poni secerant veneti, evulsi, & penitus extirpati, & eorum sapides exportati, antiquis terminis, qui supererant, remanentibus in suo statu. Et tandem sasta pace, acquissta tam magna parte Territorii Tatavissini per ipsium dominum Franciscum, ac demum acquista postea etiam Civitate Tatvissi cum reliqua parte Territorii dicte Civitatis, homines Bassani & districtuales ipsius Terre ex tunc usi faerunt disto suo Territorio usque ad suos antiquos terminos, ipsium pro suo tenentes, & possidentes, ut etat antiquitus, & adhuc tenent, & reputant. Nec erat aliquis contradicens.

Ceterum tempore guerre proxime preterite agirate contra Pa-laduam videlicet MCCCXCI. existente in Terra Bassani Capitaneo egregio vito Gerardo de Andigheriis, quia sepe continge-

bas

at quod gentes hostiles capiebant de hominibus Bassanensibus. el aliis subditis illustrissimi domini Mediolani super Territoio Tervisino, & ultra terminos antiquos, ubi putabant fore curos, & e converso fiebat eis; quam ob rem multa inconenientia sequebantur. Tandem utile visum fuit pro tollendis tis dubietatibus predicto Gerardo Capitaneo, quod ponerentur iqua signa, & diftinctio confinium nosceretur. Et sic eo scriente illis Potestatibus Venetis illarum Terrarum conterminanum Territorio Bassanensi, dicti Potestates miserunt aliquos de is subditis Tarvifinis ad ponendum signa predicta. Qui non bite, imo cum iniquitate solita posuerunt dicta signa in los ubi antea fuerant per cos positi termini, de quibus supra mentio. Nihilhominus dicti homines de districtu Bassani, torum unus de Solagna, alter de Povedo, quos dictus Geraris Capitaneus transmiserat ex sua parte ad videndum poni si-12 predicta, continuo protestati fuerunt se non consentire tali fitioni fignorum, in quantum foret in prejudicium Commuis Bassani, & sic usque in hodiernam diem talia signa vigent. I multe sunt facte injurie per cabalarios de Tervisio, qui Tersorium discurrunt etiam. Interea terminos antiquos & ves usque ad signa illa posita per modum predictum quamplubus de districtu Bassani, & aliunde, euntibus vel redeuntibus em suis rebus per loca illa, & ulterius in quadam cassina inata directe juxta unum de illis signis, in qua quidam rures habitant, vadunt ad scribendum buthas, vinum, & alia igulis temporibus anni, & exigunt imbotaturam, prout sup suo Territorio faciunt, quod redundat in magnum prejudium Communis Bassani . Signa autemilla que ibi fuerunt po-It per modum predictum funt trunci lignorum longitudinis dem pedum cum fingulis tabuletis in summitate illorum truncum affixis, in quibus depictus est Sanctus Marcus in forma Zonis.

Num. MCCCXCVIII. Anno 1342. 2. Febbrajo.

Ecrizione delli fuochi, e delle perfone dagli anni 16. alli 60.
i tutto il Territorio di Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII.
ella Raccolta Scotti.

llustriss. & Excellentiss. Dom. suo dom. Bartholomeo Gradico Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroacie Duci, dom. q rte partis, & dimidie totius imperii Romanie &c. Noscat Dalis Vestra Excellentia, quod sex notatios misi per districtum T. ad scribendum omnes socos, homines armigeros XVI. annorum, & bhinde superius, & LX. annorum, & ab inde inferias, & etim samulos villarum mee Potestarie subjectarum, quorum Notatium quinque redierunt, & mihi in scriptis reduxerunt tres mle quingentos triginta duos socos, quatuor misse, du.

centos homines armigeros, CCCXIII. famulos. Sextus nota rius die Lune veniet, & omnia per ipsum in scriptis redu sta, illico cum venerit dominationi vestre transmittam. Sed cred quod ultra quinque millium hominum habebuntur. Verum sen per de consuetudine extitit observatum quod quando laborer siunt per Commune Tet., ipsum laborerium datur villis Regulis districtus Ter. in ratione socorum, & non person rum, & quod homines Villarum inter se dividunt singularite pattes suas: & credo quod bonum & utile esset circa predi sta facere sieri, sicut semper huc usque extitit observatum suppose que dignetur vestra Dominatio providere quemadmodui vobis placet.

Joannes Gradonico de vestro mandato Ter. Potestas, & Ca

Data Ter, in Pal, Communis die II. Feb. Ind. X.

Num. MCCCXCIX. Anno 1342. 4. Febbrajo.

Sopra la materia stessa. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Illustri, & Magnisico domino suo domino Bartholomeo Gi donico Dei gratia Venet. Dalm., atque Chroatie Duci, domi quarte partis, & dimidie totius imper. Roman. &c. Sicut pric vestre Ducali Magnisicentic scripsi de VI. notariis, quos mir ram per Villas mihi suppositas ad scribendum socos, & mines armigeros a XV. annis supra, & a LX. inferius, un notarius nunc venerit vestre Dominationi signisico, qhod in v lis sibi deputatis reduxit in scriptis socos MCL. VIII., 1 mines armigeros MDLXIII., & famulos CVIII., super qui poterit vestra Excellentia, sicut sibi placuerit, ordinare.

Joannes Gradonico de suo mandato Ducali Potestas

Capitaneus Ter.

Data Ter. die IV. Februarii Ind. X.

Num. MCCCC. Anno 1342. 5. Febbrajo.

Informazione intorno a certi mulini de' Caminesi contenziesi t Trivigi, ed Oderzo. Copia tratta dal Tomo VIII. della Ri colta Scotti.

Illustri, & Magnifico domino suo domino Bartholomeo Gdonico Dei gratia Duci &c., Ad litteras Magnificentie vestre, qui muper reverenter recepi, continentes quod deberem inquiti per libros, & quaternos Cancellarie vestri Communis Tet. loco, suminis Montegani, si molendina illorum de Canino ta prope Burgum terre vestre Opitergii sunt, & esse det su jurisdictione Opitergii &c, Dominationi vestre respond, quo

and invenio per libros, & scripturas Communis Tar. gudd nnis jurisdictio usque ad flumen Liquentie eft, & spectat Comuni veitro Ter., & quod omnia loca, Castra, & Ville usque dictum flumen situate respondere solebant in civilibus, & iminalibus, daciis, & omnibus angariis Communi vestro preto Ter., & sic ctiam quamplurium antiquorum Civitatis Ter. latione comperio, licer prefati domini de Camino jam dum fibi acquisierint dominium, & jurisdictionem in Camino, Mota, in Portubuffoledi, & circumstantibus Villis. Verum scio si dicta molendina sunt sub jurisdictione dicti Commu-5 Ter., an dictorum dominorum de Camino. Sed de hoc clainformari poterit Dominatio vestra per antiquos homines oitergii, qui scient si commorantes in molendinis predictis te guerram proximam obedire, & respondere solebant Caellano qui residebat in Opitergio pro Communi Ter., an efatis dominis de Camino.

Joannes Guadonico de suo mandato Ducali Potestas, & ap. Ter.

Data Ter. die V. Feb. Ind. X.

Num. MCCCCI. Anno 1342. 27. Febbrajo.

Adentiale d'un Provveditore spedito a Camposampiero dal Doge dopo la morte di Guglielmo, di quella samiglia. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti,

Bartholomeus Gradonico &c. Nobili, & Sapienti viro Nicolao Priolis &c. Cum dominus Gulielmus de Campo S. Petri sit denctus, ut scitis, mittimus ad custodiam disti loci virum Nolem Bertucium Zancani fidelem nostrum, quousque suerit ad per nos ordinatum. Mandamus vobis quatenus in continenci consignetis unam banderiam peditum de soldatis nostris er., que vadat cum eq ad distum locum: Ordinando quod bi debeant obedire.

Data in nostro Ducali Palacio die XXVII. Februarii Ind. X.

Num. MCCCCII. Anno 1342. 30. M2120.

frumento di Compromesso in arbitri per le dissorna che vertevano fra la Republica di Venezia, e il Patriarca, e Capitole d'Aquileja intorno al sendo di Cavolano. Ex Protocollo Paulini qu. Magistri Joannis de Mutina notarii Utinensis cruit Carolus Co: Belgrado Canonicus Utinensis.

Anno Domini MCCCXLII, Indict. X. die penultima Martii in oco Capituli Aquilegenfis. Cum nobiles & circumfpecti visi b 4 domini Procuratores S. Marci, seu Commune Venetiarum e concessione, & investitura Episcopi Cenetensis pretenderent hibere jus in Cavolano contra Patriarcham, & Ecclessam Aquilegensem, Patriarcha, Capitulum Aquilegense, & ipsi domin Procuratores assectiones sine longo strepitu litium pertransire constituerunt unanimiter Veneralisem virum dominum jacobur de Carraria Canonicum ecclesse Tarvisine, & Nicolussium d Auximo notarium domini Episcopi Concordiensis, suos certe nuncios, actores &c. ad compromittendum de Cavolano predicto, & ejus jure in RR. PP. dominos Andream Patriarchar Gradensem, & Guidonem Episcopum Concordiensem tanquai in arbittos &c.

Ego Paulinus qu. Magistri Joannis de Mutina publicus Imperiali auctoritate notarius, & predicti Patriarche (scil. Bertrandi & ejus Curie officialis, & scriba his omnibus intersui, & de man dato dominorum Patriarche & Capituli scripsi, & procuratoriur hoc sigillatum erat sigillis pendentibus presatorum dominorum

Patriarche & Capituli, que describuntur.

## Num. MCCCCIII. Anno 1342. 11. Aprile.

Il Podestà di Asolo scrive a quello di Treviso dimandandosi le carte, che potevano dilucidare la materia de consini fr. Romano e Bassano per nuove contese insorte. Ex libro Consi nium in archivo Civitatis Tarvissi.

Nobili & sapienti viro domino Nicolao de Priolis Civitati Tarvisii honorando Potestati & Capitaneo. Cum questio confi nium sit inter districtuales nostros de Romano ex una parte, 8 homines & Commune de Bassano ex altera, & dicti nostri di strictuales de Romano dicant & asserant, quod alias a novem annis citra per dominum Thomasium de Frontis Judicem, Andream de Albaredo & Nicolaum Zambainum notarium electos per Commune Tarvisii dicta confinia fuerunt terminata. & deipsis terminationibus confinium constat scriptura dictorum notario. rum in vestra cancellaria ut asserunt. Quare nobilitatem vestram presentibus deprecamur quatenus vobis placeat ordinare, quod perscrutetur in vestra cancellaria Tervisi pro actis & scripturis confinium predictorum, & ipsas scripturas nobis sub vestro sigillo interclusas litteris intimare, ut quid agendum circha hec ad accessionem cause apercius senciamus, parati vobis semper ad omnia placitura.

Data Afilli die XI. Aprilis Ind. X. Stephanus Contarenus Potestas Afilli, Num. MCCCCIV. Anno 1342. 12. Aprile.

Il Podestà di Treviso risponde a quello di Asolo dandogli quelle notizie intorno a' consini fra Bassano e Romano, che egli avea potuto ricavare da' publici registri. Ex codem libro confinium in archivo Tarv.

Nobili & fapienti viro domino Stephano Contareno Afilli honorando Potestati. Vestre nobilitati litteras super facto confinium existentium inter Commune & homines de Romano diête Potestarie subjectos ex una parte, & Commune & homines de Bassano ex altera, inter cetera continentes recepimus gratiole; & ipsis litteris per nos plenius intellectis, volentes votis vestris effectualiter conplacere, vobis harum serie respondemus, quod facta diligenti inquisicione per scripturas noftre cancellarie Communis Tarvisii invenimus inter communia suprascripta ortam fuisse occazione dictorum confinium ante dominium dominorum de la Scala, & sub ejus dominio matetiam questionis, & per unaqueque Communia hinc inde occasioie dice questionis, litteras fuisse transmissas secundum quod in ibris positis in archivo publico Cancellarie nostri Communis l'arvisii plenius continetur. Quarum litterarum vestre nobilitati copiam mittimus presentibus interclusam. Verum invenientes per litteras antedictas Nicolaum Zambaino de Campo notarium per dominum fetrum de Verme tunc Tarvisii Potestatem pro lominis de la Scala fuisse transmissum pro dictis confinibus ternin. adis, qui bodie Vincencie manet, non audens Tarvisium anquam debitor dacii vini seu pro ipso dacio Tarvisium pernancre. Intelleximus etiam dominum Thomaxium de Frontis Juicem, & Andream de Albaredo super predictis per Commune 'arvisii fuisse electos; qui dominus Thomaxius & Andreas dies tos clauferunt extremos jamdiu. Quare si placet vestra claa prudentia scribere potest domino Potestati Vicentie, quod ipse Nicolaus Zambaynus aliquam scripturam fecerit super onfinibus antedictis, vel sciat aliquam terminationem factam sisse, que in aliquibus nostris libris Cancellarie aliter non pparet, ab ipso diligenter inquirat, & vos clare cercioret de redictis, parati semper ad omnia vobis grata.

Dat. Tarvisii die XII. Aprilis Ind. X. Nicolaus de Priolis de Ducali mandato Tarvisii Potestas &

apitaneus.

Num. MCCCCV. Anno 1343. primo Aprile.

Ducale al Podestà di Trivigi, che gli dà facoltà di procedere contro i Caminesi che hanno possessimi nel Territorio di Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Quod Potestas Ter. faciat jus contra illos de Camino habentibus possessiones sub corum districtibus.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiatum &c. Nobili, & Sapienti Viro Petro de Canali &c. Significamus prudentie vestre, quod die hodierna primo Aprilis in nostris Consiliis Minori, Rogatorum, & XL. capta fuit pars tenoris infrascripti. Cum aliqui nostri sideles de pattibus nostris Tarvisine de terris nostris conquerantur, quod Domini Rizardus, & Gerardus de Camino Fratres occupant, & tenent suas possessiones, que sunt in corum territoriis, vel aliter debeatibus ab eis recipere, & ab ipsis non possunt consequi jura sua, & non habeant viam conveniendi cos alicubi, & nostris non possimus deficere in jure; vadit pars quod committatur Potestati nostro Tat., qui est magis competens Judex, quam esse possessiones, & sua bona, citando cos, & servando formam, que ordinata est servari in xeddendo jus in Civitate Ter. & districtu.

Data in nostro Duc. Pal. die primo Aprilis Ind. X.

Num. MCCCCVI. Anno 1343. 17. Gingno.

Ducale al Podestà di Trivigi di fare osservazione alla escavazione, che saceva sare Ubertino da Carrara. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Quod Potestas Ter. inquirat de Cava, quam facit sieri Dominus Ubertinus de Carraria.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie &c. Nobili, & Sapienti Viro Petro de Canali &c. Habemus per litteras notri Potestatis Castri franchi, quod Ubertinus sieri facit quamdam cavam, per quam intendit quod aqua discurrat, cujus cursus dicitur fore nocivus nostro territorio Tervisino, & etiam nostro portui faceret detrimentum. Quare optantes plenius informari de omnibus circumstantiis, & conditionibus dicte cave, vettre prudentie scribinus, & mandamus, quatenus ad locum dicte cave mirtere debeatis personas instructas, que diligente eam examinent, & videant quomodo aqua, que per dictam ca vam discurrere debet, faciet cursum suum, & ubi cadet, & si dicta cava partibus Tarvisinis, vel aliter nobis potes no cumentum inferre: & quidquid habueriris, & vestrum Consi lium nobis vestris littexis particulariter denotetis: ut posiniu

27

sic pro bono nostro, & subditorum nostrorum utilius providere. Scribimus etiam nostris Potestatibus Castrifranchi, & Mestre, quod simul cum illis, quos mittetis, sint vel mittant de suis ad examinandum, & videndum omnia supradicta.

Data in nostro Duc. Pal. die XVII. Junii Ind. XI.

Num. MCCCCVII. Anno 1343. 27. Agosto.

Comando del Doge al Podestà di Trivigi di far demolir il Castello di Trevlle. Copia tratta dal T. VIII. della Raccolta Scotti.

Tractatus III. dicti primi libri continens mandata extraordinaria

facta per Dominationem Ducalem.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Chroatie Dux, Dominus quarte partis & dimidie totius Imperii Romanie, Nobili, & Sapienti viro Petro de Canali &c. Significamus vobis, quod in MCCCXLIII. Ind. XI. die XXVI. Augusti capta fuit pars per nos, & nostra Consilia Minori, Rogatorum, & XL. infrascripti tenoris, videlicet: Cum Castrum de Trivillis sit situatum in loco ubi faciliter, omnibus consideratis, possit suboriri damnum, & detrimentum non modicum bono statui Ter. & Tervifine, quod & effet minimum honorem Ducalis Dominii, nam si casu aliquo ad alienas manus perveniret, nihil valeret Castrum franchum distans ab eo uno milliario, & sic effer una bastita Castrofranco, & quedam damnosa spina in oculis totius Tarvisine. Idcirco habito respectu, quod noftra Dominatio, nec Commune Ter., nec etiam Domina Seray utilitatem aliquam non consequitur, nec consequi possit de dicto Castro, scilicet potius magnas expensas: & quod per formam statuti Communis Ter. ipsum Castrum legitime ad manus alicujus devenire non debet, attento maxime bono fatu, & majori securitate nostrarum partium predictarum, ad que pro honore nostro, & cum omni cautela, & diligentia est vigilandum ; vadit pars ad removendum omnem periculosam dubitationem & ad inducendum securitatem in predictis, quod dictum Ca-Arum de Trivillis, & Palatium, & omnes fortilitie pertinentes, & dependentes ab illo, prosterni debeant funditus, & totaliter dirumpi, & omnes fovee interrari, & splanari. Et hoc fiat ad expensas Communis Ter. in quod deveniant fignum, lapides, & ferramenta, & quicquid habebitur pro ruina dicti Caftri, & predictorum. Et pro alleviatione expensarum, Commune Ter. debeat Porestati Ter. cassare unam de banderiis peditum, que sibi minus sufficiens apparebit loco Capitanei, & Peditum, qui mitterentur ad custodiam Castri prefati, quod amplius ibi non erunt opportuni. Verum pro restauratione Domine Seray provideatur fibi de bonis Communis Ter, in libris fex millibus den, par, in quatuor annis, scilicet MD. singulis annis, usque ad plenariam solutionem, cum expense necessarie

pro custodia Castri jam dicti ascenderent annuatim circa libras MD. que expense forent semper, & continuo durature. Quapropter fidelitati vestre per nos, & jam dicta Consilia nottra scribimus, & mandamus, quatenus . . . ruinationem, & prosternationem predicti Castri, & omnium predictorum juxta formam partis incipere, & prosequi faciatis, reservantes in hoc illum ordinem, & modum, qui vobis convenire videbitur, ut predicta, ficut ordinata funt, valeant effectualiter adimpleri : rescribentes nobis sepius quid egeritis in premissis. Data in nostro Duc, Pal. die XXVII. Augusti Ind. XI.

Num. MCCCCVIII. Anno 1343. primo Ottobre.

Il Vescovo di Ceneda essendo in Venezia concede l'investitura di sutti i Castelli e giurisdizioni, che avevano Rizzardo e Guecellone Caminest a Beatrice e Rizzarda sorelle figliuole di Rizzardo suddetto, così accordando anche Mastino ed Alberto dalla Scala. Ex apographo authentico Cancellarie Communis Cenete eruit vir cl. Lucius Dolleoneus Canonicus Bellunenfis.

In Christi nomine amen . Anno domini millesimo trecentest. mo quadragesimo tercio Ind. undecima die mercurii prima mensis octubris. Ibique providus & discretus vir ser Dominicus qu. ser Guillelmi de Belluno procurator & procuratorio nomine nobilium dominarum Beatricis & Rizzarde filiarum qu. nobilis viri domini Rizzardi filii qu. nobilis militis domini Guecellonis Comitis de Camino superiori ad infrascripta gerenda per easdem dominas legitime & specialiter constitutus, ut plene constat de suo publico procuratorio scripto manu Silvestri not. qu. domini Yfnardi de Verona a me notario viso & lecto, constitutus in presentia venerabilis in Christo patris, & dom. dom, fratris Francisci dei & Apostolice sedis gratia Episcopi Cenetensis & Comitis petivit tam umiliter quam devote ab ipso domino Episcopo investiri de omnibus Castris, Villis, campis, pratis, vineis, nemoribus, & possessionibus quibuscunque, juribus, & jurisdictionibus meri, & mixti Imperii, tam particulariter, quam universaliter quomodolibet spectantibus & pertinentibus ad Comitatum superiorem de Camino, que prefati condam domini Rizzardus pater dictarum dominarum, & dictus dominus Guecellus pater dicti domini Rizzardi, & predecessores predictorum habuerunt, tenuerunt, & polsiderunt eorum tempore usque ad finem vite, & per antiqua, & per antiquissima tempora ad rectum & legale feudum ab ipso domino Episcopo, & ab aliis dominis Episcopis, qui pro tempore fuerunt, & ab ecclesia Cenetensi, ut puta tam de Castro Zumellarum, de Castro Sulligeri, de Castro Vallis mareni, de Castro Serravallis, de Castro Fregone, de Castro Forminice, de Castro Rigenzoli, de Castro Crudignani, quam etiam de Caftro

Aro Cavolani cum villis & terris, juribus, & jurisdictionibus Inperius expressis, paratus se offerens dictus ser Dominicus procuratorio nomine quo supra recipere investituram ab ipso tomino Episcopo de dictis Castris, Villis & terris, juribus & urisdictionibus superius nominatis, seu de dicto feudo tanquam vero & legitimo domino, & fidelitatem, & fidelitatis debium juramentum de omnibus castris supradictis prestare, quemdmodum dicti condam domini de Camino fecerunt & prestiteunt ipsi domino Episcopo, & suis precessoribus, & omnia alia c singula facere ipsi domino Episcopo, & exercere que fuerint ecessaria circa predicta, & quodlibet predictorum. Quam quiem oblationem seu protestationem, & ea que superius contientur, prefatus dominus Episcopus admisit, & recepit, sicut : in quantum de jure melius tenetur & potest. Salvo omni 10 jure & ecclesie sue Cenetensis & alterius cujuscunque perone. Actum in Civitate Venetiarum Castellane diecesis in conata Sancti Pauli in domo domini Nicolai Barbi, ubi nunchatat dictus dominus Episcopus, presentibus ad premissa nobili iro domino Guilielmo Chanacio de Bononia, domino Joanne : Summaripa jurifperito ambaxiatoribus dominorum Alberti & astini de la Scala fratrum ad dictum dominum Episcopum Cetensem per ipsos dominos Albertum & Mastinum transmissis per omnibus & singulis premissis narrandis & postulandis pro Ais dominabus & filiabus condam dicti domini Rizzardi de imino, ut patet clare & plene per ipsorum domini Alberti Mastini literas patentes eorumdem sigillo solito vero cereo ligato filo albo integro & illeso communitas, non viciatas, ic in aliqua sui parte corruptas a me notario infrascripto vi-3, lectas, & predicta omnia & fingula ambaxatorio nomine lo supra a predicto domino Episcopo fieri instantius & amibiliter petentibus, nec non presentibus quoque infrascriptis premissa specialiter adhibitis, & rogatis, videlicet venerallibus viris dominis Petro de Rugiella Vicario dicti domini Discopi Cenetensis, Presbiteris Petro Pino Primicerio Ecclesie

premissa specialiter adhibitis, & rogatis, videlicet veneralibus viris dominis Petro de Rugiella Vicario dicti domini biscopi Cenetensis, Presbiteris Petro Pino Primicerio Ecclesse stellane, Barnaba de Fontana Plebano Ecclesse Sancti Bassilidis venetiis, Castellino filio condam magnifici viri domini Fipi de la Turre de Mediolano, Bartholameo de Genis de Bonia, Checo condam magistri Jacobi Sartoris de Bononia, Maro de Saliceto de Bononia, Joanne de Cento de Bononia, & sis pluribus ad premissa vocatis & rogatis.

Et ego Ubertinus filius domini Zambellini de Ballestris de emona Imperiali austoritate notarius his omnibus suprascri-

is interfui, & rogatus scribere scripsi.

Num. MCCCCIX. Anno 1343. 3. Ottobre:

I Procuratori di S. Marco danno licenza al Vescovo di Ceneda di concedere a Rizzardo e Gerardo fratelli da Camino l'investitura di que' scudi, che già surono del dessusto Rizzardo, e che erano stati conceduri ad est. Dalla Dissertazione ms. de' Vescovi di Ceneda presso l'autore.

In Christi nomine amen. Anno nativitatis ejusdem milles. trecentes. quadragesimo tertio, Indict. XI., die tercio mensis Octobris. Cum alias Venerabilis in Christo pater; ac dominus dominus frater Franciscus Dei, & Apostolice sedis gratia Episcopus Cenetensis, & Comes fecisset datam, & investituram ad feudum, & jure feudi in perpetuum per fe, & successores suos nobilibus viris dominis Marco Mauroceno, Marco Justiniano, & Justiniano Justiniano Procuratoribus divi Marci super commissariis constitutis pro se, & successoribus suis in dicto off. cio recipientibus de infrascriptis Castris, terris, & locis pesitis, & situatis in Diocesi, & Comitatu Cenetensi, videlicer de Castro Serravallis, de Castro Vallismareni, de Castro Formeni. ghe, de Castro Regenzoli, de Castro Fregone, de Castro Cordignani, de Castro Cavolani, de Castro Solighetti, & de omnibus aliis castris, que domini de Camino superiori Comites Ce netenses tenebant, & possidebant, cum palatiis omnibus in di Ais castris contentis, ut de predictis, & aliis continentibus in in. Arumento publico date, & investiture prefate scripto per Jaco bum qu. Joannis auctoritate imperiali notarium, & tunc duca tus Venetiarum scribam, sub anno domini milles, trecentel triges. septimo, Indict. quinta, die XII. mensis Octobris, a m notario infrascripto viso & secto. Cumque etiam super aliqui bus ex dictis caftris, terris, & locis inter prefatum dominun Episcopum & Comitem ex una parte, & egregios viros domi nos Rizardum, & Gerardum fratres de Camino filios qu. egre gii militis domini Guecellonis de Camino ex altera, lis, que stio, & controversia orta esset, & longo tempore ventilata tam in Romana curia, quam extra. Nunc viri nobiles domi ni Marcus Mauroceno, Marcus Justinianus, Benedictus de Mo lino, & Andreas Maurocenus Procuratores Sancti Marci fine Commissariis constitutis, & ipsorum procuratorum presentiali ter officium obtinentes, pro se, & successoribus suis in ant officio, volentes quantum in eis est, omne scandalum remove re, & ut omnes discordie & scandali inter ipsum dominut Episcopum, & dictos dominos Rizardum, & Gerardum fratre de Camino de medio auferatur materia, non derogando eis neque, dicte eorum investiture, neque alicui suo juri in tote vel in parce in aliis bonis, juribus, jurifdictionibus, caftri! terris, & fortilitiis in dicto instrumento dicte investiture co gentis, nec ultra quod continetur in concessione, confensu, perDOCUMENTIO

permissione presenti, concesserunt, & licentiam, & consensum dederunt ipfi Venerabili patri domino fratri Francisco Episcopo Cenetensi, dandi, & concedendi, & investituram ad feudum faciendi dictis dominis Rizzardo, & Gerardo fratribus de Camino de infrascriptis Castris, Terris, fortilitiis, bonis. juribus, & jurisdictionibus, videlicet de caftre Cordignani, de castro Fregone, de castro Vallis mareni, de castro Solighetti, & de castro Zumellarum, fi quo tempore dichum taftrum Zumellatum ad manum dicti domini Epifcopi, vel fuccessorum ejus, vei dictorum fratrum, vel alicui eorum, aut fuorum. vel alicui eorum heredum masculorum perveniet, cum pastis, conventionibus, & promissionibus in investitura inter diaum dominum Episcopum, & dictos dominos Rizzardum, & Gerardum fratres de Camino firmandis; ita tamen quod per presentem concessionem, licentiam, & confensum, seu etiam propter aliquam investituram, & datam ipsis dominis Rizzardo & Gerardo fratribus de Camino de predictis caftris, Terris, fortilitiis, bonis, juribus, & jurifdictionibus, videlicet de castro Cordignani, de castro Fregone, de castro Vallismareni, de castro Solighetti, de castro Zumellarum . . . . per ipsum dominam Episcopum fienda ipsis dominis Procuratoribus, seu corum succelloribus in dicto officio, in aliis bonis, castris, fortilitiis, terris, juribus, & jurisdictionibus in dicta eorum data, & investitura contentis, vel ultra quod continetur in concessione, confensu & permissione presenti, nullum prejudicium genitum intelligatur. Sed predicta investitura ipforum dominorum procuratorum, & omnia, & fingula eorum jura in aliis castris, fortilitiis, terris, bonis, juribus, & jurisdictionibus in dicta eorum investitura contentis, eisdem dominis procuratoribus, & corum successorum in dicto officio salva, & integra reserventur, & reservata esse perpetuo intelligantur, & firma, integra, & illesa, cum his tamen conditionibus, modis, & formis concorditer inter ipsum dominum Episcopum pro fe, & successoribus suis, nomine suo, & Ecclesie Cenetensis, & dictos dominos Procuratores per se, & corum successores in dicto officio appositis, & firmatis; que conditiones, modi, & forme in instrumento investiture fiende per ipsum dominum Episcopum dictis dominis Rizzardo, & Gerardo fratribus de Camino intelligantur dice, apposite, & firmate, etiamsi in inftrumento dicte investiture omitterentur, vel negligerentur apponi. Quod quandocunque propter defficientiam ipsorum dominorum Rizzardi, & Gerardi, & eorum heredum masculorum, vel alia culpa, negligentia, sive cansa quacunque contigerit, ipsum feudum aperiri domino Episcopo, vel ad ipsum devolvi, quod iplum feudum devolvatur in dictos dominos procuratores, & successores eorum in dicto officio, & non in dictum dominum Episcopum, & Ecclesiam Cenetensem, sed ad ipsos dominos Procuratores, & successores eorum in dicto officio pertineat, & remaneat, & in ipsos permansisse, & remansisse intelliga-

tur, cum illis tamen conventionibus, promissionibus, conditionibus, obligationibus, & pactis, que continentur in dicto instrumento date, & investiture scripto per dominum Jacobum qu. Joannis sub anno MCCCXXXVII. Indict. v. die XII. menfis octobris, & eo modo, & ficut in dicto instrumento investiture continetur, non obstantibus permissione, & investitura prefatis, & ac si presens concessio, vel consensus, & investitura predicta facta non forent. Que omnia & singula ipsi domini procuratores pro se, & successoribus suis in dicto officio firma, rata, & grata habere, & tenere ipsi domino Episcopo presenti, & predicta omnia, & singula eo modo, & sicut superius continetur, & cum modis, conditionibus, & formis supra expressis, & specificatis acceptanti, solemniter promiserunt, & non contrafacere, vel venire aliqua ratione, vel causa. Et de predictis rogaverunt dicte partes, quod confici deberent unum, & pluria instrumenta per me notarium infrascriptum.

Actum Venetiis in contrata S. Pauli in domo de K. Barbo habitata per dictum dominum Episcopum, presentibus Reverendo in Christo patre domino fratre Petro Ordinis Predicatorum dei gratia Episcopo Venetiatum, nec non nobilibus viris domino Justiniano Justiniano, Marco Lauredano Procuratoribus Ecclesic Sancti Marci, Simonetto Dandulo, & Petro Gradonico honorandis Civibus Venetiarum, domino fratre Francisco Priore Monasterii Sancte Justine de Venetiis, Reverendo viro domino Petro de Rugiella Vicario dicti domini Episcopi Cenetensino Joanne de Fontana socio dicti domini Episcopi Cenetensino de Fontana socio de F

fis, & aliis multis.

Ego Nicolinus de Fraganesco Imperiali austoritate notarius, & Ducatus Venetiarum scriba predictis omnibus, & singulis interfui, & rogatus scripsi.

## Num. MCCCCX. Anno 1343. 12. Ottobre.

Permettono i Veneziani, che un loro Cittadino possa ricevere in custodia qualche luogo de' Caminesi per conservar la concordia fatta da questi col Vescovo di Ceneda. Ex schedis cl. viri Francisci Donato nob. Ven.

MCCCXLIII. die XII. Octobris in M. C.

Cum pro concordia facta inter dominum Episcopum Centensem, & dominos de Camino cum beneplacito & opera dominii nostri expediat, quod aliquis Venetus possit recipere de

terris eorum in salvamento pro sua securitate.

Et licet sit captum in consilio Rogatorum, & quadraginta, quod id sieri non debeat, tamen necessarium sit, quod revocetur Consilium per XXV. de quadraginta, & duas partes majoris Consilii, ut concordia predicta recipiat complementum. Vadit pars, quod dictum Consilium revocetur in tantum, quod

ve-

metus predictus possit pro plezeria, quam fecir, recipere de cis illorum de Camino pro sua securitate secundum formam neordie, & est capta. V. Consiliarios, XXV. de quadraginta, duas partes majoris Consilii.

Num. MCCCCXI. Anno 1344. 15. Gennajo.

ucale di asenzione per cinque anni a chi volesse venire ad abicaro in Trivigiana. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Quod votentes venire ad habitandum in Trevifana fint exempti a factionibus usque ad V. annos.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque troacie Dux, Dominus quarte partis, & dimidie totius Imp. Fmanie, Nobili, & fapienti Viro Petro de Canali &c. Provisiones aquas per nos factas in Trevisana vobis mittimus presentibus ierclusas, mandantes vobis, ut eas proclamare faciatis in loc vestris, ut onnes sciant, & observare debeant cum essed. Quod omnes, & singuli volentes venire ad habitandum, & larandum in totum districtum Ter. habeant immunitatem, & si liberi ab omni onere, & omnibus angariis realibus, & perfectibus & aliis quibuscumque factionibus cum suis familii, & rebus, quibus non posit imponi per Civitatem, Casti, vel Villas, vel aliter quomodocunque, exceptis daciis, que sountur Communitati per omnes. Et hee pars duret quinque ans post publicationem ejus.

Data in noftro Ducali Palatio die XV. Januarii Ind. XII.

Num. MCCCCXII. Anno 1344. 5. Febbrajo.

Pite presa nel maggior Consiglio di Trivigi di dar la Città coltritorio sotto il serenissimo dominio de' Veneziani. Ex Cancela ria Civitatis Tarvissi; reperitur etiam in processu, ut vont, Collegii Nobilium signato C.

nomine sancte & individue Trinitatis Patris, & Filii & stitus Sancti, & gloriossisme Virginis Matris Marie, beatom Apostolorum Petri & Pauli, gloriosi Evangeliste beati Mariebeati Liberalis consessoris protectoris Civitatis Tarvisi, & sons curie celestis, ad honorem, laudem, & gloriam excellentini Principis, & Dom. Dom. Andree Dandulo dei gratia Veascrum, Dalmatie, atque Croatie Ducis, domini quarte paratice dimidie totius Imperii Romanie, & Communis Venetia, an nobilis & potentis viri Domini Petri de Canale Civia Tarvisii honorandi Potestatis, & Capitanei, cujus persoaepresentat supradictum Ducale Dominium Venetiatum, & Tom. XII.

ad honorem & statum pacificum, & tranquillum civium & fi bitatorum Civitatis & districtus Tarvisii. Anno dominice I carnationis MCCCXLIV. Indict. XII., die Jovis quinto intra te mense Februario, videlicet in festo beate Agathe Virginis martiris ante oram rerciam, curia Ancianorum Communis Ta visii in camino Ancianorum posito in palatio Communis ad fil num campanelle, & vocem preconiam ut moris est solepnit congregato, coram supradicto Nobile & potente viro Domis Petro de Canale Civitatis Tarvisii honorando Potestate & C pitaneo, in qua quidem Curia interfuerunt novem Ancianin mero deficientibus tribus ad numerum ancianorum propter i forum trium absentiam, & egritudinem, tamen legitime cit ti, quorum novem Ancianorum nomina sunt, videlicet, Don nus Joannes de la Vazolla Judex Ancianorum, Dominus Fra cifcus de Salomone, Dominus Azo de Calzonibus, Domin Fanzellus de Fanzello, Deminus Petrus de Racione, Domini Barduinus de Todeschinis, Dominus Philippus de Costis, D minus Gratiadeus de Costa, Dominus Joannes Flos. Proposi idem Dominus Potestas & Capitaneus, & petit fibi Confilie exhiberi, quid sit fiendum super infrascripta proposta cujus nor talis est. Cum his diebus nuperime retroactis per ci-Civitatis Tarvifii transmissi fuerint XXVI. Ambaxiatores der bilibus, de Collegio judicum!, de collegio notariorum & Scholis artium Civitatis Tarvisii ad Ducale Dominium sur dictum, quorum ambaxiatorum nomina funt. Dominus Fr ciscus de Salomone, Girardus de Baldachinis, Odoricus de naparte, Joannes de la Vazolla Judex, Nicolaus de Adelma Judex, Floravantus de Bursio Judex, Placentinus de monte in tino Judex, Bonifacius de Roverio Judex, Auliverius de naldo Judex, Thomasius de Coderta, Rambaldus de Azonil Bonacursius de Caserio, Guecello de Sinisforto, Altinerius Domini Joannis de Azonibus, Peisius de Vonico, Baldus Pauli de Todeschinis, Baldus Domini Rizzardi qu. Sevallis de Camino, Ravagninus de Ravagninis notarius Rizz dus de la Vazolla notarius, Marchobonus ser Maphei Aurif; notarius, Franciscus Pescelle notarius, Menegellus Ingo. notarius Cancellarius Communis Tarvisii, Nicolaus de Co Peliparius, Stephanus Peliparius, Antonius de Trivignano I. perius, Bertonus Zopellarius, ad exponendum cum reverei a ipsi dominationi, quod considerantes predicti Tarvisini C : Sanctam dominationem & utilem eisdem Civibus, sub cujus ; tectione consistunt, & consistere perpetuo desiderant, & : . Stant, vellent cum omnibus vinculis, quibus possunt ipsam minationem supra se connectere & firmare, quare dicti Ar !. xiatores cum reverentia pro se, & aliis civibus Civitatis visii professabant eidem magnifico Domino Duci & Comn il Venetorum se paratos spontanee & vera cordis fidelitate & tradere ipsam fidelitatem & districtum Tarvisii cum o bus & singulis tune castris & fortiliciis, juribus & jui ai

ionibus, tam de ultra plavim, quam de citra plavim e.dem icelso Domino Duci & Communi Venetiarum secundum ordis is & formam statutorum Communis Tarvisit, videlicet per anfilia Curie Ancianorum quadraginta, & majus Civitatis Tarfii, quam ambaxiatam expositam per ipsos ambaxiatores eim ferenissime dominationi idem ferenissimus Dominus Dux ejus sapiens Confilium benigne & vultu hyllari acceptavit adans arque comendans cives Tarvisinos fideles de fidelitate optima voluntate, quam ad ipfum dominium vere gerebant, ipsos ambaxiatores licentians dulciter dixit eisdem, quod dent ad civitatem Tarvisii redire, & ibidem cum supradicto Do. ino Potestate, & Capitaneo dare ordinem per Confilia Civis tis Tarvifii, & secundum formam statutorum Communis Tarii, quod supradicta omnia & singula ad ordinem propositn deferantur, scientes supradicti Cives Farvisini, quod ipse Iminus Dux, & Commune Venetiarum semper tractare & habe dictos Cives Tarvifinos pro corum filiis, & veris fidelibus iendebant Civitatem Tarvisii pro cariore, & principaliore ambro, quod habeant gubernantes; sapiens & discretus vir Dninus Joannes de la Vazolla utrinfque jurisperitus judex Azianorum recolendo infelicia tempora dominationum preteria fum, fub quibus, & fub quarum qualiber a LX. annis pro. me preteritis usque ad sanctum adventum dominationis prefeis Tarvisina Civitas cum ejus edistricu presuris gravibus riibus, & personalibus libertate privata servitutis onere connie corruebat, & cernendo facrum Communis Venetiarum domium, sub cujus alis non veluti servi, sed veluti dilecti filià Tvifini Cives dulciter refoventur, & hoc cujus clementia de e itutis ergastulis exempti vigore ejusdem robusti brachii & sentis vera libertate fruuntur, confulit supradicta proposta; pi ante omnia revocetur omne, & quolibet dominium, fi mi datum effet alicui domino & persone per majus consis In, vel Commune Civitatis Tarvisii temporibus aliquibus epactis .

Num. MCCCCXIII. Anno 1344. 10. Febbrajo.

sumento della folenne dedizione fatta dalla Città di Trivigi dominio della Setenistima Republica di Venezia. Tratta one la precedente.

nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Anno ejustema navitatis MCCCXLIV. Indict. XII. die martis decimo intrante mue Februario, presentibus egregiis & preclaris viris Domino Inne Gradonico, Petro Memo, Andrea Mauroceno milite, silao Venerio, Joanne Steno, Nicoleto Barbo honorabilibus Colliaris, Petro Orio, Ordelasso Faletro, Paulo Premarino horabilibus Capitibus XL, Communis Venetiarum, ac prudena

ribu#

DOCUMENTI. tibus & discretis viris Domino Nicolao Pistorino honotabi Cancellario, Andrea de Capite aggeris, Nicolao de Francen go, Stephano de Franchino, Marco Zane, Jacobello Venerie Rafaino de Carefinis, Nicolao de Alemanis scribis & notar Ducalis Curie Venetiarum. Guecellone de Portu, Albrico Pregalzolo, Manfredo magistri Biachini, Nicolao de Camest notariis Civibus Tarvifinis testibus ad hee vocatis & rogati & aliis pluribus. Gloriofus humani generis conditor justus. pius in omnibus viis suis interdum in hoe mundo permittit h mines variis involvi erroribus & pressuris, & demum parta beratione a noxiis in laude divini nominis fe magis obnoxi recognoscant videntes erga se ipsos se misericordie gratiam n rifice confluentem. Hec quippe notantur, & dici possunt Communi & populo Tarvisino, nam dum fuissent per lon tempora, & annorum spacia in tenebris & lacu miserie ce Ritati gravia personarum pericula, & plurima bonorum difpe dia sub variis & diversis dominiis substinentes dies eis defic rate lucis, & tranquillitatis illuxit, quam destinavit sibi di nitus gratia summi patris tenebrarum, caliginosis anfractibi & violente tempestatis turbine perfugatis, a Domino quir factum est istud qui fanat contritos corde, & oppressos eri sospitate, ipse nanque qui est summe misericors & misera Dominus gregis Dominici, assiduam curam gerens misit eis] minum & falvatorem piissimum illustrem Dominum Ducem Commune Venetiarum, qui Civitatem & districtum Tarvifini ac homines ipfias ab omnibus tribulationibus, & languori iplocum, quibus multipliciter premebantur expositis perfor! & avete Communis & hominum Venetiarum pro corum re peratione falutis, totaliter liberarunt, reducentes ipfos in tum prosperum & quietum, & securitatem omnimodam pe narum pariter & bonorum, ut quilibet tute omni remota / midine possidere valeat quod est suum, cum Dominatio Duc

strare miserunt ad presentiam excellentissimi Domini Donini Andree Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atque Citie Ducis, domini quarte partis & dimidie totius Imperii amanie, nobiles & sapientes viros Dominum Gerardum de Idachinis militem, & Nicolaum de Adelmario utriusque ju seperitum, qui Dominus Gerardus, & Nicolaus actores & Sirci nobilis & potentis viri Domini Petri de Canali honora Potestatis & Capitanei Civitatis Tarvisii, & Communis &

fit via, veritas, & vita, que elifa reparat, & afpera in valuanas committat; que omnia attendentes, & vero corde contes Commune & homines Tervifini & diftrictus, & cuptes corum veram fidem & devotionem claris operibus dem

minum ac universitatis, & majoris Consilii dice Civitatis I visiti ad infrascripta omnia & singula habentes liberum & ciale mandatum a predictis Domino Potestate, Communi & minibus, ac universitate, & a majori Consilio Civitatis pt

sio per Ubertinum filium Domini Maphei de Farra notarii in ACCCXLIV. Indict. XII. die Jovis quinto mensis Februarii preentis constituti in majori Consilio Civitaris Venetiarum pro afrascriptis agendis, & complendis coram excelso & magnifia o Domino Andrea Dandulo Dei gratia inclito Duci Venetiarum ipradicto solemniter congregato etiam potestate & mandato diis findicis, & actoribus traditis per dictum nobilem virum ominum Petrum de Canali Potestatem, & Capitaneum, uniersitatem & consilium, Commune & homines Civitatis T'arisii predicto, & omni jure, modo, & forma, quibus melius stuerunt, elegerunt, confirmaverunt, & approbaverunt eunm inclirum & magnificum Dom. Dom. Andream Dandulo Dum venetiarum pro se, & successoribus suis ducibus, & Comuni Venetiar. recipientem in dominum generalem & perpetuum de Civitatis, & districtus Tarvisii, ac etiam coram ipso maifico, & excelfo Dom. Dom. Duce flexis genibus eidem Dom, idree Dandulo pro se, & successoribus suis ducibus, & Comuni Venetiarum recipienti sponte & certa scientia de novo derunt, tradiderunt, concesserunt, & transtulerunt dominium the Civitatis Tarvissi, & sui districtus Tarvissi, cum mero & nxto imperio , & jurisdictione corum , & exercitie cum omnjure suo, & omnibus & singulis villis, locis, terris, ca-As, bonis, juribus, honoribus, fortaliciis dicte Civitati fpe-Entibus, & pertinere debentibus, & eidem civitati suppositis, Ssubditis positis & jacentibus in dicta Civitate & diftricu Twisit, tam ultra, quam citra plavim, tam publicis, quam pvatis, pedagiis, daciis, vectigalibus, regalibus & phiscalibi, & tholoneis quibuscumque jurisdictionibus, homagiis, utitatibus, proventibus, fructibus, & obventionibus dicte Cia Miti Tarvisii pertinentibus, & spectantibus. & que pertine. rek fpectare deberent, seu que spectare & pertinere possent infuturum, & que dicta Civitas habere & tenere debet, feut were & tenere videtur in integrum, & omni jure suo quoaque, & qualitercunque, ac etiam fe actorio & findicario minibus predictis eidem illustri & excelfo Dom. Dom. Duci repienti, ut supradictum est dictam Civitatem Tarvisii, & dititum ejus, caftra, fortilicia, villas, terras, & possessiones, bei, jura, jurisdictiones, honores, vectigalia, pedagia, dail regalia, phiscalia quecunque ubicumque fuerint, & jaet, tam ultra plavim quam citra plavim, tam intra dictam Otatem, quam extra cives, & personas civium dicte Civitaile & successorum suorum, habitationes, & personas habitandictam Civitatem, & districtum, & successorum suorum Prectioni, & defensioni, jurisdictioni, ac imperio predict dris, ac excellentissimi Dom. Dom. Ducis recipientis nomi; ne 10, & successorum suorum Ducum & Communis Venetia , libere, sponte, & certa scientia supposuerunt, & tota it submiserunt, veram & perpetuam subjectionem dicto illu It'& excellentissimo Dom, Dom, Duci recipienti, ut supra &c obe-

& obedientiam dictorum civium, & habitatorum, & fuccessorus suorum perpetuo promittentes taliter quod de cetero predicti excelientistimus Dom. Dom. Dux & sui successores Duces v netiarum nomine dicti Communis Venetiarum, & pro ipio Cor muni dictam Civitatem & diffrictum Tarvisi, Castra, Fortificie terras, possessiones, jura, jurisdictiones, & honores dicte C vitatis, pedagia, vectigalia, dacia, gabellas, tholonea, & b na quecunque cum omnibus & fingulis proventibus, & obve tionibus regalibus, & phiscalibus quibuscunque ad dicham Cir tatem pertinentibus, & spectantibus tam ultra, quam citra pl vim, & que in posterum spectare, & pertinere poterunt, qu cunque ratione vel causa habeant, teneant, & possideant, & ipfis possint facere, & disponere pro corum libito voluntar absque contradictione dictorum civium, & successorum su rum, & quod dictus excellentissimus Dominus Dux, & ei successores Duces, & corum Rectores, & officiales, quib commiserit regimen dicte Civitatis, & districtus Tarvisi, pe fint & valeant in dicta Civitate, & ejus diftrichu tam ult quam citra plavim, & in civibus & habitationibus dice Civ ratis, & districtus uti mero & mixto imperio, & omni jur dictione, & pedagia, tholonea, datia, vectigalia, bona privat furisdictiones, Itonores, terras, & possessiones, comitatus, galia, & phiscalia quecunque dicte Civitatis, & ad ipsam vitatem pertinentia & spectantia, vendere, donare, aliena & obligare, locare, & fructus & reditus, & proventus de sis recipere & exigere, & de ipsis disponere absque contra ctione dictorum Civium, & suam facere voluntatem, & ini Civitate, & diftrictu ejus, & in personas Civium, & district lium saorum, & bona corum, jurisdictionem, & merum mixtum Imperium exercere, & in predictis omnibus, & fin lis possit agere, & facere quemadmodum dictum Commune homines Tarvifii agere & facere poffint, seu ullo tempore cere, facere & agere potuerint, dantes & concedentes dictif. dici & actores findicariis nominibus predicti predicto illustri excellentiffmo Dom. Dom. Duci recipienti dictis nominibus bum & licentiam accipiendi, & apprehendendi per se vel 1 dicum constituendum ab ipso tenutam, & possessionem, vel qu fi dicte Civitatis castrorum, terrarum, possessionum, villaru jurium, jarisdictionum, vectigalium tholoncorum, datiorui regalium, phiscalium, & aliorum quorumlibet bonorum jac. tium, & positorum tam ultra, quam citra plavim pertin tium, & spectantium, & pertinere & spectare debentium, de Civitatis Tarvisii, constituentes se didi sindici & acti dictis nominibus dictam Civitatem & districtum ejus, caf ... fortilicia, villas, terras, possessiones, jura, jurisdictiones, omnia & singula predicta pro dictis inclito & illustri Don 2 Domino Duce & suis successoribus ducibus & Communi Ve pomino Duce & illis intecenorious du trous contrate de predictis Civitate, & ftrictu ejus, & dictis Castris, fortiliciis, juribus, jurifdictie bus

is, villis, terris, possessionibus, pedagiis, daciis, vedigalis s, tholoneis, ac bonis & juribus quibuscunque possettionem 1 quasi acceperit, & tenutam. Que omnia & fingula suprasta predicti nobiles & sapientes viri Dominus Gerardus & Nilaus Sindici & actores, & findicario & actorio nominibus predis eidem illustri & excellentissimo Domino Domino Andree indulo inclito Venetorum Duci recipienti pro se, & succesribus suis ducibus, & Communi Venetiarum per stipulatiom folempnem promiferunt perpetuo firma, rata, & grata hare, & tenere, & non contrafacere, vel venire, de jure vel facto per fe, vel alium directe, vel indirecte, publice, & culte, aliqua ratione vel caussa, sub pena centum mille mararum auri, que pena totrens committatur, & commissa exipossit, quoriens in predictis, vel predictorum aliquo fuerit ntrafactum, vel ita non fuerit observatum, & pena soluta 1 non, commissa vel non, nihilominus omnia & singula pre-Aa firma & rata permaneant. Pro quibus omnibus & fingu. : attendendis, & perpetuo inviolabiliter observandis dicti Sinci nominibus predictis prefato illustri Dom. Dom. Duct recienti & stipulanti pro se & successoribus suis ducibus. & Comuni Venetiarum, obligaverunt omnia & fingula bona dictom Civium, & Communis Tarvissi, tam habita, quam ha-Inda. Acta, facta, & gesta fuerunt omnia & singula supradid in majori Consilio. Vonetiarum ad predicta complenda so-Inniter (congregato coram prefato illustri & excellentissimo Im, Dom. Andrea Dandulo dei gratia inclito Duce Venetia. im predicta omnia & fingula ad laudem & gloriam nominis su Christi, & beate Marie Virginis eius matris, beatorum A-Molorum Petri & Pauli, gloriofi Evangelifte beati Marci, & ati Liberalis Confessoris, & statum pacificum Civitatis, & ftrictus Tarvisii liberaliter acceptante, in presentia spectabium Virorum Dom. Schenelle de Colalto Comitis. Tarvifini, & icolai Tempeste Advocati Tarvisini, & prudentum virorum omini Renaldi de Rinaldo, & Nicolai Tanari de Bragis Jusperitorum & Civium Civitatis Tarvisii Ambaxarorum dicti ommunis Tarvisii cum dictis Sindicis missorum, & destinato. im ad Ducale dominium predictum per dictum Commune Tara isii ad predicta omnia & singula complenda & execution! landanda.

Num. MCCCCXIV. Anno 1344, 11. Febbrajo.

tiuramento di fedeltà ed ubbidienza prestata dagli Ambascianori Trivigiani alla Serenisima Signoria di Venezia. Tratta onde la precedente.

Eodem millesimo & indictione die mercurii XI. intrante mene Februario, presentibus dictis egregiis & preclaris viris con-

40

filiariis, & Capitibus XL. Communis Venetiarum, ac prude ribus ac discretis viris cancellario & notariis omnibus testih Supradictis ad hec vocatis, & rogatis, & aliis pluribus, cora illustri & excellentissimo Dom. Dom. Andrea Dandulo dei gi tia Venetiarum, Dalmatie, atque Crohatie Duce, Domino que te partis & dimidie totius Imperii Romanie suprascripto, pr dicti nobiles & prudentes viri Dominus Gerardus de Baldach nis miles. & Nicolaus de Adelmario utriusque jurisperitus ves Tarvifini, Sindici & actores & procuratores nobilis & p tentis viri Domini Petri de Canali Civitatis Tarvisii honora di Potestatis & Capitanei Universitatis, Communis & hon num dicte Civitatis Tarvisii habentes ad infrascripta specia mandatum, prout continetur publico instrumento scripto p Thertinum filium Domini Maphei de Farra notarium Cive Tarvisinum in MCCCXLIV. Indict. XII. die jovis intrante me se Februarii in animas suas, & predictorum hominum dicte C vitatis suis & eorum nominibus ex commissione & potestate d Etis findicis tradita per majus & generale Confilium dice C vitatis Tarvisii, juraverunt ad sancta dei Evangelia tactis co poraliter sacrosanctis scripturis, eisdem prestito juramento, que fideles & obedientes erunt prefato illustri Dom. Dom. Duci cjusque successoribus, ducibus, & Communi Venetiarum, e rumque Rectoribus mittendis ad regimen dicte Civitatis & d ftrictus Tarvisii per Dominium Ducale Venetiarum contra or nem hominem & Universitatem, & quod nunquam erunt in f to vel Confilio, ex quo status Ducalis magnifice Communit tis Venetiarum in aliquo minuatur, vel quod aliquem honrem, vel regaliam, quem vel quam ipfe illustris Dom. Du & Commune Venetiarum in Civitate Tarvisii, ejusque distr Qu, vel alibi, nunc vel in antea habebunt, quocumque moc amittant, vel perdant in toto, vel parte, vel si sciverint v audierint aliquem, vel aliquos contra ipsum illustrem, & e: cellentissimum Dom. Dom. Ducem, ejusque successores Duces & Commune Venetiarum quicquam velle facere, & corum ft: tum & honorem in aliquo diminuere, illud pro corum post impédient, & impedire curabunt, quod si impedire nequive rint illud quam cito poterunt, manifestabunt & denunciabur eidem Dom. Duci, & Communi Venetiarum, nec nunquam fa cient, nec fieri procurabunt, quod ad ipsius illustris, & ex cellentissimi Dom. Dom. Ducis, & successorum suorum, Du cum, & Communis Venetorum pertineat injuriam, vel jactu ram. Actum Venetiis in Ducali Palatio Communis Venetiarum de quibus omnibus supradictis idem magnificus Dominus Du mandavit confici quamplura instrumenta consoni tenoris pe notarios Ducalis Curie predictos, & me Ubertinum notarius infrascriptum.

Ego Ubertinus filius Domini Maphei da Farra Civis Tarvif ni facra Imperiali auctoritate notarius publicus Civis Tarvif nus de Collegio Tabellionum Civitatis Tarvifii, & tunc fupn

dicti

disti Domini Potestatis & Capitanei Tarvisii notarius, & officialis supradictis omnibus & singulis presens sui, eaque de mandato presati excellentissimi Domini Domini Ducis subscripsi, meumque Tabellionatus signum apposui consuetum.

Num. MCCCCXV. Anno 1344. 18. Febbrajo.

Ducale per quello, che aveva a prendere il possesso della Città di Trivigi nella prima dedizione. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Qualiter Civitas Ter., & districtus sint tradita dictioni Ducali secundum ordines statutorum Communis Ter.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, & Crea hatie Dux, Dominus quarte &c. nobili, & sapienti viro Petro de Canali &c. Sicut vestra prudentia novit, venientes nuper ad nostram presentiam Nobiles & sapientes viri Gerardus de Baldachinis Miles, & Nicolaus de Adelmario utriusque J. P. Ci. ves Ter. findici, & Procuratores Communis, Universitatis, & hominum Civitatio Ter. ad hoc sufficienter, & specialiter constituti, sindicario nomine ptedictorum, dederunt, & cesserunt nobis, & nostro Communi Venetiarum cum solemnitatibus opportunis plenum Dominium Civitatis Ter., & districtus, cum omnibus juribus ad ipsam Civitatem tam citra, quam ultra Plas vim spectantibus; ipsamque concessionem recepimus, & acceptavimus ordinate. Mittimus etiam vobis providum virum Nicolaum de Alemanis nostrum nuncium cum pleno sindicatu ad intrandum tenutam, & corporalem possessionem nostro nomine de dominio antedicto, cui in his que vobis retulerit parte nostra, fidem debeatis plenariam adhibere, facientes qued de dicta tenuta, & possessione ordinate fiant instrumenta cum folemnitatibus opportunis. Mandamus vobis insuper quatenus nostro nomine recipiatis, & recipi faciatis a cunctis Civibus terrigenis Ter., & diftricui suppositis videlicet vestro regimini, etatis annorum XIV., & inde superius fidelitatis debite Sacramentum, scientes quod aliis nostris Rectoribus Tervisine fia militer scribimus, ut ipsum juramentum pro nobis recipiant a personis locorum, regiminum eorumdem.

Data in noftro Ducali Palacio die XVIII. Februarii Ied, XII.

Num. MCCCCXVI. Anno 1344. 26. Febbrajo.

La Republica di Venezia fa prendere il possesso di Trivigi, de l' Territorio, de' Beni, de' Castelli, e sortezze, e nominatamente del Castello di Cavelano in vigore della sopraseritta dedizione. Ex Archivo Civitatis Tarvissi.

In nomine Jesu Christi dei & Domini noftri Amen . Anno nativitatis ejusdem MCCCXLIV. Indict. XII. die jovis XXVI. Februarii in terra & loco Cavolani districtus Tarvisii in Castellario dicte Terre, presentibus nobili milite Domino Gerardo de Baldachinis, Marsilio qu. Dominici de Corona, Manfredo Magistri Biachini notariis Civibus Tarvisinis, Hostasio de Rodaldis de Bononia, Jacobo de Manzis de Ferraria, qui nune morantur Tarvisii, Zanino Candeleiro de confinio Sancti Vitalis de Venetiis, Jacobo qu. Castellarii de Coneglano, Guecello qu. Magistri Rubei de dicto loco testibus ad hoc specialiter vo. catis & rogatis, & aliis quampluribus. Cum alias per nobiles & prudentes viros Dominum Gerardum de Baldachinis militem Supradictum, & Nicolaum de Adelmario utriusque jurisperitum findicos & findicario nomine nobilis & potentis viri Domin Petri de Canali Civitatis Tarvisii honorandi Potestatis, & Ca pitanci nomine & vice Communis Tarvisii, Communis, homi num, universitatis, & majoris Consilii Civitatis Tarvisii haben tes ad hoc plenum, speciale, & legitimum mandatum, de quo rum sindicatu constat publico instrumento scripto per me U bertinum notarium infrascriptum in MCCCXLIV. Indict. XII die jovis quinco intrante mense Februarii, graditum & datun fuit dominium Civitatis, & districtus Tarvisii, fabricarum, Ca Arorum, bonorum, & jurium quorameunque dicte Civitatis & districtus quomodocunque, & qualitercunque pertinentium & fpectantium tam citra, quamultra Plavim, illustri & excel So Dom. Dom. Andree Dandulo dei gratia inclito Duci Vene siarum recipienti pro fe & successoribus suis Duci & Commu mi Venetiarum, prout in instrumento dicte date, & tradictio nis scripto per me Ubertinum notarium infrascriptum il MCCCXLIV. Indict. XII. die martis X. intrante mense Februa xii plenius continetur; & ob hanc causam supradictus magni ficus Dominus Dominus fecit, constituit & ordinavit provi dum virum fer Nicolaum de Alamanis ejus findicum specialen & specialiter ad intrandum tenutam, & corporalem possessic nem aprehendendum de dictis Civitate Tarvifii, Castris, tel xis, fortilitiis, & juribus quibuscunque positis, & jacentibu in districtu Tarvisii tam ultra, quam citra plavim, de qu sindicatu constat publico instrumento scripto per Raphainu de Carifinis publicum imperiali auctoritate notarium, ac Duc tus Veneti scribam in MCCCXLIV. Indict. XII. die mercu! XVIII. mensis Februarii, & Dominus ser Nicolaus findicus Di C2 115

calis celsstudinis supradicte sindicario nomine predicto intravit senutam, & possessionem corporalem aprehendit de Civitate & Castro aprehendendo tenutam & possessionem de omnibus ca-Aris, fortilitiis, & terris, ac locis omnibus districtus Tarvisii pertinentibus , & spectantibus Communi Tarvisii, tam ultra quam citra plavim, prout in instrumento publico dicte tenute scripto per me Ubertinum notarium infrascriptum in MCCCLIV. Indict. XII, die sabbati XXI. mensis Februarii plenius contineeur. Nunc ser Nicolaus findicus, & findicario namine Ducalis Dominationis predicte de Castellario Castri Cavolani districtus Tarvifii eundo & redeundo per dictum Castellarium, terram & lapides ipsius Castellarii pedibus calcando de lapidibus ipsius Castellarii cum manibus huc & illuc proiiciendo, transeundo ab utraque parte fluminis Liquentie personaliter oculis aspiciendo huc & illue perambas fortalicias, & alia faciendo que spe-Stant ad intromissionem predictam, & possessionem corporaliter aprehendendam; ibidemque in continenti Antonius de Fossa plumba qu. Martini Maricus Communis & hominum Cavolani, Bartholomeus qu. Brandi de dicto loco, Bartholomeus qu. Martini de dicto loco, & Matheus Rubeus qu. Dominici Rubei de Bibano suo nomine, 1& nomine & vice omnium hominum & personarum totius plebis Cavolani, juraverunt ad sancta dei Evangelia tactis corporaliter facris scripturis coram supradicto ser Nicolao findico recipiente nomine supradicto, eisdem preflito facramento, quod fideles & obedientes erunt prefato illuftri Dom. Dom. Duci, ejusque successoribus ducibus, & Communi Venetiarum, corumque Rectoribus mittendis ad regimen dicte Civitatis & districtus Tarvisii per dominium Ducale Venetum contra omnem hominem & Universitatem, & quod nunquam erunt in facto vel confilio, seu vicinatu, ex quo status Ducalis magnificentie Communis Venetiarum in aliquo minuatur, vel quod aliquem honorem vel regalia, quem vel que ipse illustris Dom. Dom., & Commune Venetiarum in Civitate Tarvisii, ejusque diftrictu, vel alibi habet, vel in antea habe. bit; quocunque modo amittat, vel perdat in toto, vel in parte, & si sciverint vel audiverint aliquem, vel aliquos contra ipfum illustrem & excelfum Dominum Dominum Ducem, ejus que successores Duces, & Commune Venetiarum quicquam velle facere, & corum statum & honorem in aliquo diminuere, illud pro eorum posse impedient, & impedire curabunt, quod fi impedire nequiverint illud, quam cito poterunt, manifestabunt, & nunciabunt eidem Domino Duci & Communi Venetiarum, nec unquam facient, nec fiori procurabunt, quod ad ipsius illustris, & excellentissimi Domini Domini Du is, & suc. cessorum suorum Ducum, & Communis Venetorum pertineat înjuriam, vel jacturam, & per talem modum, seu per talem intromissionem dictus Sindicus nomine predicto renutam & possessionem intravit, & aprehendit de dicto Castellario Cavolani cum omnibus suis regulis plebis Cavolani, & omnibus juribus

ab urraque parte fluminis liquentie eidem Castellario, & plebi Predicte integre spectantibus, & pertinentibus, & possessionem suerit corporalem adeptam cum voluntate & consensu ipsus Domini Gerardi de Baldachinis sindici & sindicario nomine Communis Tarvissi supradicti, actualiter inducentis ipsum ser Nicolaum Sindicum, & sindicario nomine predicto in possessionem corporalem omnium predictorum.

Ego Ubertinus filius Domini Maphei de Farra Civis Tarviñini facra Imperiali auctoritate notarius publicus Civis Tarviñinus de Collegio Tabellionum Civitatis Tarviñi, & tunc fapradicti Domini Potesfatis, & Capitanei Tarviñi notarius & officialis predictis presens sui, caque rogatus a supradicto fer Nicolao de Alemanis sindico &c. meum tabellionatus signum

folitum apponendo.

Num. MCCCCXVII. Anno 1344. 16. Maggio'.

Procura del Configlio di Trivigi per far un compromesso per un na disferenza col Patriarca d'Aquiloja interno al dominio di Cavolano, e delle Ville a quello soggette. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine Amen. Reformationes Communis Ter. fache per Consilia ipsius Civitatis, & instrumenta sindicatuum seripte, & seripta per me Gratiadeum de Costa notatium, & tune
notatium nobilis, & sapientis viri Domini Philippi Aureo de Ducali mandato Ter. honorandi Potestatis, & Capitanei juxta ipfum Ducale mandatum, ut insra per ordinem continetur,
MCCCXLIV. Ind. XII. diebus, & mensibus instascriptis.

In Christi nomine Amen . Anno Nativitatis ejusdem MCCCXLIV. Indict. XII. die Dominico XVI. Madii. Cum excellus, & magnificus Dom. Dom. Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie &c. licentiam dederit, & liberam potestatem nobili, & sapienti viro Philippo Aureo de suo mandato Ter. Potestati, & Capitaneo, Communi, & hominibus Ter., & consenserit, & voluerit quod idem Dominus Fotestas, Commune & homines, & Consilia Civitatis Ter, possint, & valeant sese compromittere, seu procuratorem, aut procuratores, & findicum, aut fine dicos constituere ad compromittendum de Cavolano, villis, los cis, jure, jurisdictione, districtu, honore, Dominio, & pertinentiis ejusdem Cavolani in arbitros infrascriptos cum modis, pactis, & conditionibus infrascriptis de omni lite, causa, que stione, & controversia, que oriri posset, super Cavolano, Villis, locis, jure, jurisdictione, honore, districtu, Dominio, & pertinentiis antedictis inter Reverendum in Christo Patrem Dominum Bertrandum Dei gratia Patriarcham Aquilegensem, nec non Capitulum, & Ecclesiam Aquilegensem ex una parte, & inter predictos Dominum Potestatem, Commune, & homines dia

the Civitatis Tár. ex altera, causa, & occasione quacumque, ut hec, & alia patent Instrumento inde confecto per Raphaynum de Catesinis notarium, ac Ducatus Venetiarum scribam predictis millesimo, Indict., die Xv. presentis mensis Madii, per me notarium infraseriptum viso, & lecto. Ideirco Curia Antianorum Communis Ter. in camino Antianorum Palatii Communis Ter., ubi ipsi Antiani convenire consueverunt, ad sonum campanele voce preconia, ut moris est, coram nobili, & sapienti viro Domino Philippo Aureo de Ducali mandato Ter. honorabili Potestate, & Capitaneo congregata, proponit idem Dominus Potestas, & Capitaneus, & petit sibi Consilium exhiberi quid sit faciendum & facere habeat super predictis.

Fu rimessa a' Configli di 40., e Maggiore.

Eodem die Confilio Majori Civitatis Ter. in palatio minori

palatii Communis Ter. &c.

Dominus Joannes de Lavazola Judex Antianorum Communis Ter., & Confiliatius dicti Confilii pro se, & aliis ejus sociis Antianis dicti Communis consuluit quod in presenti Majori Confilio per ipsum Dom. Potestatem, & Capitaneum constituatur unus sindicus ad predicta omnia, & singula facienda, & complenda, ac connexa, & dependentia ab eisdem cum pleno, & libero, & genetali mandato, & specialiter ad compromittendum de predictis in arbitros infrascriptos, cum obligationibus, penis, promissionibus, renunciationibus, & claussulis infrascriptis, secundum formam predicte licentie, & mandati dicti Domini Ducis: & quod ex nunc quidquid dictus sindicus fecerite in predictis vigore presentis Consilii habeat firmitatem.

Super quibus posito partito per distum Dominum Potestatem, & Capitaneum ad bussolos, & ballotas, ut moris est, sirmatum fuit per CXLVIII. Consiliarios concordes, quatuor existentibus in contrarium, quod siat, & procedatur, ut supra consuluit distus Dominus Joannes de Lavazola judex., & Consiliarius.

Et ibidem in dicto Confilio, presentibus Domino Rolando de Breatis de Mutina L. D. Vicario dicti Domini Potestatis, & Capitanei Ter., Domino Thomasio de Mussolinis Judice de Bononia Affessore ipsius Domini Potestatis, & Capitanei super Maleficiis deputato, Domino Antonio de Agrumpatis de Padua Judice Affessore ipsius Domini Potestatis super avere Communis Ter. deputato, Petro Dolfino de Venetiis Comestabili, & Capitaneo baroariorum ipsius Domini Potestatis, Martino Rugatino', Zanusio Zopelario Preconibus Communis Ter., & aliis; nobilis, & sapientis vir Dominus Philippus Aureo de Ducali mandato Ter. Potestas, & Capitaneus de voluntate, & consensu omnium Confiliariorum dicti Majoris Confilii, & ipsi Confiliarii de ejus voluntate, auctoritate, & consensu, ex licentia, au-Storitate, & baylia eidem Dom. Potestati, & Capitaneo, & Confiliariis attributis per prefactum Dom. Dom. Ducem advertentes, quod Reverendus in Christo Pater Dominus Bertrandus Dei gratia S. Sedis Aquilegensis Patriarcha, nec non Capitulum; & Ec.

& Ecclesiam Aquilegensem certis causis, & occasionibus pretendunt, & asserunt se jus habere in Cavolano, Villis, locis, jure, jurisdictione, honore, Dominio, & districtu ipsius Cavolani, & pertinentiis ejus, & affectantes cum eodem Domino Patriarcha, Capitulo, & Ecclesia Aquilegense sine longo litigio. rum ftrepitu pertranfire, ac sumptibus partium parcere & expensis, pro se, suisque successoribus, & nomine, & vice Communis, & Universitatis, & hominum diete Civitatis Ter. idem Dominus Potestas, & Capitaneus cum dictis Consiliariis, & ipsi Consilii una cum dicto Domino Potestate sponte, & ex certa scientia, & non per errorem fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt, arque creaverunt omni modo, jure, & forma. quibus melius potuerunt, discretum virum ser Hensedisium de Grandonio not. Civem Ter. ibidem presentem, & hoc mandatum Sponte suscipientem suum, & dicti Communis, universitatis, & hominum Ter. certum nuncium, sindicum, & Procurato. rem, & quidquid melius effe potest specialiter ad compromit. tendum de predictis Cavolano, Villis, locis, jure, jurisdiction ine, districtu, honore, Dominio, & pertinentiis ejusdem Cavoz lani, que idem Dom. Potestas, & Capitaneus, Consilium, Commune, & homines Ter. ad eos afferunt pertinere; in sapientem virum Dominum Joannem Boniolum Can. S. Marci de Venetis Decretorum Doctorem pro parte corundem Domini Potestatis, 8 Capitanei, Consilii, Communis, & hominum Ter., & pre parte Domini Patriarche, Capituli, & Ecclefie Aquilegenfis it Reverendum in Christo Patrem Dominum Guidonem Dei gra tia Episcopum Concordiensem, & pro utraque parte in Ve nerabilem, & circumspectum Virum Dominum fratrem Petroci. num Abbatem Monasterii S. Cipriani de Murano Torcellane Die. cesis communem amicum assumptum, tamquam arbitros compromissarios juris una cum predictis Dominis Patriarcha, Cano: nicis, Capitulo, & Ecclesia Aquilegensi cum obligationibus, penis, promissionibus, renunciationibus, & Clausulis opportunis de omni lite, causa, questione, & controversia; que orie ri, vel moveri posset super Cavolano, Villis, locis, jure, just risdictione, honore, districtu, dominio, & pertinentiis antedia Ais inter partes predictas, causa, vel occasione quacumque: ut ipsi Arbitri, vel duo ipsorum concorditer possint, & valeant, receptis, visis, & examinatis juribus producendis per partes predictas & quamlibet earum, cognoscere, terminare, difinire, sententiare, pronunciare, arbitrari, & declarare super omnibus, & fingulis causis, questionibus, & controversis supradia stis occasione predictorum Cavolani, Villarum, locorum, juris, jurisdictionis, honoris, districtus, dominii, & pertinentiarum inter partes predictas, & quamlibet earum de jure tantum usque ad dimidium annum a die contractus compromissi computandum. Ita tamen quod si dicti Arbitri, vel duo ipso. zum concorditer usque ad dimidium annum predicum causas, questiones, & contreversas predictas difinire, & terminare non pola

possene; potestatem habeant ipsi Arbitri vel duo ipsorum cons corditer prorogandi usque ad alium dimidium annum hujusmos di compromissum Dantes, & concedentes dicti Domini Potes Mas, & Capitaneus, Confilium, Commune, & homines Ter., nominibus, quibus supra; dicto corum procuratori, & sindico plenum, & generale mandatum cum plena, libera, & generali administratione in predictis, & circa predicta, & in dependentibus, coherentibus, & connexis, ac etiam speciale ubi exigis tur's nec non promittendi cum penis, obbligationibus, promifsionibus, renunciationibus, & aliis, & singulis clausulis opportunis, que in dicto adjiciuntur compromisso, predictis nominia bus habere ratum, & firmum quidquid per dictos Arbitros, sen duos ipsorum concorditer sententiatum, pronunciatum, definitum, & declaratum fuerit inter partes predictas, & eagum quamlibet de jure tantum super Cavolano, Villis, locis, jure; jurisdictione, honore, districtu, dominio, & pertinentiis antes dictis: nec non permittendi per stipulationem solemnem nomis nibus antedictis stare, parere, obedire predictorum Arbitrorum, leu duorum eorum concorditer cognitioni, definitioni, fententie, & pronunciationi, precepto, seu preceptis: & mox ipsis prolatis emologare, ratificare, & approbare, & in nullo cons travenire quacumque ratione, vel causa, seu modo, de jure vel de facto, verbo, vel opere, seu per interpositam personam, que; vel quas inter eos super predictis, aut aliquo premissotum, seu eorum causa, vel occasione dici Arbitri, seu duo eorum in concordia infra terminum, & terminos supradictos cognoverint, definierint, sententiaverint, & pronuntiaverint, seit arbitrati fuerint, & quod contra dictorum Arbitrorum, vel duorum ex eis in concordia cognitionem, definitionem, tera minationem, pronunciationem, seu arbitrium non appellabunt, nec appellationem prosequentur, nullum rescriptum, vel privilegium . . . . vel alium impetrabunt, nec impetratis utena tur, nullam exceptionem apponent, in integram restitutionem non petent, nec illa corrigi, seu emendari per superiorem; vel aliquem judicem petent, net illam reduciad arbitrium boni viri, quod non utentur alicujus Canonis, legis, statutorum; seu consuerudinis, quod vitiet, vel vitiare, seu infirmare valeat hujusmodi compromissum, five arbitrium, aut predictas cognitionem, definitionem, fententiam, terminationem, & pros nunciationem, aut ipfarum aliquam in partem, vel in totum; five ex personis arbitrorum, five ex personis compromittentium, seu ex persona compromissi, seu ex rebus, vel causis, de, & super quibus erit compromissum, sive aliqua alia ratione, vel causa. Et ad renunciandum omnibus aliis, & singulis juribus tam canonicis, quam civilibus generalibus, & spes cialibus, consuetudinariis, & municipalibus, provisionibus, reformationibus, decretis, sanctionibus, annotationibus, privilegiis, gratiis, & litteris Apostolicis impetratis, & impetrana dis in contrarium loquentibus, quibus dicti Dom, Potestas, &

48

Capitaneus, Confilium, Commune, & homines Ter, predictis nominibus possent, seu vellent dicere, venire, vel facere contra sententiata per dictos Arbitros, vel duos ipsorum concorditer promulgata, ad hec bona sua, & Communis Ter. specialiter. & solemniter obligando. His appositis, & adjunctis, quod di. eti Arbitri usque ad secundum diem mensis Octobris proximi nunc venturi in Sacilo, vel in Coneglano, aut alio loco medio, qui competentior videbitur, debent convenire, cognoscere, & arbitrari, ac definire causas, questiones, ac controverfas antedictas, stantibus ipsis Arbitris uno mense in uno di-Aorum locorum, & uno mense in alio, vel plus, aut minus secundum quod ipsis magis expedire videbitur, & sic successive, donec predicta omnia fuerint cognita, arbitrata, & definita. Quod si forte dictus Dominus Episcopus Concordiensia causa infirmitatis, vel aliquo impedimento legitimo cum aliis arbitris in dictis locis convenire non possent, nec stare, prefati Dominus Patriarcha, Decanus, Canonici, & Capitulum possint, & valeant loco ejusdem Domini Episcopi semel, & pluries cum eadem auctoritate, & potestate alium subrogare, & ipsum Dominum Episcopum reasumere semel, & pluries, prout opus fuerit. Et similiter si Dominus Joannes Boniolus predictus ex causis, & impedimentis predictis in prefatis locis cum dictis Arbitris convenire, & stare non posset, possit, & valeat per Dom. Porestatem, & Capitaneum, & Consilium, Commune, & homines Ter. loco sui alios subrogari semel, & pluries, & iterum assumi, ut predictum est. Et interim neutra partium proprietate, vel possessione Cavolani, Villarum, locorum, juris, jurisdictionum, honoris, diftrictus, dominii, & pertinentiarum predictarum utatur, fed in Villa qualibet di-Arichus predicti de voluntate partium ponatur unus Mariga, qui homines regat, & redditus nomine utrinfque partis colligat fideliter, & conservet, ne utraque partium alteram, pendente hujusmodi compromisso, offendat, resque in eo statu, in que nanc eft, revertatur, si infra predictos terminos cause, questiones, & controversie predicte non fuerint definite: nullumque tamen propter hoc predictis partibus in proprietate, & possessione predictorum Cavolani, Villarum, locorum, juris, jurisdictionis, districtus, dominii, pertinentiarum prejudicium generetur. Promittentes predicti Dominus Potestas, & Capitaneus, & Consilium pro se, & nominibus antedictis mihi Gratiadeo notario infrascripto tanquam publice persone stipulanti, & recipienti nomine, & vice dictorum Dominorum Patriarche, Decani, Capituli Ecclesie Aquilejensis, & omnium, quorum interest, vel interesse posset se se omnia, & singula gesta, acta, facta, tractata per dictum eorum findicum, & Procuratorem in predictis, & circa predicta habere rata, firma, & rata, & nor contrafacere vel venire aliqua ratione, vel causa, de jure, ve de facto, sub penis, & conditionibus in hujusmodi compro misso, que totiens committantur, & exigi possint, quotiens fue

t contrafactum applicandis predicto Domino Patriarche, Deno, Canonicis & Capitulo Ecclesie Aquilegensis, ratis maritibus, que per dictos Arbitros, seu duo ipsorum concordie de jure tantum sententiata, pronunciata, definita, declara-1, & arbitrata fuerint super predictis inter partes predictas, quamlibet earum : & sub obligatione bonorum dictorum Doni Potestatis, & Capitanei, Consiliorum, Communis, & honum Ter. & nihilominus volentes difti Dominus Potestas, (Capitaneus, & Consilium predictis nominibus eundem suum idicum, & procuratorem relevare ab omni onere fatisdandi pdictis nominibus promiserunt mihi notario infrascripto, vepublice persone stipulanti, & recipienti nomine quo sup, & omnium, quorum interest, vel interesse posset, in jucio sisti, & judicato solvendo in omnibus suis clausulis, se sdictis nominibus fidejussores constituendo pro dicto corum filico, & procuratore in omnem eventum sub obbligationibus

go Gratiadeus ser Ugerii de Costa notario Imperiali auctorite notarius publicus, & tunc notarius officialis dicti Domi Potestatis, & Capitanei Ter. predictis omnibus interfui, caue de ejus mandato scripsi.

# Num, MCCCCXVIII. Anno 1344. 18. Maggio.

Polama del Podesti di Trivigi che li Nobili Rusticani si fasero descrivere sosto pena di perdere il privilegio. Copia atta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

1 Christi nomine Amen . Anno Domini MCCCXLIV. Ind. XII. martis XVIII. Maii, Ter. in Palatio Communis ad bancum foini Potestatis, presentibus ser Menegello Ingoldei notario Cumunis Ter. Cancellario, Aymo Borfanelli de Bursio, Petro redatio notario, & aliis. Nobilis, & fapiens vir dominus sippus Orio de Ducali mandato Ter. Potestas, & Capitapro tribunali fedens ad dictum bancum vigore arbitrii & aie sibi concessi per Ducale Dominium, & omni modo, w, & forma, quibus melius poruir, justit, decrevit, & orvit, quod quilibet homo nobilis habitans in aliqua Villadiffrictus Ter. qui velit se desendere, & excusare a col-166, factionibus, angariis, & publicis villarum, in quibus natat, & intendit ratione, & occasione sue militie facere. bitinere, & solvere cum Civitate Ter. collectas, factiones, antias, & alia onera secundum formam Statutorum Commusis er., & secundum quod antiquitus ipfi nobiles Rusticani, ram predecessores facere consueverunt, comparere debeant con ipso dom. Potestate, & Capitaneo, & se scribi facere per notium a sigillo ipsius domini Porestatis, & Capitanei usque d . dies proxime venturos a proclamatione super predictis faciena

clenda. Alioquin ipsi tales nobiles non comparentes de cetero pro nobilibus non habeantur, sed cum Villis, in quibus habi rant, factiones, angarias, publica, & alia onera, que per ir sum dom, Porcstatem, & Capitaneum, & Commune Ter. manda buntur, & imponentur, solvere compellentur. Et quod de pre dictis siant proclamationes in Civitate Ter., & quod super ii omnibus scribantur littere Potestatibus, & Rectoribus districtu Ter., quod in suis locis, & Castris predicta facient public proclamari.

Et idem dominus Potestas, & Capitaneus commist Marti no Rugarino preconi Communis Ter, quod in locis consueri Civitatis Ter., & in Palatio Communis Ter. predicta omni

debeat publice proclamare.

Et ipso die, & presentibus dictis testibus, & aliis pluribu dictus Martinus Rugatinus preco alta voce preconia clamavi in Palatio Communis ad bancum domini Potestatis in omnibus & per omnia, ut continetur in predicto edicto, & commissione.

#### Num. MCCCCXIX. Anno 1344. 9. Novembre.

Comando del Podestà di Trivigi, che sossero coperte di coppi case, che lo erano di paglia ne' borghi di Trivigi, e nel se della casa de' Caminest. Copia tratta dal Tomo VIII. del Raccolta Scotti.

Die martis IX. Novembris, Ter. in Palatio Communis, pr sentibus sapientibus viris domino Joanne de Lavazola, domino N colao de Adelmario, fer Vendramino de Lancenico notario aliis. Cum hoc sit, quod quedam domus coperte paleis posi in Burgo S. Thomasii hodie fuerunt combuste, propter ignen & combustionem quarum alie domus ipsius burgi fuerunt maximo periculo, nobilis & fapiens vir dominus Philippus A reo Ter. Potestas, & Capitaneus suprascriptus precepit, & ma davit Martino Rugatino preconi Communis Ter., quod procl mare debeat alta voce preconia in plateis Carubii, Piscariarun S. Leonardi, & de domo, & in fedimine, in quo olim edi catum erat Palatium dominorum de Camino, & in Burgo Sa ctorum XL., & in Burgo S. Thomasii, & in Burgo S. Zeni Cit tatis Ter. & in Burgis, & in sedimine dictorum Dominoru de Camino domos coopertas paleis, ipsas domos debeant coof ruisse, & cooperi fecisse de cuppis secundum formam statu rum Communis Ter. positorum in IX. Tractatu primi lihri stat torum Communis Ter., sub pena contenta in statutis Comn nis Ter., & plus arbitrio ipsius domini Potestatis, & Capi nei. Ad hoc ut domus Civitatis Ter., & Burgorum fint cure ab igne, & homines ipfarum domorum propter ige damnum aliquod nullatenus patiantur, Nun

Num. MCCCCXX. Anno 1344. 10. Novembre.

Vescovo di Trento elegge arbitro Ubertino da Carrara per erte disferenze ch'egli aveva con Xicone da Castelnovo, e i compromette in lui. Ex Archivo Secretiori Castri Boni Gonilii Civitatis Tridenti.

nno Domini millesimo tricentesimo quadragesimo quatto ftione duodecima, die mercurii decimo mensis Novembris tenti in Episcopali Castro Boni Confilii, presentibus sapienis viris jurisperitis dominis Guidone de Pensauro jus redee in civilibus, & criminalibus in civitate, & Curia Triei pro infrascripto domino Episcopo, & Panzatoto de Sparlo cive Tridentino, & providis viris Francisco Palanchi, & l'stophoro de Dosso notariis in civilibus Tridenti, testiu ad infrascripta vocatis specialiter, & rogatis. Reverendus hristo Pater, & dominus dominus Nicolaus Dei, & Apooce Sedis gratia Episcopus Tridentinus non revocando per ecaliquos suos procuratores, sive ad causas, sive ad negotia reum hactenus constitutos, sed potius confirmando omni o), jure, & forma, quibus melius potuit, fecit, constiil & ordinavit venerabilem virum dominum Franasinum de antia Canonicum Tridentinum partes & mandatum hujusmoionte suscipientem, suum rectum nuncium, & procuratoenspecialiter ad eligendum, constituendum, & assumendum igificum, & potentem dominum dominum Ubertinum de arria Civitatis Padue, ejusque districtus dominum generamn arbitrum, arbitratorem, & amicabilem compositorem, lipsum plene compromittendum cum promissionibus, boorn obligationibus, renunciationibus, & cautelis aliis ombu, & fingulis opportunis, etiam cum apportatione pene in pilo dicti procuratoris, de litibus videlicet, & questionis frascriptis, & connexis, coherentibus ac dependentibus elem, & per modum infrascriptum, videlicet, quod ipse mus Ubertinus habeat plenam, & liberam potestatem, & on bayliam, prout melius, & validius fieri possit, videngnoscendi, procedendi, arbitrandi, laudandi, terminandefinicadi, de jure videlices, & de facto, cum solempritavis, & five de omni lite, causa, & questione vertente, vitilata, five que effet, vel verti posset quoquo modo infum dominum Episcopum ex una perte, & nobilem viminum Syconem de Calro novo Vallis Sugance ex alrte, nomine, & occaxiona damnorum, & rerum ablataand fequestratarum, que, & quas hactenus altera dictaram entin contra alteram, ex cauta, & ratione guerre Brixi offs der ofos habitam in guerra, & propter guerram uf :: in pretate diem fecisset, abstulisser, sive sequestrasset, aut fecie

52

auferre, vel sequestrari, contulisser, vel ordinasset pro fe v

aliis aliquo modo sive causa.

Item ad compromittendum se in eundem dominum Ubert num, ut supra dictum est, tanquam in arbitrum de causa. 1 te. & questione, five controversia que vertitur inter dich partes nomine, & occaxione occupationis, & turbationis i Aarum per dictum Siconem in jurifdictione & de jurifdiction Villarum Bosentini, Mugazzoni, & Vattarii, & corum que d ctus dominus Episcopus petit, & petere posiet, seu potest de cha occasione contra dictum dominum Syconem, licet idem de minus Sycho dicat eam jurisdictionem sibi obligatam pro cueta petitione, quantitate, & eis etiam quod idem dominus s. cho occasione talis obligationis, si de aliqua constaret, que ipfum dominum Episcopum petere posset usque in presente diem, de quibus ipse dominus Ubertinus possit cognoscere habeat plenam, & liberam potestatem, & bayliam cognoscend videndi, examinandi, & arbitrandi folum de jure, & non facto. Item ad eligendum, assumendum, & ordinandum eu dem dominum Ubertinum in Arbitrum, & in ipsum tanqua in Arbitrum plene, & libere compromittendum cum prom sionibus bonorum, obligationibus, renuntiationibus, & caute omnibus, & singulis opportunis, etiam cum pene appositio in arbitrio dicti procuratoris, de omni lite, causa, & quest ne vertente, & hactenus ventilata, five que effet, vel mo ri posset inter ipsum dominum Episcopum ex una parte, Petrum quondam domini Simeonis de Pono Vallis Ananie T dentine diecesis ex altera, nomine, & occasione cujuscum excessus, & excessuum, delictorum, atque contumeliarum, ve causa contumaciarum, super quibus sapiens vir domi Guido de Cardinalibus de Pensauro de civitate, & curia 7 denti, & Odoricus de Furmiano in Valle Ananie, & plebe vi in civilibus delegati, sive vicarii ipsius domini Episcopi, ceperunt, & fuas sententias protulerunt contra Petrum antedictu ... nec non adversus compromittentes de ipsis dominis, & procibus ipfarum, & insuper adversus processum earumdem, om cognitione ad compromittendum, nec omissis excessibus & delis per dom. Ubertinum memoratum, de quibus ipfe dom. Ube . nus cognoscere possit, ac videre, examinare, terminare, & bitrari inter iplas partes non obstantibus sententiis predicie Et pro predictis omnibus, & singulis, ac dependentibus, coherentibus, & connexis coram predicto domino Ubertit, & quocumque alio Judice tam ecclefiastico, quam civili, dinario, delegato, vel subdelegato, agendum, & defendend , opponendum, respondendum, libellos dandum, & recipiend, lites contestandum, de calumniis, & veritate dicenda, & quoliber licito sacramento in ipsius domini Episcopi anir a surandum, & alia hujusmodi, sacramenta deferendum, 100 bandum, ponendum, excipiendum, testes, jura, & probati 18 quaslibet producendum, Judices eligendum, & reculand, fulp

ufpiciones dandum, fententias, tam interlocutorias, quam des nitivas, & laudum, & arbitrium, five arbitramentum auiendi, & affirmandi, emologandi & etiam infirmandi, fi fueit opportunum, appellandum, & etiam appellatione profeuendum. Et generaliter ad omnia alia, & fingula faciendi, ue in premissis, & contra, & in premissorum executione fueint opportuna, atque ipfe dominus constituens facere posset, personaliter interesset, etiam si mandatum exigant speciale. : que motiva caufarum exigunt, & requirunt: Dando dicto 10 Procuratori presens plenum, & liberum, & generale manitum, & pleham, liberam, & generalem administrationem iam agendi, defendendi, compromittendi, & eligendi, & onia & singula instrumenta faciendi, procurandi, & exercencum suis coherentibus, & dependentibus, & connexis; nec on ad predictorum causas agendas, tractandas, & defendendas, rocuratores unum, vel plures substituendi loco sui, & subitutos semel, & pluries revocandi ad sui liberam voluntatem fuerit opportunum. Et promisit ipse dominus Episcopus dio procuratori suo presenti, & mihi Nicolao notario infraripto ut publice persone stipulanti, & recipienti nomine, & ce omnium, quorum interest, vel potuerit interesse, firmum, tum, & gratum proprie habiturum quidquid per dictos proeratores, & substituendos ab eo in premistis actum, & protratum extiterit, sive gestum, & quoliber procuratorio anno : judicio sisti, & judicato solvendo in quibuscumque clausus opportunis sub hypotheca rerum suarum, & Episcopatus iam Tridentini, & relevando eum procuratorem, & substiendos ab eo ab omni honere fat dandi pro eo, & eis, & volibet eorum de predictis omnibus, & singulis sidejussit, & incipaliter intercessit sub hipotheca predicta, renunciando prilegio fori, & beneficio novarum constitutionum de fidejusribus, & omni legum, & juris auxilio.

Ego Nicolaus de Tridento filius Magistri Dominici Amitansis Imperiali auctoritate notarius predictis interfui, & ro-

atus scripsi.

## Num. MCCCCXXI. Anno 1344. 14. Decembre.

Podestà di Trivigi erdino a quello di Asolo di dover sar cavare di notte tempo il termine, che i Bassancsi aveva piantato sul territorio di Romano occupando ingiustamente siù di due mila campi. Ex libro Consinium in atchivo Civitatis Tarvisi.

Nobili & fapienti viro domino Marco Superantio Afilli honorando Potestati.

Coram nobis comparuit Romanus ser Ugolini de Romano aricus Communis & hominum dicte Ville de Romano vest re

DOCUMENTI.

jurisdictioni subjecte, dicens & asserens nomine suo, & nomin & vice Communis & hominum dicte Ville de Romano, quo homines de Baxiano affixerunt & posuerunt unum lapidem ma gnum five terminum in terratorio, & fuper terratorio dia ville de Romano districtus Tar. nuperrime & de novo in dan num maximum, & prejudicium dictorum hominum de Roma no districtualium vestrorum & Communis Tar., non citatis non confessis, nec convictis dictis hominibus de Romano, vo lentes & procurantes dicti homines de Baxiano accipere, & sub trahere de territorio Communis & hominum de Romano ! Communis Tar., ultra duo millia camporum terre indebite 8 injuste. Quare si est ita, nobilitatem vestram attentius depreca mur de confilio Sapientum Communis Tar., & si ipsi ĥomi nes de Baxiano posuerunt de novo ipsum lapidem magnum, fi ve terminum, ut est dictum, mandare vobis placeat homini bus ville vestre de Romano, quod ipsum lapidem sive termi num auferant, & accipiant de loco predicto sapienter & pla no modo, una nocte, ita quod nullo modo ipse lapis remanea fic affixus, & non possit Communis Baxiani hominibus ipseter minus prodesse, & nocere Communi Tarvisii, & hominibus d Romano prejudicium generare.

Data Tarvisii die XIII. Decembris Ind. XII. Philippus Aureo Tar. Potestas & Capitaneus.

Num. MCCCCXXII. Anno 1345. 10. Febbrajo.

Ducale al Podestà di Trivigi per aver carte e lumi intorno e consini fra Bassano e Romano, dovendost trattare la questio ne con Ubertino da Carrara, perchè i Bassanes avevano s surpato più di mezzo miglio del territorio Trivigiano. Ex l bro Consinium in archivo Givitatis Tarvissi.

Andreas Dandulo dei gratia Venetiarum, Dalmatie, atqu Chroatie Dux, dominus quarte partis & dimidie totius Impe rii Romanie, Nobili & Sapienti viro Philippo Aurio de su mandato Potestati Tar. fidel i dilecto salutem & dilectionis a fectum. Scitis de questione confinium inter Commune Pasani & nostrum Commune Asilli vertente, pro qua alias vobis scri. psimus. Et quia per vestrum nobilem Marcum Superantium no Arum ibidem Potestatem nobis scriptum fuit, quod quemdar lapidem positum per illos de Bassano in loco nostri districtu Tarvisini bene per medium milliare infra nostrum districtur, fecerunt commovere, cum in ipso loco nunquam antiquis ten poribus esse terminorum confinium consueverit, & quod il de Bassano reponi secerant unum alium in eodem loco. No Super hoc scripsimus pridie domino Ubertino requirendo que iplum lapidem faceret removeri, & famoto contenti eramus quod cognosceretur de confinibus antedictis, A quo domin UbaxDOCUMENTI.

thereino heri oftavo hujus mensis recepimus responsivam, con inentem quod illi per nos informaverunt dicentes, quod ho aines de Bassano poni fecerunt unum lapidem magnum in lo o territorii Tarvisini bene per medium milliare infra territo jum Tarvisinum informaverunt nos de alio quam sit vestrum e quod homines Bassiani nunquam posuerunt, nec poni fece. ant lapidem aliquem super terratorio Tarvisino, & quod la is fixus & positus erat, ubi antiquitus esse consuevit; & ro ibat nos quod ipfe terminus non effet amotus, contentans bee de cognitione predicta. Nos quidem cum idem dominus Uertinus dicat, quod informatio vestra nobis facta non est. & os credamus quod ipfe non sit bene informatus asserens ut eritatem & informationem vestrum habere possimus, prudene vestre scribimus & mandamus, quatenus aliquos de vestris ivibus Tarvisii, quos magis informatos esse sciveritis & leiles ad loca predicta dictorum confinium mittere debeatis si. : mora, qui fint cum Potestate nostro Afilli fer Guffredo Mauiceno, & cum hominibus . . . . examinent & ad oculum viant, ubi antiquitus esse consueverunt termini confinium inr Bastanum & Romanum, & si terminus ubi lapis positus e, est positus in loco debito & antiquo confinium, & a quan-1 tempore citra positus est ibi, & totum quod invenient, sol-Lite nobis rescribatis, & scripturas etiam si quas habueritis Cancellaria Tarvisii pertinentes ad factum predictum, & infrmati certius de veritate facti respondere clarius & firmius ileamus.

Dat. in nostro Ducali Palatio die X. Februarii Ind. XIII.

Num. MCCCCXXIII. Anno 1345. 16. Aprile.

Veneziani confermano a Marsilio da Carrara di fresco eletto Signor di Padova i patti e le convenzioni, che già erano state sirmate con Ubertino, e con Marsilio suoi antecessori. Ex Cod. ms. apud Amedeum Svajer lib. n. 14. Tom. IV.

MCCCXLV. die XVI. Aprilis in M. C.
Cum sieut audivistis cum domino Marsilio de Carrara doino Civitatis Padue, & cum Communi Padue fuerint celeata & sirmata quedam pacta facientia pro honore & confertione utriusque partis, que pacta tempore domini Ubertini
ccessoris domini Marsilii in Dominum Padue suerunt ratisita, & consumata: & nunc dictus Marsilius electus de novo
minus Padue pro sua parte, & Communis Padue suplicat nobis per suos ambaxatores solemnes, quod dignemur dipacta promittere & consumare in personam dicti domini
arsilii sicut sactum suit cum domino Marsilio, & subsequent cum domino Ubertino; & ipsa pacta honorisce & utiliter
spondere possint pro nobis, & nostro Communi habito res-

gectu in omnem partem & ad id quod tenemus. Vadit pars quod respondeatur dichis Ambaxatoribus cum pulcris verbis dicendo quod ob amotem domini Marsilii nostra intentio est circa sactum ipsorum pactorum facere, & promittere; sicut secimus cum aliis Dominis antesicitis. Set occasione dicti novi Domini, & pro seripturis ponendis in ordinem, eligantur tres Sapientes qui debeant convenire cum dictis Ambaxatoribus & Sindicis domini Marsilii & Communis Padue. Et dicha pacta, & deliberationes sactas resormentur, & reducantur in seriptis ordinate, & distincte, sicut stare deberet. Et provideatur etiam ponere in eis de sugitivis, & malesactoribus dandis, & cum co quod secerint dicti Sapientes, venient huc & siet & sirmabitur sicut videbitur siti Consilio. Et quilibet possit ponere partem.

Quod dici Sapientes fiant per quatuor manus.

Sapientes electi. ( fer Marcus Justiniano. fer Philippus de Molino.

Num. MCCCCXXIV. Anno 1745. 21. Aprile.

Ducale che ordina fortificazioni nel Castello di Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Quod fiat Busnellum de subtus murum Castri Tet., & de Ordine munitionis omnium necessariorum in disto Castro.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, &c. no. bili, & sapienti Viro Andree Cornario &c. Denotamus vobis quod infrascripte partes capte fuerunt in nostris Consiliis Ro. gatorum, & XL. super Castro Ter. Cum aliqua fossa, que eir. cumit Castrum, & vadit versus portam, qua itur Venetias quia non habet cursum, & jam incipit amoniri; capta fuit pars, quod fiat unum Busnellum taliter, quod aqua recipia curfum, & discurrat in Silerem. Item quia providendum eff eirca utilitatem, & securitatem Castri nostri Ter., capta fuit pars in dictis noftris Confiliis quod continue ftet milliare u. num olei, & continue in dicto Castro usque ad centum men. suras Carnium falitarum, & omni vice qua Castellani videren quod necessarium effet distribuere predictas carnes, tunc Caste lani possint distribuere pro stipendiariis loco suarum paga 1um, & ad tempus ponere de novis. Item quia domu munitionum non funt sufficienter magne pro conservandum bla dum, & egeant reparatione; capta fuir pars quod predicte do mus reaptentur, & quod quedam domus, in qua cft lignamei Communis que est prope dictes domos munitionum, conjung debeat cum predictis domibus: & taliter reaptetur quod post conDOCUMENTI.

conservati de blado. Item quia pertiche manch . . . . funt devastate, capta fuit pars, quod de cetero esse debeant in dicto Caftro due manganelle, que ferantur per Caftrum super quedam carro ubi oportebit. Et pro predictis manganellis esse dobeant in dicto Castro usque CC. lapides parvi, cum ibi non ftent, nisi lapides groffi, Item cum illi Greci, qui funt in Caftro, pro quibus expenduntur omni anno lib. CXXIV. fol. XVI. nullius fint utilitatis; Capta fuit pars, quod dicti Greci libere dimittantur, non potentibus ire in aliquam partium Romanie, sed primo vere debeant ad punctationem nostram, quos ad nos mittere debeatis: Item capta fuit pars, quod mittatur dehine unus Magister in Castrum, qui aptabit balistas, & impennabit sitamenta, qui Magister habeat stipendium in Castro, & habeat fol. XX. ultra id quod habent alii. Quare mandamus vobis quatenus predictas partes, in quantum ad vos spectat, debeatis inviolabiliter observare. Insuper vobis mandamus quaenus omnia supradicta in libris Tervifine Cancellarie notari faciaris, ut per tempora futura valeant observari.

Data in nostro Ducali Palatio die XXI. Aprilis Ind. XIII.

Num. MCCCCXXV. Anno 1345. 9. Maggio.

sabriele da Prata per se e fratelli, e Niccolò di Porzia fanno istanza presso il Doge di Venezia, che obblighi Rizzardo e Gerardo da Camino Cittadini Veneziani al pagamento del danavro, che essi avevano sborsato per la dote di Pomina moglie di Biachino da Camino. Ex Archivo Enee & fratrum Co: de Purillis.

Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto, Itid. III. die nono intrante mense madii; presentibus nobilibus via is dominis Petro Civrano, Marcho Celfo, Marcho Moro, panne Sanudo, Nicholao Liono, Petro Cornero capite de XL. osito in loco sexti Consiliarii vacantis, omnibus de Venetiis onfiliariis, Domino Nicolao Viono de Venetiis de Contrata , Moyfi, Coradono filio qu. domini Ancellotti de Monteregali abitante in terra Porciliarum, Octobono de Utino habitante 1 terra Portufnaonis, Joanne filio Nicholai de Porciliis & Daiele filio qu. fer Bonaventure de Porciliis, & Candusino de tata testibus & aliis pluribus. Coram illustri & Magnifico om. dom. Andrea Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie que Chroatie Duce, domino quarte partis & dimidie totius nperii Romanie, ejusque sex Consiliariis suprascriptis constiiti nobiles viri dominus Gabriel qu. dom. Pey de Piata pro & vice & nomine dom. Tholberti, & dom. Biachini suoım fratrum de Prata, & dom. Nicholaus qu. dom. Manfredi Porciliis dixerunt & proposuerunt quod ipsi fratres, & dius dom. Manfredus olim ad instantiam & preces qu. domini

8 DOCUMENTI.

Biachini de Chamino fecerunt securitatem nobili viro domino Carlevado de la Turre de Mediolano, seu domine Pomine eius filie, & uxori qu. dicti domini Biachini de Chamino de cerra pecunie quantitate pro dotibus dicte domine Pomine, quam pecunie quantitatem ipsi fratres & dominus Nicholaus prefato dom. Carlevado, seu ipsi domine Pomine jam pluribus annis elapsis defuncto dicto dom. Biachino de Chamino prout tenebantut, integraliter persolverunt. Nec de ipsa a nebilibus viris dominis Rizardo & Gerardo fratribus, & filiis qu. dom. Guezzelonis de Chamino heredibus & possessoribus bonorum & hereditatis dicti dom. Biachini de Chamino, licet super hoc sepius & amicabiliter requisitis, satisfactionem aliquam potuerunt habere. Propter quod a dicto dom. Duce cum instantia postularunt quatenus dictos dominos Rizardum & Gerardum Cives Venetiarum per se vel officiales suos dignaretur compellere secundum ordinem rationis ad dandum & restituendum ipfis fratribus de Prata, & dom. Nicholao de Porciliis pecuniam per cos foluram pro dotibus antedictis, & aliis multis negotiis, de cujus folutione, ac omnibus necessariis circa predicta suis loco & tempore obtuletunt eidem dom. Duci, & suis officiali. bus facere plenam fidem . Dictus autem dom. Dux habito consilio dictorum Consiliariorum dominis Gabrieli & Nicholao predictis respondidit quod secundum statuta & jura Communis Venetiarum aliquis Civis Venetiarum absens a Venetiis ad petitionem alicujus forensis citari non potest, nec judicialiter conveniri. Et cum dicti domini Rizzardus & Gerardus non morentur, nec essent presentes in Civitate Venetiarum, cos ad judicium evocare per se vel officiales suos non posset. Dicens quod ipsi domini de Prata, & dominus Nicholaus de Porciliis contra predictos dominos Rizardum & Gerardum de Chamino uti poterant jure suo ubi & quomodo eis melius videbitur expedire. Actum Venetiis in Palatio Ducali in Cancellaria in hora vespertina consueta.

Ego Marchus de Marono Imperiali auctoritate notarius hiis

omnibus interfui, & rogatus publice scribere scripsi.

## Num. MCCCCXXVI. Anno 1345. 28. Giugno.

Comando del Doge a' Trivigiasi di spedir milizie a metivo di gelosie degli Ungari alle parti della Schiavonia. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie &c. Nob. & Sapienti Viro Andree Cornario &c. Cum propter novitate!
Ungarorum, qui descendere videntur cum exercitu ad parte: Sclavonie, intendamus mittere de gente nostra ad custodian terre nostre nove; fidelitati vestre per nos, & nostra Conssituminus, Rogatorum, & XL. schibimus, & mandamus, quarenu quam

DOCUMENTI

nam citius poteritis ad nos mittatis duas banderias balistario. um de peditibus nostris Ter., quibus dare debeatis pagam pro

acta fuit in simili casu.

nobus mensibus, & dehine fier eis alia addictio, que alias Data in nostto Ducali Palatio die XXVIII. Junii', Ind. XIII.

Num. MCCCCXXVII. Anno 1346. 26. Luglio .

reposizioni di Testimoni per la dissierenza de' confini tra Trivigi, e Feltre. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Un Te stimonio. Dixit quod diftrictus, & jurisdictio Commus, & Civitatis Ter. est & durat per Canale Plavis versus Felum usque ad quemdam locum, qui vocatur Planum Leurosi, quo loco est unus murus siccus de lapidibus grossis longus er centum passus & ultra, se extendens a via publica juxta avim, usque ad montem magnum. Et quod ipsi montes tam fummitatibus, quam in Vallibus, & Collibus a dicto muro tra, qui est terminus certus, sunt de districtu, & jurisdictior Communis Ter. Et quod locus Canalis predicti vocatur vol-1 S. Marie, in quo nuper homines de Feltro fecerunt, & poferunt certa signa in nota terminorum, qui locus est citra Atum alium locum, & terminum, five murum versus Queim per unum milliare vel circa verissime est in districtu Comunis Ter.

Omiffis.

A Carte 28. del libro fteffo un altro Testimonio. Dixit quod disictus, & jurisdictio Communis, & Civitatis Ter. per Canale Invis versus Feltrum extenditur, & est usque ad quendam 10em, qui vocatur Planum Leurosi, ubi est quedam Vallis means inter montem Pandelle, & montem Tomadegi, prope cam Vallem versus Querum eft, nt dicitur, quidam murus e lapidibus: & quod usque ad dictum locum homines ville de tiero tamquam subditi, & districtuales Ter. a quinquaginta enis citra, & per dicta tempora semper buscaverunt, & roneverunt fine aliqua molestia tanquam in locis, & territoriis trictus Ter .: & viam feu ftratam dicti canalis usque ad eunem locum aptaverunt, publicaverunt, & in conzo tenueint. &c.

Num. MCCCCXXVIII. Anno 1345. 29. Luglid.

Ambasciata de Trivigiani a Feltre pella disterenza de confini, e risposta del Vicario di questa Città. Ex libro Confiniam Civitatis Tarvisti pag. 30.

Nobilibus & Sapientibus viris . . . . dominis Capitaneo, vicario, Regimini, Communi & hominibus Civitatis Feltri. Cum pro quibtidam novitatibus fâctis per vectros in notre Tarvilino districtu circha affixionem terminorum quorundam mittamus ad vos discretum & sapientem virum dominum Ni. colaum de Adelmatio jurisperitum, & Bartholomeum de Quinto notarium presentium exhibitores, nobilitatem vectram requirimus & rogamus, quatenus super his que parte nostra cir. cha premissa vobis oretenus explicabunt, placeat sidem credulam adhibere. Dat. Tar. die XXIX. Julii Ind. XIII.

Andras Cornario de Ducali mandato Venetiarum Tarvisii Po-

testas & Capitaneus.

In Christi nomine amen. Nos Andreas Cornario de mandate Ducalis dominationis Tarvisti Potestas & Capitaneus, commit timus vobis sapienti viro domino Nicolao de Adelmario jure perito, quare ire debeatis ad Civitatem Festri, & ex para nostria nobilibus & prudentibus viris dominis Capitasso Guer re, Regiminibus, Communi & hominibus Civitatis Feltressi ambaxiatam exponere sub hae forme, videlicet.

Primo namque iplos omnes ex parte nostra salutare debeat

decenter prout vobis videbitur convenire.

Item dicatis prefatis ex parte nostra, quod nuper relation fide dignorum addivimus, quod homines sue Civitatis Feltrice haduffata turba gentium armatarum equitum & peditum ant quos terminos, & simites qui distinguunt, & separant confini & territorium Communis & districtus Tarvisii pro una, & Communis & hominum Feltri pro parte altera, & quod suerun antiqui limites & termini per tantum tempus, cujus contrat memoria non existit, & sic sempet habiti, & teperti fuerunt transeunies per unum milliare vel circha, & ultra rationis de bitum in territorio & districtu Tarvisii auctoritate propria ne vos terminos affixerunt, figna de lapidibus & faxis & arbor bus facientes; propter quod nos con modicum admiramur, admirari compellimur, considerantes quod nemo in causa pri pria sibi debitum jus dicere: & attendentes quod scriptum e non transgrediaris terminos, quos patres tui posuerunt ant quos. Quare requiratis dictos dominos Capitaneum, Vicariun Regimen, Commune & homines de Feltrio, quod cum Duca dominatio Venetiarum semper affectaverit & affectet, & nos ! presentantes illam in dilectione & pace vivere cum dictis Coi muni & hominibus innovata & attentata per ipsos circha p dicta, & ipsorum terminum affixionem debeaut totaliter am were,

rere, & in primam formam & statum reducere, & quod aliter nos civibus & districtualibus nostris Tarvisii secundum ordinationem Ducalem dominii Venetiarum de opportuno reme-

dio providebimus.

MCCCXLV. Indictione tertiadecima die Dominico ultimo menfis Julii, presentibus ser Petro qu. domini Guarienti de Cumirano, Gervasso de Rainonis notario Civibus Feltrensibus, & liis pluribus. Coram sapiente viro domino Eliberto de Castro lessi Judice Vicario Feltrensi congregatis sapientibus Civitatis Feltrensis in Palatio Communis Feltri, sapiens vir dominus Nicolaus de Adelmario Judex ex parte presati domini Potestatis & Capitanei Tarvissi ipsis dominis Vicario & sapientibus oreteus expossit ambaxiatam secundum continentiam & tenorem huusmodi, & ipsam els in scriptis exhibuit. Et Eartholomeus de Quinto notarius intersuit & scripsit.

Nobili & potenti viro domino Andree Cornario honorando

otestati, & Capitaneo Tarvisii & districtus.

Litteras vekras recepimus gratiose inter cetera continentes. nod fidem ctedulam discreto & sapienti viro domino Nicolao e Adelmario jureperito, & Bartholomeo de Quinto Civibus rarvisii earum exhibitoribus in dicendis ex vestra parte super acto confinium inter homines de Feltro ex una parte, & honines de Tarvisio ex altera parte adhiberemus. Qui prefatido. rinus Nicolaus & Bartholomeus de vestri intentione ut asserunt lenius informati, ex vestri parte feriatim bene & fapienter nfrascriptam ambaxiatam nobis exposuerunt, & in scriptis deerunt ex vestri parte vos relatione quorundam fide dignorum ffe informatos, quod homines Civitatis cohadunata turba genium armatarum equitum & peditum antiquos terminos & linites, qui distinguunt & separant confinia Civitatum predictaum, quorum confinium contrarii memoria non existit, & sic emper habiti & reputati fuerunt transcuntes per unum miliare, vel circha ultra rationis debitum in territorio Tarvisii uctoritate propria novos terminos affixerunt, signa in lapidibus, c faxis, & arboribus facientes, propter quod non modicum dmirabamini, requirentes nos, & regimen, & Commune & omines Feltri, ut omnia innovata, & attentata circha predita, & ipsorum terminorum affixionem debeamus totaliter rejovere. & in pristinum statum reducere, aliter vos de remeio juris opportuno districtualibus vestris secundum ordinatioem Ducalis dominii provideretis.

Ad que omnia singulatim in hunc modum respondemus; reerentes vobis primo gratiarum actiones de salutatione ex vetri parte nobis benigne exhibita, offerentes nos & nostra ad mnia vobis grata, quod Commune & homines Feltri cum Deo c justiria continuando corum antiquam possessionem certos tertinos & certa signa posuerunt in consinibus dictorum Commuium, non excedentes, nec transcuntes terminos antiquos, sed otius ipsos signando, & corum possessionem continuando, cu-

jus contrarii memoria non existit, quod totum processit ex co quod homines de Quero corum propria auftoritate terminos antiquos, & habitos & reputatos antiquitus pro terminis a duobus mensibus citra transiverunt turba cohadunata hominum & puerorum, & signantes, & signa facientes distinguentia territorium Feltri a territorio Tarvisii, & dicentes & exponentes quod omnia & fingula figna, & terminationes, que & quas fecerunt homines Feltri in confinibus predictis, juste & cum magna deliberatione, & maturitate fecerunt, cum revera loca in quibus funt facta dicta figna semper habita & reputata fuerunt ab antiquo defignantia confines & limites inter Communia predicta, & usque in illa loca quibus sunt signa predicta homines Feltri semper possideant, & adhuc fine contradictione alicujus persone; offerentes nihilominus nos dictos confines & figna in eis posita removere & retractare, si appareret, vel apparebit judiciario ordine servato nos legitimos terminos, & antiquos transisse, quod nullatenus credimus. Et assentimur quod dicta questio, si questio dici potest, per judicem partibus non suspectum de jure cognoscatur, & fine debito terminetur, ut omnis error, & discordie causa tollatur, & vobiscum & vestratibus pacifice vivere valeamus, quod utique semper intendimus. Et que hic desunt vestrorum ambaxiatorum suppleat discretio, quibus data est plena responsio de predictis.

Elibertus de Castro desii Judex & Vicarius in Feltro. Alpretus de Formigario Capitaneus Castri. Sapientes Communis Feltri.

Num. MCCCCXXIX. Anno 1345. 31. Luglio .

Rizzardo da Camino dà in oftaggio a Brazalia da Porzia Tolberto suo figliuolo per novecento fiorini, ch'esso doveva a'Signori da Prata, pe' quali Brazalia si costituisce mallovadore. Ex Archivo Episcopali Cenetensi.

Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto Indict. XIII. die ultimo mensis Julii, presentibus nobilibus viris domino Nicolao silio qu. domini Mansredi de Porciliis, Bianchino filio domini Brizalie de dicta domo, Guielmino silio qu. domini Alberti de Prata, Coradeno de Monte Regali, qui moratur Porciliis, & discretis viris Petro qu. Zermi de Portunaonis, ser vidoto de Fontanellis, Uberto ejus silio, Mino notario de Camino, Pirutio notario de Portubussoletto, & Nicolao dicto Chelico qu. ser Nigri de Macerata, qui moratur Brugnarie testibus & aliis vocatis & rogatis. Egregius vir dominus Rizzardus de Camino Comes Cenetensis agens in hac parte vice & nomine domini Gerardi ejus statis de Camino Gomitis Genetensis promist, & ex pacto convenit nobilibus viris

viris domino Gabrieli & Eiaquino siliis qu. dom. Pey de Praa stipulantibus suo, & fratris sui domini Tolberti nomine, & ro suis heredibus dare & ponere nobilem virum dominum Tolertum silium ipsius domini Rizzardi in ostaticum apud doinum Brizaliam de Porciliis, & ad custodiam ipsi dom. Brialie ibidem presenti, & consistenti ipsium dominum Tolberum recipere in hostaticum, & hoc pro noningentis storenis ari boni juxti & recti ponderis, & novem marchas frexanorum quilejensis monete solvendis & dandis ipsis dominis Gabrie-

, Biaquino, & Tolberto fratribus nominatis, per hoc qued ofi domini Gabriel & Tolbertus fratres solverunt ipsam quantatem florenorum & monete nobili domine Pomine filie doini Carlevadi de la Turre uxori qu. domini Biachini filii qu. omini Tolberti de Camino, sicut dictum fuit esse pro sparte is ipsius domine Pomine. Volens idem dominus Rizzardus to se dictis vice, & nomine etiam ex pacto, quod dictus doinus Brizalia posit cognoscere, difinire & tassare suo arbiio de dampnis, expensis, & interesse, que & quos dicti doini Gabriel, Biachinus, & Tolbertus fratres fecerint, & subinistraverint causa dicte dotis pro solutione, quam fecerint dictis florenis, & dicta moneta ipsi domine Pomine ipsis ominis Gabriele, & Biachino fratribus nomine ut supra conintientibus. Et ad hec dicus dominus Brizalia ibidem & in jesenti precibus & mandatis dicti domini Rizzardi extitit fijustor ipsis dominis Gabrielo & Biachino fratribus stipulanbus dictis vice & nomine. Insuper idem dominus Rizardus jo se & nomine dicti dom. Gerardi ejus fratris ex pacto proisit & convenit ipsis dominis Gabrieli & Biachino, stipulanti-Is ut supra de dampnis datis per ipsos fratres, vel corum entem in terra Portubuffoletti, vel districtu, occasione quia eperunt ipsum Castrum Portubuffoletti, & per certos dies detuerunt. Nullam petitionem facere pro ipsis, aliquid nec allare, nec petere fibi computari ex nunc prout ex tunc ipsa mna remittens eisdem fratribus suo & dicti Gerardi fratris si nomine. Promittens iterum ex pacto dictis dominis Gabrie-& Biachino fratribus stipulantibus ut supra facere, & juravero effectu quam primo dictus dominus Girardus ejus fra-" venerit de Venetiis ad Terram Portusbuffoletti, ipse dom. (tardus laudabit, & confirmabit, & contentus erit in omnils, & fingulis predictis, & dictus dominus Rizardus promi-1 ut supra dictis dominis Gabrieli & Biachino fratribus stipulitibus ut supra predicta pacta, & omnia, & singula supra-cha attendere cum expensis, damnis, & interesse litis, & exti reficiendis, & obligatione omnium suorum bonorum, atce in pena mille librarum denar. Venetiarum parv. stipulatio-1 premissa toties committenda, & cum effectu exigenda quoas contrafactum fuerit.

Actum apud dictum Castrum Portusbustoletti in via ad por-

in Tarvisimam.

Ego Daniel de Porciliis Imperiali auctoritate not, publicus rredictis omnibus interfui, & rogatus scripsi, & in formam publicam redegi.

Num. MCCCCXXX. Anno 1345. 31. Luglio.

Rizzardo da Camino, che fa anche per nome di Gerardo suo fratello, e i Signori da Prata promettono di stare alla sentenza di arbitri amici per le discordie che vertevano fra loro. Ex eodem Archivo.

Eodem anno, indictione, die, loco, & testibus. Egregius vir dominus Rizardus de Camino Comes Cenetensis agens suo & fratris sui dom. Gerardi nomine ex una parte, & nobiles viri domini Gabriel & Biachinus fratres qu. dom. Pegli de Prata suo & fratris sui dom. Tolberti nomine agentes ex alia parte promiserunt sibi ad invicem & convenerunt ex pacto per stipulationem se eligere amicos, & arbitros, qui inter dictas partes possint & valeant cognoscere, componere, arbitrari, & definire de omnibus, & fingulis, que dicte partes sibi ad invicem dicere, petere, & allegare possent usque ad hanc diem causis, & occasionibus quibuscunque, & parere, obedire arbitrationi dictorum amicorum eligendorum, & hoc sibi ad invicem attendere cum expensis, damnis, & interesse litis & extra fibi ad invicem reficiendis, & obligatione omnium suorum bonorum, atque in pena mille librarum denariorum venetorum parvorum, stipulatione premissa inter dictas partes toties committenda, & cum effectu exigenda, quoties aliqua dictarum partium contrafecerit, qua pena soluta, vel non soluta, tamen dicte partes sibi ad invicem ad predicta teneantur. Et ibidem precibus & mandatis utriufque dictarum partium nobilis vir dominus Brizalia de Porcileis Capitaneus Portus Naonis utriufque dictarum partium extitit fidejussor. Et his sic peractis idem dominus Rizardus promisit dicto domino Gabrieli, & Biachino fratribus stipulantibus suo & dicti domini Tolberti sui fratris nomine facere & curare cum effectu, quod dictus dominus Girardus ejus frater quamprimum veniens de Venetiis ad Terram Portus Buffoletti, ipse dominus Gerardus consentiet, & contentus erit in predictis sub pena predicta.

Actum apud dictum Castsum Portusbuffoletti ad portam Tat-

visinam .

Ego Daniel qui supra.

Num. MCCCCXXXI. Anno 1345. 31. Luglio.

umento di promissione, che sa Rizzardo da Camino a Brazzalia di Porzia di liberarlo dalla sicurtà, che esso aveva sasra stratelli da Prata. Ex Archivo Enge & frattum Co: de urlilis.

nno domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto nct. XIII, die ultimo mensis Julii; presentibus nobilibus viidom. Nicolao filio condam nobilis viri dom. Manfredi de o illis, Guillielmino condam dom. Alberti de Prata, Corao) de Monteregali qui moratur Porcillis; & discretis viris e) condam Zermi de Portunaonis, ser Vidoto de Fontanel. s Uberto ejus filio, Mino notario de Camino, Piruccio noir de Portubufuledi, & Nicoleto dicto Chelico condam ser ii de Masevata qui moratur Brugnerietestibus vocatis & roat ad hoc specialiter & aliis pluribus. Egregius vir dom. irrdus de Camino Comes Cenetensis suo & fratris sui dom. endi nomine stetit & pro stipulatione promisit nobili viro or Brizalie de Porcillis Capitaneo Portufnaonis stipulanti pro fuis heredibus, cum expensis, dannis, & interesse litis. etra refliciationem, & obligatione omnium suorum bononconservare & relevare indempnem ipsum dom. Brizaliam fis heredes, & bona fua ab omni fidejustione & obligatio-, uam ipse dom. Erizalia fecit precibus & mandatis dicti Rizardi nobilibus viris dom. Gabrieli & Biachino fratribus lata stipulantibus suo & fratris sui domini Tholberti non ut continetur in cartis certorum pactorum celebratorum, re ipsum dom. Rizardum, & dictos dom. de Prata scriptis. mei subscripti Notarii suprascripris millesimo Indictione loco. Et hoc attendere & adimplere iph dom. Brizalie is heredibus sub pena & in pena mille librarum denariom'enetorum parvorum tociens committenda, & cum effectu da, quociens ipse dom. Rizardus, vel dictus dominus. arelus ejus frater contravenerit vel contrafecerit. Et inpe facere & curare cum effectu sub pena predicta, quod ur prius ejus frater dom. Gerardus venerit de Venetiis ad Portusbufuledi, ipse dominus Gerardus confenciet & ont tus erit in predictis. Actum apud dictum Caftrum Porabuledi in via ad portam tarvisanam.

Es Daniel de Porcillis Imperiali auftoritate notarius publi-

finam publicam redegi.

Num. MCCCCXXXII. Anno 1345. 16. Settembre.

Il Comune di Trivigi elegge un procuratore a comparire la presenza de giudici compromissari per le dissernze di Ca-a no col Patriarca d'Aquileja. Copia tratta dal Tomo il della Raccolta Scotti.

In Christi nomine amen. Anno Nativitatis ejusdem MCCC v Ind. XIII. die veneris XVI. Septembris, Tar. in palatio r o. ri Communis, presentibus sapientibus viris Dom. Hentie de Pelleguetris de Regio jurisperito Vicario nob. viri Dom. n. dree Cornario honorabilis Potestatis, & Capitanei CH ti Tar., Nicolao de Adelmario, Renaldo de Renaldo jurispe s Menegello qu. Ingoldei de Lignamine, Raynerio qu. Berte in de Corona notariis teltibus ad hoc vocatis, & rogatis & is Providus vir ser Beraldinus de Canova notarius findicu & Procurator, & findicario, & procuratorio nomine Domini o. testatis, & Communis Ter., cum ad aures ipsius perv ri litteras citatorias emanasse ex parte venerabilium virorus do minorum Guidonis Dei gratia Concordiensis Episcopi, i ri Petrocini eadem gratia Abbatis Monasterii S. Cipriani de lurano Torcellane Diecesis, & Joannis Boniolo Canonici S. an ci afferentium fe Commissarios per Sedem Apostolicam d ta tos ad ea, que in ipsorum litteris citatoriis continentu ci taffe, & requisivisse predictos Dominum Potestatem, & Im mune Ter., quod usque ad diem XVIII- presentis ment co ram eis in Monasterio S. Antonii prope Coneclanum con re re deberent producturi, & allegaturi quicquid eis plat it prout in dictis litteris continetur ; cum fit variis, & d cfi negotiis impeditus non valens ad predicta personaliter e pa rere, fecit, conftituit, & ordinavit, & substituit procito rio & sindicario nominibus predictis providum virum fe las tholomeum qu. fer Facii de Quinto notarium Civem Ter. | len tem, & mandatum suscipientem suum, & predictorum I nin Potestaris, & Communis Ter., quorum est procurator, sin dieus, Procuratorem, & sindicum specialem, specialiter at om parendum coram predictis Dominis Guidone Episcopo, I oci no Abbati, & Joanne Boniolo Canonico S. Marci, qu vo afferitis Commissarios per Sedem Apostolicam specialiter pu tatos ad contenta in litteris infrascriptis, quarum tenor tal est

Clemens Episcopus servus servorum Dei Venerabili att Guidoni Episcopo Concordions, & dilectis filis Petroci Al bati Monasterii S, Cipriani de Mutano prope Venetias, & on ni Boniolo Canonico Ecclesie S, Marci de Venetiis Cat lan Diecesis salutem, & Apostolicam benedictionem Ad no postolatus auditum dudum relatibus side dignorum pe quod venerabilis frater noster Beltrandus Patriarcha Aquigen sis una cum VI, Canonicis sue Aquilegensis Ecclesie dil

63

is Decano, & nonnullis aliis ejusdem Ecclesie Canonicis non scatis per procuratorem ad hoc per ipsos Patriarcham, & x predictos Canonicos facientes Capitulum, ut dicebant, contutum ex parte una, & Venerabilis frater noster Episcopus, dilecti filii Capitulum Cenetense, ac Commune Civitat is r., nec non & quidam, qui se procuratores S. Marci de Vetiis afferebant communiter, vel divisim ex altera parte suir quibusdam controversiis, discordiis, & dissensionibus inr partes suscitatis eosdem ratione loci Cavolani olim Caftri, dicitur, Cenetensis Diecesis, ac jurium, & pertinentiarum aus, nec non damnorum & interesse resultantium ex eisdem vos sub certis modis, & formis compromittentes cognoscende premissis, pronunciandique de jure super eis vobis pletriam concesserint potestatem, nihilominus promittentes quiccid per vos tres, aut duos ex vobis laudatum, & definitum ber premissis existeret, certis penis adjectis, & obligationi inus equaliter factis, ut afferitur, inviolabiliter observare, codque vos hujusmodi compromisso suscepto, ad aliquos actus deratis super iis procedendum; nos qui ex debito suscepti siminis tenemur Ecclesiarum indemnitatibus, quantum cum D) possumus, providere volentes ex certis causis nobis tunc evolitis de jure partium predictarum, antequam ad decisiona, vel definitionem procederetur hujusmodi negotii, plenius iormari, vobis per nostras certi tenoris litteras inhibuisse nninibus, & mandasse, ut ad decisionem seu definitionem huimodi nullatenus procedentes, negotium predictum, per vos, al duos vestrum, juxta tenorem dicti compromissi diligenter her juribus utriusque partis examinatum, & sufficienter usque adecisionem ipsius exclusive completum, & instructum nobis fi sigillo vestro clausum mittere fideliter curaretis, sicut in wiem litteris plenius continetur. Sane quia multum negligter poliquam littere noftre predicte vobis presentate fuerunt sier complendo, & remittendo nobis dicto negotio dic. . . v gestisse; iterato discretioni vestre per Apostolica scripta dricte precipiendo mandamus, quatenus vos, vel duo vestrum, aque morosa dilatione, que nobis displicibilis redderetur, plibatum negotium super jure utriusque partium predictarum filiter, & diligenter examinare, usque ad decisionem dumtax, ac complere, nobifque sufficienter instructum juxta teno. in litterarum predictarum remittere fludeatis, prefigentes, & agnantes predictis partibus terminum peremptorium, de quo Vis videbitur competentem, quo per Procuratores idoneos suffenter instructos coram nobis sub eodem negotio processuri, put rationis fuerir, se presentent, & eis ex parte nostra nihominus inhibentes, quod nihil interim super hiis, que prefim tangunt negotium, per se, vel alium, seu alios inno-Yt, vel attentent. Contradictores per censuram Apostolicam, a ellatione postposita, compescendo. Datum apud villam No-Va Avenion, Diecesis VI, Kal, Jul, Pontificarus nostri anno IV. Dico, excipio, allego, oppono, & protestor ego Barthole meus qu. ser Facii de Quinto Notarius Procurator & sindicu substitutus -- omissis -- ove apparise che il Decano di Aguilese sea seaso sostituito al Vescovo di Concordia.

#### Num. MCCCCXXXIII. Anno 1345. 14. Agosto.

Y Veneziani mandano ambafciatori al Signor di Padova per efe tarlo ad offervar la pace eon Mastino e coll'Estense, e perci rimova una pietra de'consini con Asolo, e intorno a un sa to di Chioggia, Ex Cod. Svajer Tom. IV. num. 14. pag. 6.

MCCCXLV. die XIV. Augusti .

Quia facit pro honore nostro, quod circumvicini nostri v vant pacifice inter se, & dominus Mastinus de la Scala, dominus Marchio Estensis graventur de centum equitibus, qui scribunt missos per dominum Padue in subsidium emulera sucem, quam debemus facere observari. Vadit pars quod pomni bona causa mittatur unus notarius Curie ad ipsum d minum Padue ad exponendum sibi predicta, & ad rogandu eum cum illis verbis, que Dominationi videbuntur, quod p suo honore & bono, & pro observatione dicte pacis a talib se debeat abstinere, & quod se disponat ad vivendum cum cotis dominis in quiete; nam licet hoc faciat pro ipso, tam nobis plurimum etit gratum. Capta.

Die XXVII. Augusti.

Quod respondeatur domino Padue ad suas litteras, & de 1 sto Clugie, & de sacto confinium Asili justificando juranosti & requirendo amoveri lapidem positum, & quod reponatur loco, ubi erat, & suerat per alia tempora, & hoc sacto, dubitat, sumus contenti, quod cognoscatur de jure cum i werbis, que videbuntur melius pro clarissicatione, & sortistione jurium nostrorum, & nostri honoris. Capta.

## Num. MCCCCXXXIV. Anno 1345, 4. Ottobre.

Comando a' Trivigiani di Spedir Soldo per Ambasciatori da S dirsi a Roma pella lite col Patriarca d'Aquileja. Copia ti ta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, &c. bili, & fapienti viro Andree Cornario &c. Defiderantes que negotium Cavolani debitum finem recipiat, ut optamus, anostris Consiliis Minori, Rogatorum, & XL. providimus nos fauncios ad Romanam Curiam destinare. Et quia per nos, nostra Consilia captum est, quod expense que pro sausa occasiones.

DOCUMENTI.

59

ent predicta, solvi debeant per Commune Ter., & Seravallis, rudentie vestre scribimus, sidelitati vestre mandantes quatenus utcatos CCC. auri de pecunia dicti Communis per fidum nunciam Venetias mittere sollicite debeatis.

Data in nostro Ducali Palatio die IV. Octobris Ind. XIV.

Num. MCCCCXXXV. Anno 1345. 8. Decembre.

Veneziani mendano ambasciatori al Signor di Padova per condolersi di una sollevazione promossa da alcuni malcontensi contro di lui e contro il suo stato: Ex Cod. Svajer Lib. IV, num. 14. pag. 60:

MCCCXLV. die VIII. Decembris in M. C.

Quod mittantur ad dominum Padue tres solemnes ambaxatos ad exponendum ei, quod nos intelleximus per suum nunum, quem ad nos misit, quod aliqui temerarie tractaverunt; procuraverunt subvertere, & ossendere statum suum, & Comanis Padue, de quo recepimus magnam turbationem in anis nostro, sicut illi qui desideramus conservationem disti dorini, & Communis Padue, reputantes suum bonum nostrum soprium, sicut videmus quod reputat nostrum suum. Et ideo sovidimus eos mittere ad ipsum dominum ad regratiandum ei tiquam speciali, & intimo amico nostro de notificatione nob sacta in hoc, & ad osserendum nos, & Commune nostrum omnia, que spectent ad conservationem sui honoris & statu. Et cum his & aliis verbis sicut dominis Consiliariis & epitibus videbitur pro honore nostro.

Et si dominus Padue vellet, quod facerent suam ambaxatam fijori Consilio Padue, cam faciant. Et respondeant hodie, &

eant hac noche. Capta.

slecti ambaxatores, Joannes Mauroceno Zanacola, Thomas

(adonico, Nicolaus Liono.

Quod nobilis vir Joannes Mauroceno Zanacola ambaxator estus iturus Paduain in isto Confilio absolvatur dicta ambaza ob defectum sue persone, ipso jurante quod ita sit, in lecen cujus fuit statim in dicto Confilio electus Marinus Pasquigo, plezius autem suit Andreas Erizzo.

Num. MCCCCXXXVI. Anno 1346. 14. Giugno.

Crea di convenzione fra i frati di S. Maria de Servi, e il Comune di Trivigi per fabbricare il Convento di S. Carreria. Ex Tabulario S. Catherine Tarvisii Col. pr. Proces. n. r.

teperitur in quodam libre certorum Actorum positorum in

Cancellaria Tarvisii scriptorum per qu. Meneghellum Notarium sub regimine Nobilis & potentis viri Domini Andree Cornario olim honorandi Potestatis & Capitanei Tervisii tenor infrascri

ptorum Instrumentorum.

In nomine Domini noftri Jesu Christi. Anno nativitatis ejui dem MCCCXLVI, Ind. XIV. die mercurii XIV. intrante meni Junio Tarvisii in Palatio Communis, presentibus Manfredo e Marchesino . . . . infrascripti Domini Potestatis & Capitanei nobili viro Francisco de Salomone milite, Rizzardo ser Rig de Tugoldeo, Beraldino de Canova notariis testibus vocatis a hoc specialiter & rogatis, Coram nobili & potenti viro Dom Andrea Cornario Civitatis Tarvisii honorando Potestate & Ca pitaneo pro illustri Ducali Dominatione & Communi Venetia rum comparuerunt religiosus & honestus vir Dom. Frater Phi lippus de Castro plebis Provincialis Ordinis S. Marie de Servis Dominus Frater Desideratus de Verona Prior Conventus die loci, Frater Bartholomeus de Florentia, Frater Nicolaus d Castro Plebis, Frater Gregorius de Venetiis, Frater Marcoli nus de Venetiis, Frater Marcus de Venetiis, Frater Lucianu de Venetiis, Frater Hermolaus de Venetiis, Frater Thomas d Venetiis, Frater Dominicus de Padua, Frater Joannes de Padu Ordinis suprascripti dicentes, & exponentes ipsi Domino Pote stati & Capitaneo, quod ad honorem Dei omnipotentis & Bea tistime semper Virginis Marie Matris ejus, & S. Catharine Vi ginis, & S. Hieronymi Confessoris, & torius Curie celestis ip provincialis, & Fratres nomine & vice ordinis predicti inten dit fundare, & fundari facere, & fabricare, & fabricari facer unam Ecclesiam sub vocabulo S, Catherine Virginis pretiofe & S. Hieronymi in loco & terreno polito & jacente in Civi tate Tarvisii in contrata S. Augustini prope murum Civitati Tar., in quo loco & terreno antiquitus erat edificatum pale tium magnum Dominorum de Camino, nunc ad ipsos Fratre Spectante, & pertinente, ut ipfi Fratres dixerunt, & volente obedire provisioni & reformationi Communis Tarvisii facte ! edite per nobilem & fapientem virum Dominum Nicolaus de Priolis olim Potestatem & Capitaneum Tarvisii loquentiquo nullus audeat edificare, nec edificari facere aliquod edificium nisi prius citatis & vocatis advocatis & sindico Communis Ta Petierunt ab ipio Domino Potestate & Capitaneo, quod mitte re debeat advocatos & findicum Communis Tarvisij ad vider dum ipsum terrenum, & locum, ut ipsa Ecclesia possit fie: & edificari. Qui Dom. Potestas & Capitaneus nomine & vic Communis Tarvisii & pro ipso Communi Tarvisii ex vigo. fui arbitrii, potestatis, & baiglie sibi concessi, & traditi p Ducale Dominium & Commune Venetiarum, & omni modo ju re & forma, quibus melius potuit, precepit, & commist, mandavit sapientibus viris Domino Joanni de Lavazola & N colao Franza de Bragis Advocatis Communis Tarvisii, & [1] Dondedeo de Roya notario findico Tarvisii Communis, & 11 pienDOCUMENTI.

jenti & disereto viro Domino Gabrino de Malusiis de Parma irario ipsus Domini Potestaris & Capitanei, quod ire debnt ad locum & terrenum predictum, & diligenter videre, ad alum examinare, & deliberare locum & terrenum predictum, for quod sieri & ediscari debet Ecclesia supradicta, & quod olinare debeat, & videre vias, seu stratas publicas Communis stvissi, per quas vias Commune Tarvissi & homines Civitate Tarvissi & districtus, & quecumque alia persona possit ire ipsum Ecclesiam & redire, ita quod Commune propter disme dissicium nullatenus defraudetur, & quod jura, & ration edissicium nullatenus defraudetur, & quod jura, & ration etiam ipsus terreni, & Fratrum predictorum totaliter confventur, in quantum jus & justitia postulat, & requirit. Et quod ipse Dominus Vicarius, Advocati, & sindicus secerint, verint, deliberaverint, & ordinaverint, scribi faciant per me Aneghelum notarium infrascriptum, & ipsi Domino Potestati

¿ Capitaneo in scriptis debeant presentare.

Eo die in contrata S. Augustini super terrenum & lo. on predictum, super quo olim erat edificatum palatium, & Daus magna Dominorum de Camino, presentibus nobilibus viri Dom. Tholberto de Collaito Comite Tarvisino, Dom. Hensisso de Sinisforto, Beraldino de Canova notario, & aliis tedus vocatis ad hoc specialiter, & rogatis & aliis. Sapiens diseetus vir Dom. Gabrinus de Malusiis de Parma Vicarius di-Domini Potestatis & Capitanei de voluntate & consensu exp so sapientum virorum Domini Joannis de Lavazola, Domini Nolai Franze de Bragis Advocatorum Communis Tarvisii, & a Dondedei de la Roja sindici Communis Tarvisii ibidem plentium, presentibus ibidem Domino Fratre Philippo Proviale, Fratre Desiderato de Verona Priore, Fratre Bartholomo de Florentia, Fratre Nicolao de Castroplebis, Fratre Gregio de Venetiis, Fratre Marzolino de Venetiis, Fratre Marcide Veneriis, Fratre Luciano de Venetiis, Fratre Hermolao d Venetiis, Fratre Thoma de Venetiis, Fratre Dominico de Pua & Fratre Joanne de Padoa Ordinis suprascripti S. Marie d Servis volentibus, & consentientibus omnibus & singulis. irrascriptis, viso ipso terreno ad oculum habita in simul cum is Advocatis & findico, & aliis bonis hominibus dicte confite matura deliberatione, Christi nomine invocato sequens smam mandati, & commissionis dicti Domini Potestatis & Capinei scripte superius per me Notarium infrascriptum precep, mandavit, justit, & decrevit primo quod via que est pt dictum terminum five palatium, & post Ecclesiam fic faciidam intra murum Civitatis Tarvisii, & est inter dictum mrum, & post dictum terrenum remaneat lata incipiendo a nro Domus magne Dominorum Advocatorum posite juxta p tam S. Thomasii Civitatis Tarvisii, vadat, & remaneat larg per XVI. pedes Communis Tarvisii inter murum muratum ita Terraleum muri Civitatis Tarvisii, in quo Terraleo muto consuevit esse hortus Dominorum de Camino, & inter mugum Eeclesie fiende inter terrenum predictum, fent inter mi rum terreni dicte Ecclesie, & per dictam viam omnes homin possint ire pedes, & eques cum plaustris & animalibus & qu buscumque suis rebus, & redire, & per ipsam viam itur ad po tam S. Thomasii Civitatis Tarvisii ad aliam portam Civitat dicte, que appellatur Porta S. Marie Majoris Civitatis Tarv fi. Et predictam viam, que erat partim Palatii predicti dict rum Dominorum de Camino fit & esse debeat perpetuo Cor munis Tarvisii. Et quod Commune Tarvisii pro dicta via d re debeat dictis Fratribus, & dicte Ecclefie S. Catherine quar dam viam Communis Tarvisii, que esse consuevie antiquit inter ipsum palatium, & hortum sive brolium Dominoru de Camino predictorum postta juxta dictum Palatium versus m ridiem five versus contratam S. Joannis de hospitali, & que dicti Fratres pro se ipfis, & pro aliis Fratribus dicti Ordini. cedere, dare, tradere & transferre & mandare debeant, que suprascripra via omnia sua jura, omnesque suas rationes &: ctiones, reales, & personales, utiles, & directas, tacitas, & e: pressas, mixtas, pretorias & civiles, que, & quas ipsi Fri tres, locus, Conventus, & ordo predictus habent, & quomi documque & qualitercumque habere videntur, & possent i predicta alia via, que est, & esse debet inter dictum murui Civitatis Tarvisii prope pontem S. Thomasii, & post Ecclesia Suprascriptam dicto Communi Tarvisii, & e converso, quod pro dictum Commune Tarvisii cedere, dare, tradere, & transfe re, ac mandare debeat ipsis Fratribus, & Ecclesie predicteon nia sua jura, omnesque suas rationes, & actiones, reales, ! personales, utiles & directas, tacitas, & expressas, mixtas, pre torias, & civiles, que & quas ipsum Commune Tarvisii que modocumque, & qualitercumque habet & habere videtur & possit in supradicta via posita inter dictum palatium & hortur five broleum versus meridiem, sive versus contratam S. Joan nis de Hospitali predicti; & hoc pro dicta via, que est inte murum dicte Civitatis Tarvissi, & Ecclesiam predictam, pe quam viam itur ad portam S. Thomasii Civitatis Tarvisii a portam S. Marie Majoris suprascripte.

Item quod ab angulo diste Domis murate distorum Domine rum Advocatorum posite in dista Contrata S. Augustini siat é sieri debeat murus diste Ecclesie, & quod via, que est inte ipsam Domino distorum Dominorum Advocatorum & Domur Guidebelli Petri Rubei notarii, remaneat & sit ita lata, sicu antiquitus esse consuevit, quod murus diste Ecclesie siat & la borari debeat super sundamentum antiquum magai Palatii distorum Dominorum de Camino. Itom quod per ante distur terrenum sive a parte per quam intrabatur in distum palatiur magnum per portam magnam, seu a parte, a qua debet esse un via lata, & magna sicut ad presens ipsa via est. & sunc di

monstrat.

to nomine Domini nostri Jesu Christi, Anno Nativitatis es lusdem MCCCXLVI. Ind. XIV. die Mercurii quartodecima menfis Junii, Tarvisii in Palatio Communis, presentibus nobili viro Domino Tholberto de Collalto Comite Tarvisino, Domino Guecelone de Sinisforto, nobilibus viris Dom. Marino Baduario de Contrata S. Antonii de Venetiit, Dom. Joanne Teupolo de Veneriis, Zanobio Cornedino, Beraldino de Canova notario, Rizardo ser Rigi de Ingoldeo notario & aliis. Nobilis, & potens vir Dominus Andreas Cornario Civitatis Tarvisii honorabilis Potestas & Capitaneus suprascriptus viso & lecto, & diligenter examinato instrumento terminationis, pacti, & decreti facti, & facte per sapientem virum Dom. Gabrinum Vicarium suprascriptum de terreno, & loco suprascriptis, scripto superius per me Meneghellum notarium infrascriptum, presentibus ibidem sapientibus viris Dom. Joanne de Lavazola, & Dom. Nicolao Franza de Bragis Advocatis Communis Tarvisii, & ser Dondedeo de la Roya notario sindico Communis Tarvisii ex una parte, & Religioso viro Dom. Fratre Philippo de Castro Plebis Provinciali dicti Ordinis, & Domino Fratre Desiderato de Verona Priore dicti Conventus, Fratre Bartholomeo de Florentia ( & ceteris suprascriptis ) ex altera, nomine & vice Ordinis suprascripti expresse volentibus, & consentientibus omnibus, & fingulis Suprascriptis, & infrascriptis pronunciaverunt, & vice Communis Tarvisti, & pro ipso Communi Tarvisti, & vigore sui arbitrii, potestatis, & baiglie sibi concesse & tradite per Ducale Dominium, & Commune Venetiarum, & omni modo jure & forma, quibus melius potuit, sententiavit, precepit, decrevit, & justi in omnibus, & per omnia prout in suprascripto instrumento terminationis, decreti, & preceptifa-Sti per dictum Dom, Gabrinum Vicarium fuum predictum plenius continetur, laudans & apptobans, & confirmans omnia & singula facta, & gesta per dictum ejus Vicarium contenta in instrumento terminationis predicte. Et ibidem Dominus Potestas, & Capitaneus nomine, & vice Communis Tarvisii, & pro ipfo Communi Tarvisti, vigore sui arbitrii, & omni modo, jure, & forma quibus melius potuit, precepit, voluit, statuit, & consentit, ordinavit, & jussit, quod dicti Fratres habere debeant unam viam suprascriptam, que est, & esse confuevit Communis Tarvisii inter ipsum Palatium, & broilum, quod fuit ipsorum Dominorum de Camino versus meridiem, & contratam S. Joannis de Hospitali, per quam viam itur, & iri consuevit a muro Civitatis Tarvisii juxta murum dici Palatii, & ante ipsum murum dicti Palatii, & broilum predi-Aum ad viam publicam per quam itur ad contratam S. Joannis de Hospitali Civitatis Tarvisii. Et quod Commune Tarvisii loco & scambio dicte vie habere debeat viam que est post didum palatium five terrenunt, seu inter partem posteriorem dicti palatii, & terreni, & inter murum Civitatis Tarvisii versus Burgum S. Thomasii, que via incipit a muro Domus Do74

minorum Advocatorum posite prope Domum S. Thomasii ci. vitatis Tarvisii, per quam itur a dicta porta Civitatis ad portam S. Marie Majoris effe debeat larga & lata per XVI. pedes Communis Tarvisii. Et ibidem pro cambio & permutatione, & restauratione dicte vie, quam iple Dominus Potestas, & Ca. pitaneus dedit ipsis Fratribus predictis, Dominus Frater Philippus Provincialis, & Fratres predicti nomine, & vice dicti Sui Monasterii, & Ordinis, & pro ipso suo Monasterio, & Or. dine unanimiter, & concorditer, nemine discrepante, dederunt Sponte & ex certa scientia tradiderunt, & permutaverunt no. mine permutationis suprascriptam viam dicto Domino Potesta. ti & Capitaneo ibidem presenti, recipienti, & stipulanti no. mine, & vice Communis Tarvisii, & pro ipso Communi Tar. visii, & e converso Dominus Potestas, & Capitaneus nomine, & vice Communis Tarvisii dedit, tradidit, & permutavit suprascriptam viam, que est versus meridiem, seu versus dictam contratam S. Joannis de Hospitali suprascriptis Fratribus ibidem presentibus, recipientibus, & stipulantibus nomine & vi. ce Communis Tarvisti, & hoc nominatim pro predicta alia via que est inter murum dicte Civitatis, & inter murum dicte Ecclesie sic fiende, seu post palatium predictum in cambium & nomine permutationis taliter quod Commune Tarvisii ex una parte & predicti Fratres, locus, & Ecclesia S. Catharine es altera habeant, teneant & in perpetuum possideant suprascriptat vias sibi ad invicem datas, traditas, & permutatas cum om nibus, & singulis, que intra suos predictos continentur confimes, vel alios si qui forent accessibus, & egressibus suis usque in vias publicas, & cum omnibus & fingulis, que habent fuper se, vel infra, seu intra se in integrum usibus requisitionibus, omnibus juribus, & actionibus, ulu, feu requisitione fibi ex ipsis rebus, aut ipsis rebus modo aliquo pertinentibus. Qui Dominus Potestas & Capitaneus nomine, & vice Commu. nis Tarvisii, & pro ipso Commune Tarvisii ex una parte, & predictus Dominus Provincialis & Fratres predicti ex alterano. mine, & vice suprascripti Ordinis & loci scilicet una pars vicissim alterius nomine res esse datas permutatas constituit posfidere ulquequo quelibet ipfarum partium dictarum rerum commutatarum & datarum possessionem acceperint corporalem; quam accipiendi propria auctoritate & retinendi deinceps una pars alteri ad invicem licentiam omnimodam dedit, promittentes sibi ad invicem, si una pars alteri nominibus suprascriptis solemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus litem vel controversiam de ipsis rebus a se permutatis, ac datis alteri ullo tempore non inferre, nec inferenti consentire, sed unaqueque pars rem a se permutatam & datam alteri ad invicem ab omni homine, & universitate legitime defendere, auctorizare, & disbrigare, & predictam permutationem, dationem, & omnia, & singula suprascripta firma, & rata, & grata habere perpetuo, & tenere, & nunquam predicis, vel alicui predi-

Aerum contrafacere vel venire sub pena, & in penam quingentarum librarum denar. parvorum, & refectionis damnorum & expensarum litis, & extra intra ipsas partes solemni ftipulatione, premissaque pena quoque soluta vel non, nihilominus predicta omnia & singula dicte partes, scilicet una pars alteri attendere, & observare, ut superius scriptum eft perpetuo teneatur & presens contractus plenam roboris obtineat firmitatem, pro quibus omnibus artendendis & fic firmiter observandis predicte partes fibi invicem, scilicet una pars alteriomnia sua bona... que quidem omnia & singula Dom, Joannes de la Vazzola & Dominus Nicolaus Franza predicti Advocati Communis Tarvisii & ser Dondedeus notarius findicus Communis Tarvisii nomine, & vice Communis Tarvisii, & pro ipso Communi Tarvisii coram predicto Domino Potestate, & Capitaneo constituti audientes omnia, & singula suprascripta laudaverunt approbaverunt de auctoritate, & Decreto suprascripti Domini Andree Cornario Potestatis, & Capitanei predicta omnia & fingula . Quibus omnibus & fingulis fic peractis prefatus Dom. Potestas de voluntate, & expresso consensu partium predictarum ibidem presentium mandans, & precipiens mihi Meneghello notario infrascripto, quod de predictis scribere debeam duo publica in-Arumenta unius, & ejusdem tenoris, videlicet unum pro parte sua & Communis Tarvisii auctoritatem interposuit & decretum.

Anno Domini MCCCXLIX. Indict. II. die veneris penult, nensis Januarii Tarvisii in Palatio Communis coram Domino infrascripto Vicario presente &c. hoc exemplum suprascripte scripture sumptum esta libro dictorum Actorum per me Aproinum notarium infrascriptum.

## Ad Sereniss. Principem ejusque Sapientiss. Confil.

Vifta, & diligentemente esaminata la oltrescritta supplicazione per Noi Francesco Mocenigo Podestà, & Capitanio di Treviso poresta alli piedi della clemenza nostra per li Frati di S. Catterina di questa Città, & avuta informazione da side degni delli gran danni per est Venerandi Frati patiti nelli tempi di guerra prossima passata per esserli stato rovinato parte del sue Moraftero, & Giefia, & etjam toltoli certo terreno di detto suo Monaftero, & considerato quello dimostrano non effer pregindiciale al pubblico, ne privato con l'usata riverenza mia detti Venerabili Frati effer degni della grazia della sublimità Vostra. Il Terreno infrascritto videlicet sopra la Fosfa Vecchia di longhez-24 perteghe 55. comenzando el dretto della strada che va da S. Gio: dal Tempio fino al canton del la Sagrestia della Giesia in tanto quanto capisse il Monastero e Giesia Sagrestia & horto de detti Venerabili Frati de larghezza, reservando la strada pubblica, la qual vien dalla Porta nuova di S. Tomafo, & mette capo alla porta veschia di S. Tomaso, & scorre de longo per mezzo di deta to Monastero & va alla Giesta di S. Maria Major cavando susta detta strada, & andando poi sino alla sossa vecchia intacando un poco de detta sossa por de lunghezza se ritrova adesso sono de lunghezza perteghe 9. Or tana es se li può conceder oltra la detta strada videlicet de longhezza perteghe 5. E larghezza perteghe 5. con condizion tamen che detti Frati, che per la valuta, F amontar di detto Terreno abino a pagar in questa Camera alla Signoria nostra Ducati quaranta, E questo è il parere e sentimento mio, rimettendomi tamen sempen alla disposizione della Celstudine vostra, E il tutto di quanto ho spediro ho satto mensurare e percegata e, siccome se convien all'ossizio & debito mio:

Liberalis de Prada Notarius Tarvisii, & Cancellarius Provisorie Communis excripsit.

#### Num. MCCCCXXXVII. Anno 1346. 15. Giugno.

Papa Clemente Sesto raccomanda ai Principi della Lombardia, fra i quali a Giacome da Carrara e Mastino ed Alberto dalla Scala, Beltramino Vescovo di Bologna da lut spedito in Lombardia per sedare le turbolenze, pregandoli di rinnovar le tregue, e di conservar la pace. Dalla Biblioteca dell'Instituto di Bologna Cod. n. 63. Litterar. Bonon. in ordine Littera num. LXXI.

Clemens Episcopus servus servorum Dei dilecto filio nobili viro Tadeo de Pepulis administratori jurium siscalium in Civitate, Comitatu & districtu Bononiensibus ad nos & Ecclesiam Romanam spectantium auctoritate Apostolica deputato, salutem

& Apostolicam benedictionem.

De circumspectione provida fidelitatis constantia & aliis altis virturibus venerabilis Fratris nostra Beltramini Episcopi Bononiensis listerarum nostrarum contradictarum Auditoris plenam in Domino siduciam obtinentes ipsum ad partes Lombardie statum prosperum quo gaudere partes spas summis desideramus effectibus tangentibus negotiis de fratrum nostrorum consilio providimus specialiter destinandum. Quocirca nobilitatem tuam rogamus & hortamur attentius, quatonus cumdem Episcopum ob nostram & Apostolice Sedis reverentiam savotabiliter & benigne recipiens & honoriscentia condigna pettactans eidem super predictis de nostra conscientia plenius informato sidem adhibeas credulam, auxiliis, consiliis & favoribus opportunis assistas, ejusque consiliis, monitis & persuasionibus superius designamento debeamus.

Datum apud Villamnovam Avinionensis Diecesis decimosepti-

mo Kalendas Julii Pontificatus nostri Anno quinto.

Toanni Archiepiscopo Mediolanensi

suchino de Vicecomitibus de Mediolans
'oanni Marchioni Montisferrati
Facobo de Sabaudia Domino Taurinens
'bizoni Marchioni Estens
'acobo de Carraria de Padua
Sudovico de Gonzaga ejusque Filiis
Alberto & Mastino de la Scala scriptum est in aumdem modum
de quo suprascriptum.
Datum ut supra.

Num. MCCCCXXXVIII. Anno 1346. 19. Agosto.

'applica d'uno, che voleva somministrar il bisogno pel giuoco nella Loggia de' Nobili di Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Ducali Excellentie, ac ejus honorabili Confilio cum omni everentia humiliter supplicat Tatarinus qu. Paschalini de la ale Civis Ter, vester, & sidelis, quod cum sit pauper, & oceratus familia, & non habeat unde vivere, & domus in qua noratur, sit prope logiam nobilium, sem Militum, de Ter, laccat Dominationi vestre de gratia speciali, & solita vestra micricordia el concedere, quod possit, & debeat ibi ad dictam ogiam, & in dicta logia ad concedendum tabulerios, & taxilos Nobilibus, & illis, qui ibi ludunt nemine sibi contradimente, nec aliquem tabulerium apponente, ut possit inde larum aliquod sequi, & se cum sua familia sustentare, & ut Dominus noster Civitatem vestram in bono statu conservet per tempora longiora.

Num. MCCCCXXXIX. Anno 1346. 24. Settembre.

comando del Doge di custodir Trivigi per gente radunata in Visenza. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie &c. nobii, & fapienti viro Marino Faletro de suo mandato Potestati, & Capitaneo Ter. salutem, & dilectionis assectum. Cum ad nostrum auditum pervenerit, quod adunario hominum armatorum & equitum sit in Vincentia, nescimus tamen pro quo; & atile reputetur habere provisionem debitam, & cautelam; mandamus vobis quatenus habeatis, & habere studeatis de terra nostra bonam custodiam, atque curam, dantes operam de presentiendo nova predicta, & scribentes quecumque scire poteritis de predictis.

Data in noftro Ducali Palatio die XXIV, Septembris Ind. XV. Num.

Num. MCCCCXL. Anno 1346. 22. Decembre.

Supplied di Jacopo Roncinello Trivigiano per riavere un manfe comperato dal fisco in congiuntura di certaribellione prima del dominio Scaligero. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, &c. no. bili & fapienti viro Marino Faletro &c. Petitionem quamdam nobis porrectam per Jacobum Roncinellum vobis mittimus presentibus interclusam, mandantes fidelitati vestre quatenus refpondeatis. & fuperfedeatis ipfam remittendo cum responsione vestris litteris interclusam. Data in nostro Ducali Falatio die XXII. Decembris Indict. XV.

Tenor autem dicte petitionis talis est.
Gloriofe, & excellenti Ducali Magnitudini noctes infomnes ducenti, ut quies subditis preparetur conquerendo exponit set Jacobus Roncinellus filius, &theres, & hereditario nomine Domini Gabrielis de Otonello, qui appellabatur Roncinellus Civis Ter. obediens vester, quod alias Philippus Formentinus, & Lambertinus de Ratione Civitatis Tar. nequissimi proditores condemnati fuerunt ad mortem occasione proditionis dicte Civitatis Tar., & decapitati, & bona corum per Potestatem Ter. in ipsum Commune Ter. publicata juridice: & quod unum manfum circa XL. camporum jacentem in Gardiglano, & unum jacentem in Molianis, sedimen cujus cum clausura erat circa quinque camporum, qui fuerant de bonis ipsorum Formentini, & Lambertini, Procuratores Communis Ter., secundum consuetudinem, & statuta Communis predicti, vendiderunt ipsi Domino Gabrieli pretio, & foro octo centum & quindecim lib. den. par., quos ipsi Commune, & Officiales nomine ipsius habuerunt, & receperunt, & promiserunt ipst Domino Gabrieli guarentare, & ipsum conservare indemnem, & hoc tramite, & via juris. Quem mansum jacentem in Gardiglano ipse Dom. Gabrieli legavit Liberio, & Roncinello nepotibus suis in sua ultima voluntate, qui vendiderunt ipsum mansum Leonardo de S. Salvatore habitanti in Molianis, quem possederat XXIV. annos & ultra. Et quod tempore superveniente tyranidis Dominorum de la Scala Domina Beraldina Uxor potentis militis Domini Gulielmi de Vulnico Servitoris ipsorum Dominorum Soror ipsorum Formentini, & Lambertini habuit rescripta bis ab ipsis Dominis, five altero ipsorum Tyranorum jure absorbentia posfessorem, & possessionem ipsorum mansorum, & ipsius mansi mandantia dari, & restitui ipsi Domine Beraldine, & ipsis ula fuit, & produxit contra dictos ser Jacobum, & Leonardum, & dicto tempore tyranico inductus fuit in possessionem vigore ipforum rescriptorum, quam dictus Leonardus petit revocari, cum non contentus extiterit nec confessus in quo succubuit propter contenta în primo rescripto, cum judicium proprieta-£15 ,

DOCUMENTI.

is, & stabilis intentaffet vigore primi rescripti, & prefertim rigere secundi, & contentorum in eo : absoluta fuir ipsa Donina Beraldina a petitione ipsius Leonardi, & ab inde citra manum de Gardiglano contra Deum, & justitiam tenuit occupanlo: timen tempore litis dictus fer Jacobus, feu ejus Procuraor legitimus denunciavit findico, & ad notarium Communis fer, quod guarentaret, & defenderet ipfos manfos, & propteea, quod succubuit dictus Leonardus oportuit ipsum fer Jaobum similiter dare, & solvere sibi DCCCCLV. lib. den. par. pro extimatione mansi, & litis expensis. Et cum ipsa Domina Beraldina nuper vellet vendere dictum mansum de Gardiglano, lictus Jacobus denunciavit; & protestatus fuit de jure suo co-:am Potestate Ter. Quare reverenter supplicat ipse ser Jacobus dementie vestre subjectos in justitia confortanti, quatenus proit libet dignetur providere, quod non obstantibus dictis rescriotis, & contentis in eis, & sicut quoquo modo ex eis, vel ob ea dictus ser Jacobus possit uti juribus suis habitis a Commuii, & dependentibus ab eis, & rehabere ipfum manfum de Bardiglano, aut quando, & quomodo placet fibi restituatur oluta Communi Ter. pecunia supradicta. Cum hoc dignitas fatigii Ducalis exposcat, divina, naturalia, Canonica, & jura Civilia obsecundent.

## Num. MCCCCXLI. Anno 1346. 30. Decembre .

Partecipazione del Doge al Comune di Trivigi d'aver ticuperato Zara ribelle. Copia tratta dal Tomo VIII. dalla Raccola ta Scotti.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, &c. no. vili & sapienti viro Marino Faletro de suo mandato Potestati, c Capitaneo Civitatis Ter. & Communis, & Universitatis dite Civitatis fidelibus dilectis falutem, & dilectionis affectum. n omnem terram exivit fonus corum, de rebellione videlicet adratinorum, quos paterna dulcedine fovebamus remerariis auibus artentata contra quos, ut ad nostram revocate gratiam 'aleremus, nostros exercitus maris, & terre magnifice providinus destinare. Qui tandem non valentes Deo & veritati resistee ducti penitentia seculari ad nostram presentiam cum pleno nandato VI, de nobilibus suis transmiserunt, restituentes, & lantes nobis perpetuo Civitatem, & districtum Jadratinorum cum pleno dominio corumdem. Et quia Ducalis benignitas consuerit misereri potius, quam ulcisci, eis instanter petentibus veaiam, & gratiam nostram clementer duximus concedendam. Post hec, sieur a nostris Capitaneis habuimus, cum gente nostra in die S. Thome Apostoli, die videlicet XXI. presentis mensis in nomine salvatoris ingredientes Civitatem, corporalem possessionem ipsius cum triumpho multiplici receperunt, omnibus

de Jadra Clero, & Populo celebrantibus cum hymnis, & canticis in multa reverentia solemnium gaudiorum. Pro quibus, & aliis beneficiis multifarie nobis collatis divinitus, Creatori nostro, a quo solo ea cognoscimus, gratias referre devotas. & humiles non cessamus. Hec autem vobis caris fidelibus no. Aris ad gaudium curavimus denotare, ut nobifcum Deo nostro humiles gratias evolventes nostrorum efficiamini participes gau.

Data in nostro Ducali Palatio die penultimo Decembris Indict. XV.

Num. MCCCCXLII. Anno 1347. primo Gennajo.

Lettera congratulatoria de' Trivigiani per la, soprascritta ricupera di Zara, e notizia delle feste, che erano state fatte in Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Excellentifs. & Serenissimo Domino suo Domino Andree Dandulo Dei gratia Venetiarum , Dalmatie , atque Chroatie Duci , Domino quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie, Marinus Faletro de suo mandato Potestas, & Capitaneas Ter. Commune, & Universitas dicte Civitatis sui devoti fideles cum omni devota recomendatione seipsos. Eterne Regi glorie Dea patri gloria, laus, & honor, & pax ipfius vestre Serenitati, semper voluntas optima cum triumphis, quoniam vifitavit redemptionem plebis sue, & Jadratinorum confregit cornua superborum ipsos tanquam oves perditas ad suum ovile debitum reducendo feliciter. Jadra alias rebellis, & serva a modo efecta libera penitens de commissis discat tantum solem luminis venerari, & honorare perpetuo: imaginantur, & studeant terre vestro Ducali fideles Dominio tante claritatis hominibus reverentiam exhibere: Jadram ipsam loco sui speculi prehabentes. Vestras igitur felicis celsitudinis super ipsius Jadre recuperatione, & habitione litteras in majori sala Palatii vestri Communis Ter. in plena concione ad campanarum sonum, & tubarum congregata solemniter perlectas unanimes inefabili gaudio audivimus, & intelleximus diligenter, altis vocibus exclamanves vivat tanta salubris vestra Dominatio, vivat. Ob quod jurenes, & Virgines, senes cum junioribus in gaudio, tripudiis, & astiludiis ambulantes tantam letitiam in vestra Civitate Ter. fecerunt, & faciunt, quanta nunquam inibi facta fuit. Ecce universi milites, plebei, & artiste pannis novis induti per to. tam Civitatem cantantes astiluserunt, tripudiantesque cum fertii in capitibus. Ita quod in omnem terram exiet tante benigali tatis, & letitie sonus clarus.

Data Ter, die primo Januarii, Indict. XV.

Num. MCCCCXLIII. Anne 1346. 3. Settembre.

l Podestà di Trivigi scrive a quello di Asolo per essere informato, se veramente sosse vero che i Bassanesi avessero occupato nel territorio di Romano circa trenta mila campi. Ex libro Confinium in archivo Civitatis Tarvissi.

Nobili & potenti viro Domino Lodoico Vitali Afili honorando Potestati.

Significamus nobilitati vestre quod nuper de ebdomada proma preterita ad banchum nostrum fuerunt duo homines vilde Romano, quorum nomina ignorantur dicentes, quod Comune & homines de Bassano occupabant & occupatos tenebant territorio Communis & hominum Ville de Romano vestro gimini subjecte, & in Tarvisino districtu posite circa trigini millia campi terre, contra honorem Ducalis Dominationis iftre Ducalis nominis, Tarvifii & ditrictus statum pacificum Etranquillum, & affixerunt unum magnum lapidem alias pro emino confinium Communis & hominum predictorum in damnn & prejudicium Communis & hominum de Romano, & Vlarum circumstantium districtus Tarvissi. Quare cum vestra anostra interesset manutenere jura & possessiones Communis Trvisii pro honore nostre dominationis predicte, nobilitatem viram attente deprecamur, quatenus ad ipsam Villam de Romio mittere, & de ipsis hominibus inquirere, & aliis ville prlicte; & ab eis scire de occupatione predicta facta per diitn Commune & homines de Bassano, vobis placeat & nobis nificare per ordinem omnia & singula, que sic inveneritis ojupata, ut de predictis prout tenemini, & etiam nos meriretenemus nostram Dominationem Ducalem plenius informare, Etostra jura Communis Tarvisii rationabiliter desfensare.

imon Dandulo Tarvisii Potestas & Capitaneus.
Data Tar. die tertio Septembris Indict. XV.

Num. MCCCCXLIV. Anno 1346. 16. Settembre.

i neziani mandano a lamentarsi col Carrarese per le gravezimposte a' Veneziani, che avevano beni in Padovana, e andano a Mastino per certe novità fatte al Carrarese in icentina. Ex Cod. Svajer Tom. IV. num. 14. pag. 63.

MCCCXLVI. die XVI. Septembris in M. C.
um per Dominum Padue fiant nostrismuite & indebitegraites, ob quas querele nostrorum continue multiplicantur cotal nobis in facto reddituum & frugum, quas nostri recipiunt
at affestionibus suis. Vadit pars quod per informationem predictum mittatur ad dictum Dominum unus ex notariis curie

Tom. XII.

eum illa informatione, & ambaxata, que videbitur Domino Consiliariis, & Capitibus pro bono facti, cui committatur quod fi noftram intentionem obtinere poterit, Venetias revei tatur, sin autem rescribat nobis quicquid habuerit, & nostrur expectet mandatum. Capta.

Die quinta Octobris.

Quod occasione harum querelarum Domini Padue, quas faci de aliquibus novitatibus, & gravitatibus fratri suo, & sibi facti in partibus Vincentie, mittatur unus notarius Curie ad dom num Maftinum cum illis verbis, que videbuntur Domino, Cor filiariis & Capitibus ad procurandum reformationem predifte rum, & cum quod habebitur, venietur huc, & fiet ficut v. Capta . debitur.

# Num. MCCCCXLV. Anno 1347. 21, Gennajo.

Risposta ad una citazione data da una Caminese al Podesta Trivgi, la quale pretendeva; che quello di Venezia fosse ils foro per litigar col Marito. Copia tratta dal Tomo VIII. de Raccolta Scotti.

> Magnifico, & potenti viro Domino Marino Faletro honorando Potestati, & Capitaneo Ter.

Intellexi Nobilitatem vestram ad instantiam viri, & Domi mei Domini Rizardi de Camino Comitis Cenet, me ad dome alias habitatam per me vestris nunciis citari fecisse : propter qu cognoscentes famam vestre rectitudinis, ac virtutis non mo cum admiror de inceptis taliter, ut est dichum. Nam Ven fum & in Civitate franca habito, & veni fiducialiter habita Et similiter vir meus prefatus, & Dominus Venetus Civis e Ita quod si aliqua habet, vel agere mecum haberi intendit, jam incepit, & incipere fecit, conveniat me coram meo Ve to judice competente, quoniam favente justitia, ac libertate nedicte Civitatis premisse, eidem viro, & Domino meo c non sibi ultra debitum tenear rationabiliter respondebo. N propterea quod non reddam me tutam quod per vestram just nobilitatem, ego, & omnes alii in omnibus tractari.... in c quolibet debite, & jufte. Et propferea rogo vestram magn centiam quarenus predictis, & aliis cogitandis confideratis gnemini, & vellitis meam absentiam habere merito exousat:

Stilichia uxor Magnifici, & potentis Domini Domini RIZZ:

de Camino Comitis Cenetensis.

Data Venetiis XXI. mensis Januarii,

Num. MCCCCXLVI. Anno 1347. 22. Gennajo .

isposta del Podestà di Trivigi a Stilichia; la quale per esfere originaria Trivigiana, e nel Trivigiano posti i beni conten ziasi, aveva ad esfere giudicata in Trivigi: Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili; & Sapienti Domine Stilichie Uxori magnifici, & potentis viri Domini Rizzardi de Camino Co: Cenet. Receptis vettre nobilitatis litteris; refpondemus quod nos n querimus este judex aliquorum, sed de hiis, que vitare n possumus oportet nos facere, seu reddere rationem, & co considerantes, quod vos estis Civis Ter. prima natione, maritus vester etiam est Tervissinus Civis, & bona, de quibus est testio, sunt in partibus nostri regiminis, habito consilio sur predictis, non possumus denegare quin audiamus a nobis pentes sibi sieri rationem.

Marinus Faletro Tar. Potestas, & Capitaneus.

Data Ter. die XXII . Januarii .

## Num. MCCCCXLVII. Anno 1347. 12. Febbrajo.

ettera di alcuni Fiorentini dimoranti in Udine al Comune di Fiorenza, nella quale si descrivono le rovine del grandissimo terremoto de'25. Gennajo nella provincia del Friuli. Dalla Storia di Giovanni Villani lib. XII. cap. ultimo.

Havrete udito di diversi e pericolosi tremuoti, che sono stain questi pach; i quali hanno fatto grandissimo danno. Ofrendo gli anni del nostro Signore secondo il corso della niela MCCCXLVIII. Inditione prima, ma secondo il nostro erso della annunziazione ancora nel MCCCXLVII. a di 25. Gennajo in venerdi il di della conversione di S. Paolo ad de VIII. e quarta presso al vespro, che viene ore cinque in h la notte fu grandissimo tremuoto, e duro per più ore, il cale non si ricorda pur niuno vivente il fimile. In prima in sile la porta diverso Friuli tutta caede. In Udine cadde par-1 del palazzo di messer lo Patriarcha, e più altre case. Cadil Castello di S. Daniello in Frioli, e morivi più huomini femmine. Caddono due torri del Castello di Ragogna, e dis. celono in fino al Tagliamento, cioè uno firme così nomato, morivi più genti. In Gelmona la metà e più delle case soi rovinate, e cadute, el campanile della maggiore Chiefa è itto fesso e aperto', e la figura di San Cristofano intagliato i pietra viva fi fesse tutta per lungo. Per li quali miracoli paura i prestatori a usura della detta terra convertiti a petenzia feciono bandire, che ogni persona ch'avessono loro

dato merito e ufura andaffe alforo per effa. E più d'otto d' continuarono di renderla. In Avencione il campanile della terra si fesse per mezzo, e più case rovinarono. Il Castello di Tolmezzo, e quello di Dorestagno, e quello di Destrafitto caddono, e rovinarono quasi tutti, ove morirono molte genti. Il Castello di Lemborgo, ch'era in montagna, si scommosse, rovinando fu trasportato per lo tremuoto da X. miglia del luogo dove era in prima, tutto disfatto. Uno monte grandiff. mo ov'era la via che andava al lago Dorestagno, si fesse e parti per mezzo con grande rovina rompendo il detto cammino. E Ragni, e Vedrone due Castella con più di L. Ville, che fono fotto il contado di Gorizia intorno al fiume di Greglia. sono rovinate, e coperte da due monti, e quasi tutte le genti di quelle perite. La Città di Villaco in Frioli, vi rovinarono tutte le case, se non fu una d'un buono huomo, e giusto, e caritatevole per Dio. E poi del fuo contado più di LX. fue tra Castella e ville sopra il fiume d'Arri, per simile modo detto di sopra sono tutte rovinate e sommerse da due montagne, e piena la valle, onde correa il detto fiume per più di X. miglia, el monistero di Restagno rovinato e sommerso, e mortavi molta gente. El detto fiume non avendo fua uscita e corso usato al di sopra ha fatto un nuovo e grande lago. Nella detta Città di Villaco molte maraviglie v'appariro, che la grande piazza di quella si fece a modo di croce, della quale felfura prima usci sangue, e poi acqua in grande quantità. Et nella Chiefa di S. Jacopo di quella Città vi si trovarono morti 300. huomini, che v'erano fuggiti senza gli altri morti della terra più delle tre parti degli abitanti. Scamparono per divino miracolo i latini, e forestieri, e poveri. Per Carnia più di mille huomini sono trovati morti per lo tremuoto, e rutte le Chiese di Carnia sono cadute, e le case el monastere di Ofgalche e quello di Verchir tutti sobbiffati cc.

Data in Udine del meso di Febbrajo 1347.

Num. MCCCCXLVIII. Anno 1347. 18. Maggio.

Invitto ad un pallio di Corritori pedestri fatto in Neale dagli Avogari. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Anno Nativ. Domini MCCCXLVII. Ind. XV. die Veneris XVIII. May Ter. in Pal. Cathedralis, presentibus Domino Schenella de Collatro Comite, Romagno de Comirano not, Berardo de Viachino not., & aliis. Nobilis Vir, & potens Dominus Marinus Faletro Tat. Honorabilis Potestas, & Capitaneus precepit, & commist Martino Rugatino Preconi Communis Ter., quod proclamare debeat alta voce preconia, quod quilibet qui tuit currere pedes ad bravium, quod ponunt, & ponere comes.

DOCUMENTI.

Reverunt Domini Advocati in fuo Castro Anoalis in festo Pentecostes, illuc vadar, & quod ille qui plus currer, habebir bravium predictum, & postremus, depingetur, & denigrabitur colore nigro, sive carbonibus, ut moris est.

Num. MCCCCXLIX. Anno 1347. 10. Giugno.

Diploma di Carlo Imperadore, col quale dà e concede in perpentuo a Jacopo Avoscano e suoi successori il Capitaniato di Agordo e di Zoldo col mero emisso impero, e possesso preso giuridicamente da esso Jacopo del Capitaniato suddetto. Ex Schedis cl. viri Lucii Doleonei Canonici Bellunensis.

Carolus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus & Boemie Rex universis presentes litteras inspecturis gratiam suam cum plenitudine omnis boni. Decet magnificentiam regiam jugiter aliquid operari per quod liberalitas Principis merito sit censenda, presertim dum comprobata fides, & obsequior devorio assidue intercedunt, ut exinde eo ad futura alliciantur fervitia servitores quo se senserint ulterius & latius premiari. Sane nobilis Jacobi de Avoscano de Civitate Belluni fidelis no-Ari grata & accepta obseguia nostro culmini hactenus exhibita digna memoria recensentes, ac sperantes firmiter ipsum in antea devotius placitum eidem Capitaneatum plebatuum Augurdi & Zaudi cum omnibus juribus, redditibus, proventibus, emolumentis, pertinentiis & appenditiis, mero & mixto imperio ac gladii potestate, suisque heredibus, successoribus & ab eo legitime descendentibus in perpetuum tenendum & possidendum jure hereditatis de eisdem prout in presentiarum idem Jacobus habet, & possidet, damus, concedimus tenore presencium; & donamus, universis & singulis Capitaneis, Vicariis, Potestatibus. Rectoribus terrarum ac ceteris subditis nostrismodernis, & qui erune temporibus profuturis diffricte precipiendo mandantes, quatenus prefatum Jacobum, ejusque heredes & successores ab ipso legitime descendentes prefato Capitaneatu ipfius pertinenciis & appendiciis omnibus uti & gaudere libere permittant, & in dicto officio exercendo non impediant, fed potius promoveant, & eidem faciant quibuslibet nofiris subditis dictorum plebatuum, in quantum nostre celsitudinis indignationem evitare desiderant, effectualiter obedire. In quozum omnium testimonium, & ad certitudinem pleniorem pre-Tentes fieri fecimus, & noftre Majestatis figilli appensione muniri. Datum Tridenti anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo IV. Idus Junii Regnorum nostrorum anno primo .

Anno domini MCCCXLVII. Indict. XV. die XVII. Junii. In domo Communis Augurdi, presentibus domino presbiteto Petro filio Johannis aquaxii de Paredo Plebano in Augurdo &c.

& aliis pluribus fide dignis in ipla domo Communis Augurdi Sapientibus, juratis Villarum & aliorum hominum ad vocem preconum multitudine plebatus Augurdi more folito congregata Nobilis & strenuus vir dominus Jacobus patus olim dom. Vadagnini de Avoscano produxit & presentavit suprascriptis Sapientibus, juratis, & Communitati privilegium suprascriptum tenoris lecti & vulgarizati alta & clara voce per discretum virum Rivamundum notarium de Vanno coram populo suprascripto. Quo privilegio lecto de verbo ad verbum omnes circumitantes & sedentes verba in dicto Privilegio contenta acceptabiliter & gratiole susceperunt animo hilari & letanti respondentes se paratos esse tenori dicti privilegii perpetuo obedite. Et illico idem dominus Jacobus ex vigore privilegii supradi-Ai & gratie sibi concesse a regia majestate in conspectu omnium predictorum tenutam intravit sedendo super bancho, ubi jus reddi consuetum est, mandando, jubendo, precipiendo, sententiando & pronunciando &c. Constituens ad suam voluntatem &c. Bonifacinum de la Turre Vallis Augurdi Capitaneum loco sui ad ipsum officium exercendum,

#### Num. MCCCCL, Anno 1347. 21, Giugno:

Commissione del Doge a Trivigiani d'eleggere un Giudice Compromissario, e spedirlo con altri a Conegliano, ove aveva ad esfere il terzo destinato dal Papa pella disservaza di Cavolano, Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie, &c. No. bili. & sapienti viro Marino Faletro &c. Sapiens vir dom. Dinus de Urbino datus per Dominum Papam pro tertio in queftione Cavolani, quam habemus cum Patriarcha Aquilegensi elegir pro loco Communi ad conveniendum cum aliis Arbitris in Coneclano, statuitque terminum ad diem Dominicum proximum partibus, videlicet eidem Patriarche, & nobis ad faciendum quod partes noftre sufficienter in dicto loco compareant dicta die: Quare prudentie vestre scribimus, & mandamus quatenus statim line ammissione remporis conferatis cum Domino Joanne de Layazola, & Floravante de Bursio, t& cum corum confilio ficere, & constituere deheatis vos & Commune Ter. cum confiliis opportunis Syndicum ad compromittendum de dista questione in Dom, Dinum, & Floravantum predictos, & Decanum Aquilegensem, & ad agendum; faciendo rogari notarium generaliter. & specialiter ut fuerit opportunum: Taliter ordinando quod dicti Dominus Joannes ut Advocatus, & Dominus Floravantus ut Arbiter, & sindicus qui creabitur sint dieta die in Coneclano. Nam dominus Petrus Quartario, & Leonardus, & Raphaynus notarii nostri erunt ibi similiter dicta die . Scientes quod dictus Raphaynus hodie rogatus fuit de liDOCUMENTI. 37
centia, quam vobis, & Communi damus ad constituendum
sindicum ad premissa.

Data in nostro Ducali Palatio die XXI. Junii Ind. XV.

Segue una lettera, in cui il Podestà risponde d'aver eseguita questa commissione, e che saranno in Conegliano.

Num. MCCCCLI, Anno 1347, 23, Giugno,

Procura fatta da' Trivigiani in esecuzione del soprascritto comando. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine Amen. Anno nativit. ejusdem MCCCXLVII. Ind. XV. die Sabbati XXIII. Junii, Ter. in minori Palatio Communis, presentibus disereto, & sapienti viro Domino Ugutione de Ursellis J. U. Vicario intrascripti Domini Potestatis, & Capitanei Ter., Domino Joanne de Lavazola U. J. P., Domino Raynaldo de Raynaldo etiam U. J. P. Ubertino de Farz notario Domini Maphei de Fara de Mediolano, Meneghello Ingoldei di Lignamine notario Cancellario Communis Ter. Venico nato dicti Ubertini, Francisco filio mei notarii infrascripti, Guglielmo notario Zordani Zonelli, Manfredo notario Magittri Diachini Gramatice Professoris, & notarii, Joanne Do. minici de Martignago notario, Manfredo notario Nicolai Ravagnani, Victore Nicolai de Colfusco notario Civibus Ter., & aliis pluribus. Confilio Majori Civitatis Ter. in Pal. Min. disti Communis ad sonum campane, & ad vocem' preconis, ut moris est, solemniter congregato coram nobili, & sapienti viro Domino Marino Faletro pro Ducali/Dominatione Civitatis Ter. Potestate, & Capitaneo pro infrascripto findicatu specialiter conficiendo, & creando: in quo quidem Confilio interfuerunt due partes & ultra Confiliariorum dicti Confilii, qui faciunt dictum Consilium: Idem Dominus Potestas, & Capitaneus de voluntate, & consensu omnium Consiliariorum dicti Consili. & ipfi Confiliarii omnes simul, & insolidum, & per se de voluntate, & consensu, & auchoritate dieti Domini Potestatis, & Capitanei de unanimi voluntate, & consensu pro se, & succesforibus suis nomine, & vice Communis Ter., laudando & approbando quidquid alias factum extitit per infrascriptum, &c alios findicos Communis Ter., advertentes mandata, Apostolica facta in questione, & causa quam Reverendissimus in Christo Pater, & D. D. Bertrandus Dei gratia Sancte Sedis Aquilegensis Patriarcha, necnon Capitulum, & Ecclesia Aquilegensis movet, & facit Communi Ter. de Cavolano, & certis Villis, & locis circumftantibus Terre Cavolani, & pertinentiis ejus, & affectantes cum eodem Domino Patriarcha, Capitulo, & Ecclesia Aquilegensi fine longo litigiorum ftrepitu pertransire, ac sumptibus partium parcere, & expensis, juxta mandata A-

pottolica supradicta, ex potestate, & auctoritate eis tradita. & concessa ab Excell. Domino nostro Dom. Andrea Dandule Dei gratia Duce Venetiarum, & Commane Veneciarum, at conftat Instrumento publico inde confecto manu Rafaini de Carelinis no. tario, in predictis millesimo, Ind. die XXI. Junii, sponte, & ex certa scientia, & non per errorem fecerunt, conffituerunt, ordinaverunt, atque creaverunt omni via, modo, & forma, quibus melius pomerunt, discretum virum fer Beraldinum de Caserio not. q. ser Bonacursii de Canova notarii, Civeni, & habitatorem Ter. presentem , & volentem suum certum Nuncium , findicum, ac Procuratorem, & quidquid melius effe poteft, specialiter ad compromittendum simul cum Dominis Procuratoribus S. Marci, & Domino Episcopo, Canonicis, & Capitulo Ecclesie Cenetensis, & corum findicis, secundum formam litte-rarum Apostolicarum conjunctim, & divisim ex una parte de predictis Cavolano, & Villis, & locis predictis ad Commune Ter. pertinentibus, ac de damnis, & interesse resultantibus ex eisdem, in sapientem virum Dominum Floravantum de Bursio J. U. P. pro parte corundem Domini Potestatis, & Capitanei, Confilii, & Communis Ter., & Dominorum Procuratorum, Epifcopi, & Ecclefie Cenetensis, & pro parte Domini Patriarche, Capituli, & Ecclefie Aquilegensis ex altera in Venerabilem virum Dominum ... Decanum Aquilegensem, & pro utraque parte in Venerabilem, & circumspectum virum Dominum Dinum de Urbino Decretorum Doctorem Archipresbyterum Ecclesie Pifane Capellanum Domini Pape Canfarum Palatii ejusdem Domini Pape Auditorem pro tertio Arbitro electum, & deputatum per Sedem Apostolicam in predictis, & infrascriptis, tanquam in Arbitros, & Compromissarios juris una cum predictis Dominis Patriarcha, Canonicis, Capitulo, & Ecclesia Aquilegiensi : Cum obligationibus, penis, promissionibus, renunciationibus, & clausulis opportunis de omni lite, causa, questione, & controversia motis, & ortis, seu que oriri, & moveri possent super Cavolano, Villis, & locis supradictis, ac damnis, & interesse resultantibus ex eisdem inter partes predictas causa, vel occasione quacumque: nt ipsi Arbitri, vel prefatus Dominus Dinus pro tertia persona deputatus cum altero corum, altero holente, vel non potente, juxta feriem litterarum Apostolicarum, reassumptis actibus, & processibus super premiss corum aliis arbitris habitis per viam pacificam, fi fieri poterit, adhibita studiosa diligentia super ea alias .... per justitie semitam celeriter negorium definiatur, & terminetur supradictum. Dantes, & concedentes dicti Dominus Potestas, & Capitaneus, Consiliarii, & Consilium Ter. nominibus quibus supra di-Ao Procuratori corum, & findico, & substituendis ab co, plenum, & generale mandatum, cum plena, & generali, & libera administratione in predictis, & circa predicta, & in dependentibus, coherentibus, & connexis, ac etiam speciale, ubi exigitur; nee non promittendo cum penis, obligationibus, proDOCUMENTI.

\*\*Millionibus, renunciationibus, & fingulis claufulis opportunis, que in dicto adjicientur compromisto, predictis nominibus has

que in dicto adjicientur compromisso, predictis nominibus has bere firmum, & retum quidquid per dictos Arbitros, seu per ipsum Dominum Dinum cum altero eorum, altero nolente, vel non potente, sententiatum, pronunciatum, definitum, declararum, & arbitratum fuerit inter partes predictas, & earum quamlibet modo, & forma supradictis super Cavolano, Villis, & lo. cis supradictis, & damnis, & interesse resultantibus ex eifdem: necnon promittendi per stipulationem solemnem nominia bus antedictis stare, parere, & obedire predictorum Arbitrorum, seu prefati Domini Dini cum altero corum, altero nolente, vel non potente, ut dictum est, cognitioni, sive definitioni, & pronunciationi, precepto, seu preceptis, & mox eis prolatis, ipla emologare, & ratificare, & approbare, & in nullo contravenire aliqua ratione, vel causa; seu modo de jure, vel de facto, verbo, vel opere, vel per se, vel interpositam personam : & quod a cognitione, difinitione, terminatione, pronunciatione, sententia, laudo, & arbitrio dictorum Arbitrorum, vel prefati Domini Dini cum altero corum, altero corum nolente, vel non potente, ut dictum est, non appellabunt, nec appellationem prosequentur, & contra predicta, vel predictorum aliquod nullum rescriptum, vel privilegium per se, vel alium impetrabunt, nec impetratis utentur, nullam exceptionem opponent, in integrum restitutionem non petent, nec il-·lam corrigi, seu emendari per superiorem vel aliquem judis cem petent, nec illam reduci ad arbitrium boni vici: quodque non utentur cujuscumque Canonis, legis, statuti, seu consuetudinis beneficio, quod vitiet, vel vitiare, seu infirmare valeat hujusmodi compromissum, feu arbitrium, aut predictas cognitionem, definitionem, sententiam, terminationem, & pronunciationem, aut ipfarum aliquam, in partem, vel in totum, five ex parte Arbittorum, five ex parte compromittentium, five ex forma compromisti, feu ex rebus, vel causis, de vel super quibus erit compromissum, sive quacumque alia ratione, vel causa; & ad renuntiandum omnibus aliis des cretis, fanctionibus, & annotationibus, privilegiis, gratiis, litteris Apostolicis impetratis, vel impetrandis in contrarium loquentibus, quibus dictus Dom. Potestas, & dictum Commune Ter. predictis nominibus possent, seu vellent dicere, & venire, vel facere contra sententiata per dictos Arbitros, vel prefatum Dominum Dinum cum altero eorum, altero nolente, vel non potente, ut dictum est, promulgata, seu etiam declarata. Ad hec bona dicti Communis Ter. fpecialiter, & folemniter obligando. Nec non ad agendum, defendendum, petendum, respondendum, lites contestandum, jurandum de calumnia, & veritate dicenda, & ce juslibet alterius generis Sacramentum prestandum, positiones faciendum, & positionibus refpondendum, articulos, testes, instrumenta, probationes, & jura quelibet producendum, & alterius partis videndum, & reproban-

bandum, sententias audiendum, & ab eis appellandum, nonnullandum, & contra ipsas restitutiones in integrum petendum. & iplas appellationes, annullationes, & in integrum restitutiones protequendum, & ad omnia alia, & singula faciendum, que merita causarum exigunt, & requirunt, & que in predi-Ais, & circa predicta necessaria, & utilia videbuntur, etiamfi majorum predictorum existerent, vel mandatum exigerent speciale: Nec non ad substituendum in predictis omnibus, & fingulis unum, & plures Procuratores, substituendos revocandum semel, & pluries : & nihilominus mandatum in se retinendum, & reasumendum, sicut eis videbitur, & placebit. Promittentes predictus Dominus Potestas, & Capiraneus, & Confiliarii nominibus anredictis mihi Gratiadeo notario infrascripto. velut publice persone stipulanti, & recipienti nomine, & vice dictorum Dominorum Patriarche, Decani, Canonicorum, & Capituli Ecclesie Aquilegensis, & omnium quorum interest, vel interesse potest, se se omnia, & singula acta, facta, gefta, & tractata per dictum corum findicum, & Procuratorem. & substituendos ab eis in predictis, & circa predicta habere rata, firma, & grata, & non contrafacere, vel venire aliqua ratione, vel causa, de jure, vel de facto sub penis adjiciendis in hujusmodi compromisso, que totiens committantur, & exigi possint, quotiens fuerit contrafactum, applicandis Domino Patriarche, Decano, Canonicis, & Capitulo Ecclesie Aquilegenfis, ratis manentibus, que per dictos Arbitros, seu per dictum Dominum Dinum cum altero corum, altero nolente, vel non potente, modo, & forma supradictis, sententiata, pronunciata, & definita, declarata, & arbitrata fuerint super predictis inter partes predictas, & quamliber earundem: & fub obligatione bonorum dicti Communis Ter. Et nihilominus volentes dicti Dominus Potestas, & Capitaneus Tar., & Consiliarii nominibus predictis eumdem suum findicum, & Procuratorem, & substituendum ab eo relevare ab omni onere fatisdandi predi-&is nominibus promiserunt mihi predicto, & infrascripto notario, velut persone publice stipulanti, & recipienti nomine, quo fupra, & omnium quorum interest, vel intereste posset, de judicio sisti, & judicato solvendo, & in omnibus suis claufulis se se dictis nominibus fidejussores constituerunt pro dicto corum sindico, & Procuratore, & substituendo ab co in omnem eventum fab obligationibus antedictis.

Ego Gratiadeus ser Ugerii de Costa not. Imp. Aust. notarius, & tunc notarius, & Officielis disti Domini Potestatis, & Capizanei predictis interfui, eaque de ejus mandato scripsi.

Num. MCCCCLII. Anno 1347. 20. Luglio.

Privilegio di Carlo Re de' Romani son cuitre altri ne conferma a favore del Vescovo di Feltre rilasciati da' suoi antecessori, Copia tratta dai Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Carolus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, & Rocemie Rex omnibus in perperuum. Quamquam de benignitate solita universis in Romano Regno constitutis regalis nostre Clementie patrocinium digne impendere teneamur; precipue tamen ad dometicos sidei, quorum sides est amplius comprobata operibus, propensiorem assectum debemus extendere, & gratiam ampliorem. Eapropter ad universorum tam presentium, quam etiam suturorum notitiam volumus pervenire, quod accedens ad Regie nostre majestatis presentiam Venerabilis Gorgia Feltrensis, & Bellunensis Episcopus noster, & Sac. Imperii Princeps dilectus, exhibuit nobis quasdam litteras, & privilegia antecessorum nostrorum clare memorie, petens nos cum instantia, ut cassem litteras, & privilegia approbate, ratificare, & confirmare austoritate Regia dignaremur. Quarum quidem litterarum tenor talis est.

In nomine sempiterne Trinitatis. Conradus divina favente gratia Rex &c. Come nel Documento stampato al num. XV.

Aliarum litterarum tenor vero talis eft.

In nomine Sancte, & Individue Trinitatis Federicus Divina favente clementia Romanorum Imper. Augustus. Imperialis clementia benemerentibus &c. Come sta nel Tomo V. dell' Ughello colonna 152.

Tertie vero littere tenor talis est. In nomine Sancte, & Individue Trinitatis Federicus Divina favente elementia &c. Co-

me nel Documento stampato al num. XXIII.

Nos itaque predecessorum nostrorum vestigiis inherere, & specialiter in laudabilibus actibus, eupientes, considerantes etiam eximie, & sincere devotionis assectum, quem dictus Epsscopus ad nos, & sacrum Romanum gerit Imperium, ipsusque justis supplicationibus savorabiliter inclinati, predictas litteras prout de verbo ad verbum presentibus sunt inserte, prout juste, & proinde processerunt ratas habentes, & gratas, approbamus, ratificamus, ipsasque de certa nostra scientia de Regie nostre potestatis plenitudine confirmamus, nostro, & Imperii, ac alieno jure in aliis semper salvo. In quorum omnium testimonium presentes sieri, & sigilli Majestatis nostre secimus appensione muniri.

Datum Belluni per manus Urlissarii Pragens. & Vorms, Ecclefiarum Canonici, & Aule nostre Regie Prothonotarii nomine Venerabilis Valtami Coloniensis Archiepiscopi Sacri Imperii per Italiam Archieancellarii XIII. Kal. Aug. anno Dom. MCCCXLVII. Ind. XV. Regni nostri Romanorum anno II., Boemie vero primo, Num. Num. MCCCCLIII. Anno 1348. 10. Metzd;

La Republica di Venezia manda a Treviso tre Provveditati pet maggior custodia della Terra, e del territorio. Ex Cod. Svad jer T. III. n. 13. p. 63.

MCCGXLVIII. die M. Martii in M. C.

Cum status noster in principale requirat, quod de terra nostra Tar., & allis nostris locis Trivisane bona & diligens custodia habeatur. Vadit pars, quod mittantur tres solemnes Provisores Tar., & in Tarvisana, & tam citra Plavim, quam de ultra Plavim, qui videant monstras omnes equitum, & peditum secundum usum; & insuper simul cum Potestate Tarvissi examinent quecunque sibi viderentur facienda, & providenda in diestis locis, & in quoliber eorum pro conservatione & custodia eorum, ut in revisione eorum de omnibus nos informare possint, & ut provisiones eorum, si que viderentur eis faciende possint essentiul debito demandare, possit quilibet eorum ponere partem in hiis, que sibi viderentur facienda & prov denda, & quociens voluerint istud Consilium, detur eis & vocetur istud Consilium sub pena soldorum XX. & siant per tres manus, & recedant die jovis per diem, & vadant hine Tarvisium. Capta

Electi Provisores Marcus de Molino frater ser Benedicti, Nicolaus Michael ser Vitalis, & Hermolaus Georgio.

Num. MCCCCLIV. Anno 1348. 22. Marzo.

La Republica si lamenta de' Padovani per certe novità fatte ne' consini di Chioggia contro i patti e le convenzioni fatte sin dall'anno 1304. Ex Cod. Svajet T. IV. n. 14. p. 65. e 66.

MCCCXLVIII, die XXII. Martii in M. C.

Quia semper Commune nostrum desideravit pro honore sue servare pacta promissa, & pacta Padue clare loquantur, quod per partes fieri non debet novitas in locis conventionum. Vadit pars quod mandetur Potestati Clugie, quod incontinenti faciar revocari, & reduci in primum statum omnia oe novo facta tempore suo in dictis locis conventionum sine prejudicio aliquo jurium suorum. Et hoe facto si videtur dicto Potestati, & hominibus Clugie, quod post tempus pactorum, que suerunt in millesimo trecentesimo quarto forent facta aliqua per homines Padue contra formam dictorum pactorum, nobis rescribant, & recepta informatione de veritate corum, qui scribent, nos bis debeant scribi domino Padue pro observatione distorum pa-Rorum, quod fimiliter a suo latere removeantur, & revocari faciar novitates, & ea que facta sunt per homines Padue conrra dicta pacta. Capta, Dic

Die ultime Martii .

Quod fiat sindicus pro Communi qui sit cum sindico domini Padue, & Communis ad contentandum & consentiendum, quod ea, que facta essent per partes in consinibus contra formam pactorum factorum in millesimo trecentesimo quarto, in xemovendo ca non prejudicent juribus partium. Et quod hoc fiat cum consilio sapientum. Et ad hec factas fait sindicus ser Andreas de Capite Aggeris ibi presens. Et requisiti sucrunt notari facere instrumentum dicti sindicatus Joannes Vido, Marcus Lucianus, Marcus Vaydeo, & Stephanus de Franchino notarii & scribe Curie majoris Communis. Capta.

# Num. MCCCCLV. Anno 1348. 30. Marzo.

I Veneziani esaminano le lettere de' Prouveditori mandati in Trivigiana. Ex Cod. Svajer Tom. III. n. 13. p. 60.

MCCCXLVIII. Die penultimo Martii.

Quod iste littere Provisorum Trivisane dentur sapientibus Sclavonie, & committatur eis, quod debeant examinare, & dare super ipsis litteris, & super aliis fastis dependentibus ab eis suum consilium, & cum ipso venietur ad istud Consilium, & fiet sicut videbitur, & possint ponere partem sicut possunt in fastis, pro quibus electi suerunt. Capta.

## Num. MCCCCLVI. Anno 1348. 23. Aprile.

Ordini e provvedimenti per configlio de' Provveditori in Trivigiana fatti e dati dalla Republica di Venezia per la maggior difefa de' Castelli di Treviso, di Serravalle, di Oderzo, e di Asolo. Ex Archivo Civitatis Bassani.

MCCCXLVIII. Indict. prima die vigesimo terrio Aprilis. Infrascripte sunt provisiones consulte per nobiles viros dominos Marcum de Molino, Ermolaum Georgio, & Leonardum Contareno ex ducali mandato Provisores missos ad partes Trivisiane.

Cum ad statum & conservationem nostram pertinear, quod Castra & loca nostra Trivisane rebus necessariis sint munita, ut ipsa loca melius, & salubrius conserventur, & vitare valeant incommoda & pericula, que essent quomodolibet perventura. Et propterea visis locis predictis, & habito colloquio cum ipsorum Rectoribus. Consulunt supradicti quod infrascripta mitrantur, que viderunt oculata side sore utilia, & necessaria destinanda, & primo. Capta.

Quia sieut est omnibus manifestum. Quilibet Castrum custo, die requirit habere balistarios pro majori securitate gentis ip-

us,

sius, & in castro nostro Tarvisii non sint balistretie. Consus lunt Provisores quod pro securitate, & majori desensione Castri nostri predicti mittantur quam cito sieri poterit quingente tabule de larese, & centum albedi pro construendis & faciendis balestreriis supradictis. Capta.

Item confulunt quod mittantur contum remi fracti, vel sprecti pro reaptandis balatoriis, & pro regetis dicti Cafri. Capta.

Cum de mense Aprilis tertie decime indictionis capta foret pars in hoc Consilio Rogatorum, quod pro securitate Castri nostri Tarvisti sieri deberent due manganelle in Rota, quod sucusque non extitt adimpletum. Consulunt supradicti, quod dicta pars executioni mandetur, & mittantur quingenti lapides pro manganellis predictis. Capta.

Cum quidam piftrini, qui funt in Caftro predicto Tarvisis sint dirupti, & male in acconcio, nec macinare possint. Confulunt eriam supradicti quod statim dicti pistrini reaptentur, et macinare possint, & ut melius conserventur, cohoperiatur locus, in quo manent, cum ad presens pluat ibidem, & val-

de stet inepte. Capta.

Quod & quia Castrum nostrum predictum male est fulcitum lignamine tam grosso quam minuto, & in ipso non sit quasi aliquod lignamen, & multa possent occurrere propter que oporteret sieri laboreria lignaminis, & alia opportuna. Consulunt Provisores, quod ematur tantum lignamen, computato grosso & minuto, cujus valor adscendat ad summam librarum trecentarum parvorum. Quod accipiatur sicut videbitur Potestati Tarvissi, & Castellano dicti Castri, & non possint operari dictum lignamen, nisi in laboreriis necessariis pro fortificatione, & defensione ipsius Castri, qui Castellani predicti teneantur in corum recesso oscendere ragionem successoribus suis lignaminis supradicti dimittendo in scriptis lignamen, quod dimittetur. Capta.

Item quod scribatur Potestati Tarvisti, quod poni faciat in Castro per publicum plaustra ducenta lapidum tam a manibus, quam da spenzer, qui ponantur super muros & turres dicti

Caftri, cum de hiis sit male munitum. Capta.

Item quod continue debeat esse in Castro predicto Tarvisti quarta una cementi ad mensuram Venetam, & sablo necessarius pro ipsa, & non sit cementum in Castro. Capta.

Quod quia tempore guerre nuper transacte accepti suerunt de Castro decem octo milliaria stralorum, & missi Jadram. Confulunt supradicti, quod remittantur viginti quinque milliaria stralorum, quam citius sieri poterir, qui erunt valde necessarii in dicto Castro. Capta.

Cum coracie & alia arma stent valde male, quia sunt projecta ad refusum. Consulunt quod fiant aliquot capsoni pro-

locandis & conservandis armis predictis. Capta.

Item quod mittantur quingenti pali a manibus agudati. Cum fint ctiam valde naceffarii, & opportuni pro defensione Cafiri firi, & fint de castignario, qui haberi poterunt de montello cum parvis expensis. Capta.

Item mittantur etiam infrascripta; in primis cacafusti L. Item pavesii XX. Item corbe carbonis L. Item milliaria ferri II.

Capta.

Et ut supradicta eitius executioni mandentur; consulunt suprascripti quod scribatur Potestati Tarvisii, quod saciat Camerarios Tarvisii, nec non lignamina supradicta; & Castellanis mandetur; quod instent sollicite & studiose ad saciendum sieti laboreria antedicta.

Nota quod supradicte provisiones consulte pro Caftro Tarvisi iverunt simul & semel circum, & suerunt non since-

re 2. de non o. Omnes alie de parte.

#### Pro Saravalli.

Quod mittantur Saravallum bolzoni quingenti pro balistis a rieno. Cum non sint ibi aliqui bolzoni. Capta.

### Pro Opitergio .

Consulunt Provisores, quod reaptentur balatorii Castri Opitergii tam de subtus, quam de supra, & scale, quia sunt valde dirupti, & penitus nullius valoris. Capta.

Pro Opitergio etiam.

Et quia catnes salite, que sunt in Castro, sunt putride, & tote devastate proprer magnum tempus, ex quo ibidem sucrunt. Consulunt quod mittantur quingente libre carnium salitarum, & similiter libre trecente olei, cum modica quantitas olei sit in Castro, & similiter ematur pro munitione Castri ansora una aceti. Capta.

Quod mittantur infrascripta necessaria destinanda. In primis luminaria decem. Item Bozolati trecenti. Item Cacasusti vigin-

ti quinque. Item miliare unum ferri. Capta.

Cum sint solum in Opitergio stipendiarii decem, qui quando opottet mittuntur ad pignorandum, & ad custodiendum procontrabannis que siunt propter quod sepe contingit, quod Castrum remanet male munitum. Consulunt Provisores quod addantur stipendiarii quinque, in quorum numero sit unus magister Depostrarius, qui habeat de salario ultra salarium aliorum soldos viginti parvorum in mense, & solidos quatuor qualibet die, qua oporteret ipsum laborare in Castro. Capta.

Item consulunt quod mittantur decem bone balifte a pede, cum sint fotum balifte IV. a torno, e XVII. a pede, & etiam

mittantur duo millia quarelli. Capta.

Nota quod supradicte provisiones, consulte pro castro Opiacergii sucrunt simul & semel, & sucrunt non sincere -- 1. de non -- 0, -- omnes alie de parte.

Fro

#### Pro Afilo .

.

Die penultimo Aprilis. Cum alias scriptum fuerit ser Ludovico Vitali tune Potesta. ti Afili pro executione aliquarum provisionum captarum in hoc Confilio pro conservatione, & opportunitate loci predicti, que quidem provisiones, & dictus D. . . . non potuerit adimplere tum defectu pecunie, tum propter terminum sui regiminis, quem complevit, & dicte provisiones ad hunc effectum fint minime consecute. Que autem fuerunt, quodque videmus inter hec, quod falarii & laboreria lignaminis Turris magistre deberent reparari. Item quod in Alylo continue deberent effe libre CVI. carnium falitarum pro munitione, & miliare dimidium olei. Item butte due salis, & anfore undecim aceti, item earboni corbe triginta, & libre trecente ferri. Insuper extitit ordinatum quod pistrinus, qui est in Rocha, quia est nimis magnus, reduceretur in Castrum, ubi nullus est, sed loco ejus fieri deberent duo minores a manibus in Rocha. Verum non debet amoveri pistrinus de Rocha nisi prius dicti duo parvi non fint in Rocha. Item quod domus stipendiarii Capitanei aptari deberent, cum hoc foret necessarium faciendum.

Item quod Potestas deberet tenere in Rocha munitionem continue per unum mensem. Item balistas fex, sagi sexcentum, & lapidum ad sufficientiam, & capita tenerentur conservare suprascriptas, & . . . Et illas oftendere, & designare omnibus spectantibus aptare deberent furnum &c. Consulunt provisores, qui oculata fide viderunt suprascripta omnia fore necessaria facienda, quod scribatur presenti Potestati Asyli in forma superius annotata precipiendo ei, quod omnia supradicta studeat executioni mandare. Cum hac additione apposita, quod sat erunt soldati duodecim in Rocha, & duo Capitanei, ita de cetero remaneant, & reducantur folum ad num. X. & duo Capitanei, qui funt ad presens stipendiarii supradicti. Videlicet tam Capitaneus, quam alii sint Veneti etatis annorum vigintiquinque supra, & quinquaginta inferius, & sicut habent de foldo libras quinque parvorum in mense, sic de cetero habeant libras fex, & sic Capitanei habeant libras decem parvorum in mense. Item de cetero habeane libras duodecim: ut nullus ipsorum possit dormire de nocte extra Rocham, & .... unus ipsorum Capitaneorum . . . . exire de die Rocham cum dimidietate stipendiariorum, fic exire non possint nisi quatuor stipendiarii computatis in numero ipforum quatuor Capitaneis, remanente semper altero ipsorum Capitaneorum ad ipsus custodiam, ut est dictum, Et Capitanei qui mutabuntur de cetero debeant presentari coram presentia Dominationis per modum, quem servat Potestas Castri franchi.

Item quod bono & necessitate Roche predicte mittantur tes inferius annotate: In primis baliste VI., & spagum pro cordis.

Item lumeria IV. cum C. bozolatis, Item Catafusti X. 11em Pavesarii X. Capta.

Irem quod ponantur in dicta Rocha per publicum . . . plau-Ara quinquaginta lapidum a manibus, & da spenzer. Item quod reaptetur porta saracinesca Roche predicte, & conjungantur carene ipfius, ut claudi, & aperiri possit sieut solebat.

Cum infrascripta fint necessaria in Castro Asyli, propterea consulunt quod mittantur in primis lumeria decem cum bozolatis. Item catena & funis pro porta sarasinisea Castri. Item spagum pro cordis a balistis. Item quod aprentur carceres Asyli cum fint fracte & dirupte. Item quod aptetur similiter pons

Castri. Capta.

Cum a principio foret ordinatum per Dominum, quod in Caftro Afyli effent foldati viginti, & propemodum forent caffati juinque de dictis viginti pro faciendo unum murum ibi, & dictus murus nunc sit quasi completus. Consulunt Provisores pro maore securitate dicti Castri, quod dicti stipendiarii reducantur id numorum viginti ficut primo provisum erat, non desisten-

lo... a laborerio antedicto. Capta.

Quod scribatur Potestati nostro Asyli, quod bladum quod laber, debear conservare, & procuret emere de alio blado, ita uod habeat usque ad quantitatem trecentorum stariorum blai. Verum si ad presens haberet usque ad staria trecenta, non mat plus, & si ultra staria trecenta bladi se ad presens repeiet habere, faciar de co quod excederer numerum supradicum, ficut fibi videbitur pro bono Communis, cum in Foroilio & Castro franco sit copia magna biadi, & exinde poteit habere furnitionem ad plenum. Capta.

Item quod addatur in commissionibus omnium Rectorum Triisane, quod teneantur infra duos menses, postquam applicaerint ad suum regimen, & postea successive singulis duobus nensibus videre conservare omnia arma, que erant in suis realibus tam offendenda, quam defendenda, & aptari & separai facere ipsa, si expediens fuerit habendo in hoc libertatem spendendi ficut etiam fuerit opportunum, non obstantibus eo-

um commissionibus. Capta.

Nota quod facte fuerunt littere & misse Rectoribus, quibus ebebant de omnibus partibus suprascriptis, & etaum de ipsis

nabus scriptis ab isto latere sequenti.

Quod injungatur in commissionibus omnium Rectorum Triisane habentium de pecunia nostri Communis, quod de libris ille, quas penes se habent pro corum munitionibus, teneanr investire duas partes earum in frumento de Sancto Petro que per totum mensem Angusti, & tertium quod restabit, beant investire in mileo, & ipsum emisse debeant per totum ensem Novembris ad plus, & postea islud vendere debeant em licentia domini Ducis & Consiliariorum, & Capitum, siit & quantum ipsis videbitur; habito prius respectu ad bo-

Tom. XII. תונות

mm & securitatem eorum, & locorum sibi commissorum, atque ad utilitatem Communis. Et proinde quod consequetur exinde omni anno, Tarvisium mittere teneatur. Non valentibus propterea dictis Rectoribus constringere personas aliquas pro emptionibus supradictis. Et similiter Potestas Tarvisii de libris sex millibus, quas penes se habet, facere tancatur, quod munitiones predictas dicti Rectores in Castris suorum locorum faciant conservati. Et sicut quidlibet dictorum Castrorum habebat libras mille, sic de cetero habeat libras mille quingentas, quas investire debeat in blado, ut superius dictum est, que quidem additio librarum quingenarum predictarum sieri debebat per Commune Tarvisii. Capta.

Quod de cetero aliqua persona tam Rectores, quam omnes alii non posint accipere nec angarizare aliquem equum scriptum ad soldum nostrum Tarvisii sine licentia, & buleta domini Ducis, preter in sacto malesiciorum, in quo casu liceat accipere de dictis equisstipendiariis, prout suerit opportunum. Et quilibet habens stipendium nostrum equestre in Tarvisio, non possit habere, nec tenere ad nostrum stipendium supradiatum Ronzinum aliquem extimatum paucioribus sex ducaris. Et stipendiarii predicti non possint deprestare de dictis equis alicui qui vadat extra portas Tarvisii. Et hoc seribatur Poteessati presenti, & in suturorum commissionibus debeat addia

Capta.

## Num. MCCCCLVII. Anno 1348. 13. Maggio.

Provvigioni pella fortificazione, e munizione del Caftello di Noale mandate da efeguirsi al Podestà di Trivigi. Tratta da una Ducal originale della Cancellaria del Comune di Trivigi così segnata.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum, Dalmatie &c. Nobili & sapienti viro Symoni Dandulo de suo mandato Potestati &c. Significamus vobis quod per nos, & nostra Consiliamus, Rogatorum, & Quadraginta ordinatum & captum est, quod in Castro Noalis sieri debeant provisiones & laboreria infrascripta, videlicet quod scribatur, & mandetur Potestati Tar. quod de denariis Communis Tar. sieri faciat munitiones in dia co Castro Noalis de stariis CC. frumenti computando in numero dictorum CC. stariorum illa staria XXXVI. frumenti, que sunt ad presens in Castro, quod quidem frumentum mittatur de hinc.

Insuper captum suit in noftris Consiliis supradictis quod profecuritate & desensione disti Castri Noalis mittantur quam citius sieri potest due banderie XXV. bonorum basistationum proqualibet cum duodus sussicientibus... Que quidem due banderie state debeant ad custodiam girche burgi disti Castri Ve-

mn

DOCUMENTI. firm fi videretur focio . . . predicti, qui est deputatus ad ente pro custodia ipsius usque ad decem de stipendiariis . . . . banderiarum, quas quidem banderias jam . . . . . alia ve-20 banderia, quam mittit Potestas Tat. omni mense, stare debeat ad cuf. . . . . & Socius Poreftatis predicti ordinet de modo custodie fiende, tam per stipendiarios supradictos, quam etiam per alios habitantes in circha predicta, ficut ei melius, & tutius . . . . mando quod super duabus turribus burgi ad custodiendum continue debeant stare IV. de stipendariis qui videbuntur Socio Potestatis predicto mutando . . . quomodo ipsi videbitur. Que quidem due banderie supradice remanere debeant in burgo predicto, donec aptati fuerint spalti & birifredi Castri predicti, & postea, completo laborerio supradicto, providebitur fi dicte due banderie debebunt amplius remanere ibidem , vel non. Insuper captum fuit in nostris Consiliis antedictis, quod cum fpalti & bitifredi qui circumdant circham Caftri fint dirupti, & in aliqua parte deficiant & ficut habuerunt pridie nostri Provisores illuc missi . . . . quondam Domini Advogarii ipsi essent, & sunt contenti dare lignamen, & ferramentum necessarium ad dictum opus perficiendum, & major pars hominum villarum Noalis etiam contentaretur facere per publicum magistratum laborerii supradicti, sicut jam hackenus factum fuit; unde captum est quod mandetur Porestati Tar. quaterus ordinet, quod predictum saborerium fiat solicite, & studiose per modum superius annotatum: faciendo aprari similiter reste, & porte a parte exteriori Roche; & etiam sieri faciat unus barbacanus lignaminis cohopertus supra portam per viam anteriorem Roche, ubi fuerunt relevat . . . frem captum est quod quia porta turris que respicit versus Vincentiam jam magno tempore clausa extitit, & sit debilis, & nullius valoris, & similiter pons ipsius, que quidem por ta ad presens non est necessaria, nec utilis ad securitatem dieti loci; propterea captum est quod removeri debeant tabule anteriores pontis, & claudatur porta cum muro, non removendo proprerea palos ipfius pontis.

Item captum est quod ponantur per publicum in dicto Castro plaustra centum lapidum manualium, quia non sunt lapid
des tam in burgo, quam in castro, & etiam ponantur plaustra
quinquaginta lignorum, ac corbe triginta carbonis cum sit copia magna carbonis in contrata. Item captum est quod fieri
tebear unus pristrinus manualis in uno illorum hospitiorum
inferiorum ad coopertum in castro. Item captum est quod mittantur Noalem arma infrascripta que consignentur Socio Potetatis nostri predicti, qui in ejus recessu ipsa debeat consignae successori suo qui illuc mittetur, & sic continue de ceteo observetur. Arma autem sunt hec: miliaria quinque falsatoum a balistis a pede: item coratie XXV. item par . . . XXV.
tem lumeria XX. cum bozolatis CC. Item captum est, quod

Forestas Tat. debeat mittere Noalem pro munitione anforam unam accti, & caratellos duos salis. Quare fidelitati vestre mandamus quatenus suprascriptas provisiones debeatis inviolabiliter observare, & eas executioni mandare, prout superius continetur. Pro aliis vero rebus exhibendis de nostro Arsenatu huc personam sufficientem cum pecunia necessaria mittere debeatis, nam eas sibi dare faciemus. Preterea cum commiscrimus Porestati rostro Mestre aliqua laboreria facienda pro conservatione Castri nostri Mestre, sidelitati vestre mandamus, quatenus cidem debeatis de pecunia subvenire pro essectu & complemento corum, que sibi commissmus, sicut a vobis duxerit requirenaum. Ad quorum omnium predictorum executionem sollicite intendete debeatis.

Data in nostro Ducali Palatio die XIII. Maji Indict. I.

Num. MCCCCLVIII. Anno 1348. 22. Giugno .

Per la mortalità recata dalla peste essendo la Città rimasta quasi spopolata il maggior Consiglio de Veneziani dà libertà al Consiglio de Pregadi di provvedere alla riparazione di tanti danni. Ex authentico in Bibliotheca Divi Marci.

MCCCXLVIII. Die XXII. Junii in M. C.

Cum pro reparatione status Civitatis nostre, que sicut ex divina voluntate processit, multum depopulata est, & gentibus diminuta, nobis incumbat modum & viam experire, per quam ipla nostra Civitas, & per consequens status noster valeat reformari, & multe & varie provisiones necessarie fint super plucibus factis ob causam mortalitatis occurse, que si deduci deberent ad M. C. non fic breviter expediri poterunt, & ipfums Confilium etiam plurimum farigaret. Vadit pars, quod Confilium Rogatorum auctoritate hujus Confilii habeat libertatem examinandi, & providendi tam super facto prestandi immunita es, libertates, & franchisias venientibus habitandum terras nostras, & absolvendi eos ab omnibus, quam super aliis omnibus, que ipsi Consilio necessaria viderentur, & utilia pro inducendo homines ad habitationem, & reparationem Civitatis . nec non super omnibus & singulis casibus, & factis, que ex aliqua causa dependente, seu que dependere posset ob mortalitatem predictam, ficut ipsi Consilio requirere videretur, habeat dictum Rogatorum Consilium plenissimam potestatem providendi, & si opus fuerit expendendi, & mittendi nuntios, & alia omnia & singula faciendi, que pro executione dicte intentionis noftre, & informatione flatus hujus terre efdem Confilio necessaria videhuntur; & quidquid per dictum Confilium factum fuerit, fit firmum, ac fi per iftud Confilium factum foret. Et detur hee libertas usque ad Kalendas Januarii.

Et quia per quoddam Consilium aliquis officialis non potest

cse

DOCUMENTÍ.

este nisi in una manu sapientum, & qui non est ossicialis nou potest esse, nisi in duabus manibus sapientum, & in his ne gotils requiratur solemne Consilium, possit dictum Consilium Rogatorum, sicut videbitur eligete, & deputare sapientes estiam de predictis, qui esse non possent per dictum Consilium ipso Consilio in aliquo non obstante.

Num. MCCCCLIX. Anno 1348. 24. Giugno .

La Republica s' interessa per mantener la concordia fra llo Scaligero, e il Carraresse. Ex Cod. Svajet T. IV. n. 14. p. 68.

MCCCXLVIII. die XXIV. Junii in M. C. Quod seribatur dominis Mastino de la Scala, & Domino Padue pro bono concordie, & quietis inter ipsos cum illis verbis, que super inde necessaria videbuntur Domino, Consiliariis, & Capitibus de Quadraginta, sive majori parti predictorum.

Num. MCCCCLX. Anno 1343. i. Agoilo.

La peste avendo spopolato la Cirrà di Chioggia la Republica prende parte che siano richiamati in Cirrà i banditi. Ex authentico in bibliotheca Divi Marci; extat etiam in libro Spiritus p. 147:

MCCCXLVIII. die primo Augusti in M. C. Cum nobilis vir ser Nicolaus Lion Potestas noster Clugie nobis suplicaverit, quod pro reformatione Civitatis nostre Clugie, que propter pestem mortalitatis multum est depopulata, dignetur cidem concedere, quod non obstante sua commissione possit cum Consiliis Clugie ordinare, & statuere de faciendo gratias & remissiones condemnationum, & sententiarum bannatis Clugie sub illis modis, & sotmis, quibus providerit dominatio nostra dehine in bannitis. Vadit pars quod stat ficut petit pro bono terre Clugie, seilicer quod cum Consiliis Clugie non obstante sua commissione possit providere in predictis per multum, quo provisum est in nostris bannitis per nos. Capta.

Num. MCCCCLXI. Anno 1343. 7. Settembre &

Testamento di Chiara qu. Tolberto, e di Gaja da Camino, e moglie di Rambaldo Co: di Collalto. Dall'Archivio di S. Niccolò di Trivigi copiò il P. M. Federici de' Predicatori.

Anno nativitatis ejusdem millesimo rrecentesimo quadragesi-

mo octavo, Indict. I. die Dominico septimo mensis Septembris, Tarvisii in contracta S. Augustini in domo habitationis infra-Scripte testatricis , presentibus domino fratre Henrico de Baratris de Parma preceptore Ecclesie seu domus S. Georgii de Colalto, Domino Rambaldo qu. domini Ludovici de villalta. U. gone qu. Bracii de Florentia, Petro Belgremono qu. Domini Savasini della Motta, Vodizono notario qu. Domini Amadisii Judicis de Dogliono de Cividato Belluni, qui nunc habitat in Colalto, Francisco notario qu. Bartholomei de Ceneta, Zambonino notario qu. Augonis de Camponogaria Paduane Diecesis, qui habitat in Sancto Salvatore, Gramono qu. Viviani de Prata, qui moratur in Colalto, testibus ad hec specialiter vocatis, & ab infrascripta testatrice rogatis & aliis. Quia nihil eft certius morte, & nihil incertius hora mortis, sapientis interest, dum vigor inest, mens sincera est, sua disponere & ordinata relinquere. Idcirco nobilis & fapiens Domina Domina Clara filia qu. nobilis militis Domini Tholberti de Camino Comitis Cenetensis, & uxor qu. felicis memorie nobilis militis Domini Rambaldi de Colalto Comitis Tar., fane mentis & veri intellectus, quanquam corpore languens, considerans certitudinem mortis, ipsiusque subiti adventus incertitudinem. nolens intestata decedere suum tale nuncupativum testamentum fine fcriptis condidit in hunc modum. Primo nanque animam fuam Deo, & Beate semper Virgini Marie, & Reato Dominico Gonfessori recomendans justit, & ordinavit corpus suum post dissolutionem poni apud Ecclesiam Sancti Nicolai fratrum predicatorum de Tarvisio vestitum habitu Sancti Dominici predi-Ai in archa marmorea, in qua qu. nobilis Domina Gaja mater ipfius testatricis sepulta fuit. Et reliquit duodecim libras parvorum laborerio Ecclesie & loci Sancte Catharine Ordinis Servorum Sancte Marie de Tarvisio expendendas per ejus commissarios infrascriptos tantum pro ejus laborerio. Item reilquit Benvenute ejus familiari & domicelle viginti quinque libras denariorum parv., & omnes suos pannos a dorso ipsius Renvenute, quas folita est portare pro suo usu tam lancos. quam lineos pro ejus anima & suorum parentum, Item reliquit Domine Domine Belline de Veneriis ejus familiari unum lectum corredatum pro ejus anima de tela. Item reliquit Trivisane ejus familiari & servitrici octo libras parvorum pro cjus anima. Item justit & ordinavit, quod per ejus commissarios infrascriptos dentur & disponantur pauperibus & circa opera pietatis octo libre pro anima qu. Bartholomee ejus Domicelle & familiari domestice. Item reliquit decem libras parvorum presbitero Bono de Credatio Restori Ecclesie Sancti Gregorii de Tarvisio pro missis & orationibus dicendis pro ejus anima. Item reliquit, & ordinavit quod per infrascriptos ejus heredes omni anno dentur, & folvantur decem libre parvorum forori Gaje qu. Caroli de la Vazzola moniali in monasterio Sancti Pauli de Tarvisio de bonis & hereditate ipsius testatri. cis .

eis, quandiu ipfa foror Gaja vixerit in dicto monasterio proejus anima, ut ipsa teneatur Deum exorare pro ea. Item reliquit Domine Alegrazie uxori qu. Bonomi della Muda de contrata S. Marie Majoris octo libras denariorum parvorum proejus anima. Item reliquit Domine Aiche uxori qu. Joannis de Salomone notarii unam fuam robam brunam, videlicet tunicam & epitxgium de melioribus, quos ipsa testatrio habebit tempore ejus mortis. Item reliquit viginti foldos grossos Domino fratri Francischino de Montebelluna Conventus Predicatorum de Tarvisio ejus commissario pro suo labore commissarie, & pro missis per eum celebrandis pro ejus anima. Item reliquir Catharine & Clare sororibus filiabus qu. Francisci de Arpo drapatoris omne jus quod habet ipla testatrix in quadam domoalta murata, & solerata, cooperta cupis cum muro & horto. jacente Tarvisii in contrata de domo ultra pontem S. Christo, phori, quam habuit in solutum pro quodam debito ipsius qu. Francisci & Remondini pelliparii, ut continetur in instrumento. scripto per me Bartholomeum notarium infrascriptum, hac conditione, quod ipse sorores, nec alter pro eis non possit, nec debeat heredes ipfius testatricis molestare, neque inquierare occasione alicujus afficus recepti per ipsam testatricem , aut alium pro ea de dicta domo, nec de superfluo estimationis dite domus a quantitate debiti, seu depositi superius nominati. in quo iple qu. Franciscus, & dictus Remondinus tenebantur eidem testatrici. Pro quo debito ipsa domus cum curia & horto, & juribus suis in solutum fuit accepta; & quod omnia instrumenta debiti & incantationem ejusdem Catharine & Clare restituantur soluto previo laboris eorum. Item reliquit mille libras denariorum parvorum dandas disponendas, & distribuendas per infrascriptos commissarios ipsius testatricis tantum infra duos annos post obitum ipsius testatricis pauperibus & miserabilibus personis pro ejus anima, & animabus suorum parentum in Civitate Tarvisii & districtu. Volens & prohibens expresse dicta testatrix, quod Dominus Episcopus Tarvisinus, nec aliqua alia persona ecclesiastica, preterquam ejus Commisfarii nullo modo, colore vel ingenio debeat se impedire in executione legatorum hujus sui testamenti etiam elapso biennio, & quolibet trascursu temporis, sed ipsa legata per ipsos commiffarios tantum dari, & diftribui debeant, & disponi. Item reliquit quingentas libras denariorum paryorum . . . ejus nepte filie nobilis viri Domini Schinelle filii ipfius testatricis quando nubet & maritum accipier, & non ante. Et fi decederet antequam maritaretur, voluit quod idem legatum ex nunc prout ex tune fit cassum & irritum. Item reliquit mille libras denariorum parvorum Profdocimo ejus nepoti filio ipfius Domini Schinelle fibi dandas & folvendas ufque ad fex menses proxime venturos post obitum ipsius testatricis. Item reliquit Domine Francisce Superantio contrate Sancti Angeli de Venetiis octingentas libras denariorum parvorum, in quibus ei-9 4

104

dem tenetur ipfa teftatrix, hac conditione quod ipfa Domina Francisca habeat ususfructus unius Domns magne ipsius testatricis jacentis in burgo de Mestre, & dominii proprietatis unius alterius domus jacentis in dicto burgo detente ad livel. lum ab ipfa testatrice per Condominum qui habitat in Mestre. & ipfarum domorum affictus, redditus, & responsionem accigiat absque aliqua computatione, donec sibi solutum suerit de dictis octingentis libris parvorum per infrascriptos heredes ipsius testarricis, & quod receptà folutione dictorum denariorum usufructuum ipsarum domorum incontinenti libere perveniant in suos heredes infrascriptos. Item reliquit jure institutionis domine Aylici ejus filie uxori Domini Zilioli Tempeste Advocati Tary, unum suum lectum magnum de pignolato coredatum cum cortinis, & omnibus suis coredis & ornamentis. Item reliquit jure institutionis ipsi Domine Aylici in vita sua tantum unum fuum manfum terre jacentem in villa & territorio S. Jacobi de Musastrelo, & post mortem ipsius domine Aylicis ipse mansus vendatur, & denarii ipsius diftribuentur per ejus commissarios pauperibus personis pro anima qu. Domine Gaje matris ipsius testatricis. Item reliquit jure institutionis ipsi Domine Aylici omnes bestias, quas ipsa testatrix habet ad eam pertinentes super dicto manso de S. Jacobo de Musastrello. Item reliquit jure institutionis ipsi Domine Aylici in vita sua tantum medietatem unius domus ipsius testatricis jacentis Tara visii in contrata S. Bartholomei, in qua simul cum alia medietate nunc spectante Domine Beatrici sorori ipsius testatricis, erat ipsa testatrix solita habitare; & quod post ipsius Domine Aylicis mortem ipsa medietas dicte domus ad infrascriptos heredes ejus libere debeat pervenire. Item reliquit jure institutionis ipsi Domine Aylici omne suum jus quod dicta testatrix habet in bonis in hereditate qu. Tholberti della Motta fibi reliftis per ipsum Tholbertum in ejus ultimo testamento, & hoc in vita ipsius Domine Aylicis tantum, & post mortem ejusdem Domine Aylicis solutis prius debitis & legatis ejusdem qu. Tholberti, superfluum ipsius hereditatis & bonorum libere perveniat în commissarios ejusdem testatricis; & vendi debeant. & derarii ipsius dentur & distribuantur pro anima dicti qu. Tholberti, & ipfius testatricis. Item reliquit jure institutionis dicte Domine Aylici duos manfos terre, qui qu. fuerunt Petri della Motta jacentes unum ad Capitam laboratum per Seraphinum della Motta & frattes, & alterum ad Sanctum Antolinum hac conditione quod ipfa Domina Aylix non debeat, nec poffit petere ab infrascriptis ejus heredibus octingentas libras denariorum parvorum, quas ipsa testatrix habuit & recepit a Domino Ziliolo predicto pro alimentis, in quibus secundum formam cujusdam sententie tenebatur & obligatus erat eidem Dcmine Aylici, & ipsam Dominam Aylicem ejus filiam dicta teflatrix in suprascriptis sibi relictis cum conditionibus suprascriptis fibi heredem instituit. Item prelegavit .Domino Tholberto ejus filio predictam domum suam magnam altam muratam soleratam cupis coopertam cupis jacentem Tarvisii in contrata S. Augustini, in qua ipsa testatrix habitat. Item prelegavit dicto Domino Schenelle ejus filio omnes suas terras, domos, manfos, decimas, possessiones, & bona spectantes & pertinentes eidem domine testatrici jacentes in Opitergio & diftrictu Opitergii, que erant super dictis possessionibus & terris, Commissarios suos & executores hujus testamenti elegit, voluit, & ordinavit nobiles viros Dominum Tholbertum & Schenellam, & dictam Dominam Aylicem fratres ejus filios, Dominum . . . priorem fratrum predicatorum de Tar., qui nunc eft, vel pro tempore fuerit, Dominum fratrem Francischinum de Montebelluna nunc lectorem fratrum Predicatorum de Tarv. Dans & concedens dictis suis Commissariis plenum & liberum arbitrium & generale mandatum & administrationem plenariam vendendi & alienandi de bonis ipfius testatricis occasione solvendi, & satisfaciendi pro distis legatis, & substituendi alios commissarios loco sui in casu mortis, & quod dicti Commissarii nullam rationem teneantur reddere domino Episcopo Tarvisino de gestis, dispositis, solutis, & administratis per cos Commissarios nomine antedicto. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus & immobilibus, juribus & actionibus universis sibi heredes universales equaliter instituit Dom. Tholbertum & Schenellam ejus filios; & hoc voluit & ordinavit dicta restatrix suum esse ultimum testamentum, & suam ultimam voluntatem, & si ratione alicujus solemnitatis omisse, vel generaliter qualibet alia ratione non potest, vel non poterit valere jure testamenti, vult quod valeat jure codicillorum, & si non potest, vel non poterit valere jure codicillorum, vult quod valeat nomine donationis causa mortis, & omni alia via modo, jure, & forma, quibus melius valere potest & poterit. Caffans, irritans, & annihilans omne & quodliber aliud testamentum, & quamlibet aliam ultimam voluntatem per eam hactenus factum & factam, & hoc folum suum ultimum testamentum, & suam ultimam voluntatem omnibus aliis voluit prevalere.

Ego Bartholomeus qu. Joannis della Motta Imperiali auctoritate notarius publicus predictis interfui, & a dieta testatrice

rogatus hec fcripfi.

Num. MCCCCLXII. Anno 1348. 8. Decembre.

I Veneziani prendono interesse in favore de' diritti de' Vicentini, e mandano un ambasciatore agli Scaligeri per sostenere una sentenza pronunziata da' loro sendici che favoriva i Vicenti.
ni. Ex Cod. Svajer T. IV. n. 14. p. 67. 69.

MCCCXLVIII. Die octavo Decembris in M. C. Cum sit salubre, & commendabile multum secundum qualitates, & conditiones temporum disponere agenda, que nobis incumbunt. Vadit pars. Quod remanentibus firmis sapientibus Super iftis factis Vicentinorum deputatis, & cum libertate. quam habent ad presens mittatur unus nuncius ad dominos de La Scala ad exponendum cum verbis, que videbuntur Dominio, justitiam sententiarum latarum per nostros sindicos in favorem Vicentinorum contra eos, & requirendum & procurandum, quod Iplas satisfaciant secundum continentiam carum, & juxta formam pacis, cum non debeant in dubium revocari, quod cum tanta deliberatione, & bono confilio per nostros sindicos est cognitum, ut est dictum. Quod si fecerint, nobis placebit, alioquin dicat eis nuncius predictus, quod confiderata justitia iplarum fententiarum, & incommodo, quod paffi funt, & patiuntur ipsi Vicentini, non possemus ulterius eis deficere in jure suo, quin provideamus, sicut viderimus expedire secundum formam pacis, & ex nunc fit captum, quod cum refponsione, que habebitur, veniaturad ipsum Consilium, ut fieri possit sicut videbitur.

Die octavo Decembris.

Quod mittatur ad Dom. Mastinum unus nuncius Dominii cum illis convenientibus verbis, que videbuntur Dominio, ad procurandum & inducendum Dominum Mastinum, quod satisfaciat secundum formam sententiatum, que juste & legitime late sunt in savorem vicentinorum, & in reditum disti nostri nuncii, si sasta fuerit satisfastio sententiarum infra quindecim dies, postquam redierit nuncius, bene quidem, alioquin elapso disto termino accipiantur vigore distrum sententiarum omnia bona mobilia & immobilia Dom. Mastini, que in venetiis haberi poterit, & de ipsis bonis satisfaciant habere debentibus secundum tenorem distatum sententiarum. Super co autem quod restatet ad solvendum, venietur ad istud Consilum, a siet sicut videbitur. Remanentibus nihilominus sententiis firmis interim, donec integre provisum super sota satisfactione distarum sententiarum.

Nam. MCCCCLXIII. Anno 1349. 12. Gennajo.

Giacemo da Carrara si fapadrone di Pergine, di Selva, di Recacabruna, di Levico Castelli della Valsugana. Ex tabulario Papasabarum ad divi Johannis Patavii.

En mille tresento quarantanove del mese de Zenaro el castello de Perzene fo dato al magnifico Jacomo da Carrara. El modo & la forma se lege qui giù de sotto. Per la morte del Reverendissimo pare Meser Nicolo de Bruna Vescovo de Trento la Chiefa de quella terra era fenza Pastore. El qual Mefer Nicolò nanzi chello promosso fosse al dirro Vescovà longo tempo era sta cancelliero de Limperador Karlo, e per ello fina al di della soa morte havea disponu, & disponea della dita Cità de Trento, del so Castello, e di luoghi sogetti alla ditta Cità como Signore per nome de Limperador preditto. Mal duxe de Tek per lo Marchese de Brandeburgo Vicario del Contà de Tirolo instava molto con tutta soa forza ad piar la ditta Cità de Trento, el castello, allegando che ello era advogaro della Corte del Vescovo de Trento, qual advogaria spettava al Conte de Tirolo, le visende del quale lui administrava. Ma alle ovre de costui obstava a tutta soa possa el Capitolo, & i Canonegi della ditta Ghiefa, recufando che la Cità de Trento, & i altri Castelli de Limperio, & de le rason da quella Ghiesa dovesse effer sottoposte al ditto Duxe. Ma no siando i ditti Canonesi eguali alla possanza del Duxe predicto, constretti domanda alturio al magnifico Jacomo da Carrara. Subito el Magnifico Jacomo gel manda. Reavudo in Trento le gente de ditto Magnifico Jacomo, al Capitolo & ai Canonesi par omai star seguri. Ma pur parechie fiade el advien el perigolo effer onde lomo no teme. El era in lo Castel de Trento mettudo per lo Vescovo Nicolò un Zuanne de Gardelli dottor de lege, el qual habudo trattado con i Nobili da Campo, & tolto mojer de quella Cafa, per persuasion de un Conrado de Castelnuovo, per consejo del qual ello facea ogni cofa, ello riceve Filidule . . . . con le gente de mester Xicho vecchio, & Machabrun da Castelbarcho in lo Castello de Trento. Et morto prima el nobele homo Zuane arso de in prima el Castel de Trento, po la Città al Marchese de Brandeburgo. Subito fatta la rebellion del Castello, & de la Città sovradita de Trento fo licenzià la gente del magnifico Jacomo da Carrara senza esser fatta a quella offesa alguna in persona o in havere. Mal preditto messer Zuanne di Cardelli no contento assai del tradimento che ello havea fatto, se ello eziandio no fesse traditore un so nevodo Bonaventura di Gardelli, el qual per le Vescovo Nicolò de Bruna fimilmente era fatto capitanio del Castel di Perzene, cavalcho là con gente darme, penfando chel ditto so nevodo dovesse far quello che ello voles-

ie. Ma la cola andò altramente chel ditto Bonaventira Zovez ne, & così como liale aroldo distimulando de fuora quel che ello havea in animo, lassò vegner so barba quasi fina la porta del Castello, piando el ditto Barba speranza de haver de lui quel chel cescava; & el ditto nevò no ie fasando o mo-Arando segno algun de nemistà el lasso vegnir fina la ditta porta. Ma po chello se vede el tempo de no posser fallir a nosere, chiamaddo prima so barba traditore con un palo de ferro el passò da lun là al altro, el qual subito morì lì. Sua bito po scripse el fatto como el era sta, & lettere al Magnia fico Jacomo da Carrara, come ello ie volea dar el castel de Perzene, e chel ge mandasse gente. La qualgente subito masidade li per lo sovraditto magnifico Jacomo, ello ie de el dita to Castello. Ma dopo chel have dado el ditto castello, per soci persuasion & confei, el prefato Magnifico Jacomo acquista ela va, Rochabruna & Levigo. Per la qual cofa fra el Marchese de Brandeburgo & Jacomo da Carrara commenzò i animi grofa fi & principi della discordia, che po fo cason chel dicto Marchese piasse guerra drio la morte del ditto Jacomo con i sol fucceffori.

#### Num. MCCCCLXIV. Anno 1349. 1c. Aprile.

Lettera di Papa Clemente Sesto a Giacomo e Giovanni de' Pejolt pregandoli ad interporre i loro ussizi, perchè almeno per moa tivo del prossimo Giubileo segua la pace fra Mastino dalla Sedla, ed i Gonzaghi. Ex Codice Diplomatico ms. 63. n. 91. in Bononienti scientiarum Instituto.

Clemens Episcopus servus servorum Dei disectis Filiis Nobilibus Viris Jacobo & Joanni de Pepulis Militibus Bononiensia

bus salutem & Apostolicam benedictionem .

Novit nobilitas vestra quod annus quinquagesimus Jubileus in quo pro animarum falute fidelium omnibus Apostolorum Principis & beati Pauli Apostoli Bastilicas ac Lateranensem Ecclesiam de Urbe visitantibus certo modo indulgentiam plenant omnium suorum concessimus peccatorum instens quali pre fozibus principium sumet in festo Nativitatis Dominice secuturo, propter quod & si ad procurandum Christi sidelibus bonum paeis nobis exstirerit follicita semper affectio, nunc tamen ad id tanto follicitat nos cura propenhor, quanto guerrarum in tempore solet itinerantibus minus plena fore securitas & quanto turbata pace multi retraherent a tanti gratia muneris confequenda. Cum itaque sicut vos latere non credimus inter dilectum filium nobilem virum Mastinum de la Scala & Cives Mantuanos pacis emulus saluti fidelium invidens & profectibus satagens obviare gravem dissensionis materiam que multa & grandia pericula spiritualiter & temporaliter intulit & illatu-

DOCUMENTI. ra timetur probabiliter suscitasse dicatar. Nos desiderantes attente hujulmodi futuris obviare periculis & per reformande pacis accomodum quieti utrique partium quam paterna fince. ritare zelamus providere utiliter ac itinerantibus pro Indulgentie maxime obtentu hujulmodi fecuritatem itinerum fic ante tempus opportune prospicere quum eos in tempore non contingat in tanti boni consecutione impediri quomo dolibet vel retrahi ab codem, eumdemque Mastinum per alias nostras litteras requirimus & hortamur ut ipse prudenter attendens quod co amplins omnipotenti Deo diffenfis hujufmodi hoc prefertim tempore displiceret quo per cam ut damna rerum onera sumptum & corporum animarumque pericula taccamus plures participio hujulmodi gratie privatentur pro divina & nostra ac Apostolice Sedis reverentia animum fuum ad concordiam disponat & pacem vel saltem treugis ad tempus aliquod longius infra quod possit tractari de pace commodius condescendat. Quocirca nobilitatem vestram attente rogamus quatenus adducentes in debite confiderationis examen quam gratum Deo prestantibus obsequium si pacem & concordiam hujusmodi tamquam operatores diligentes attente promoveatis & circa effectum illius impendatis operam diligentem apud eumdem Mastinum quod nostris in hac parte precibus & exhortationibus condescendat sic efficaciter solerter insistatis quod per veftrum ministerium fructuosum nostris desideriis fatisfiat. Vofque preter divine retributionis premium humane laudis preconia & nostram ac Apostolice Sedis gratiam uberius consegui mercamini super quo dilecto filio nostro Guidoni tituli S. Cecilie Presbitero Cardinali, cui nostram super hoc voluntatem latius aperimus in hiis que Vobis super hoc per litteras & Nuntios pro parte nostra retulerit cum grate satisfactionis ac promotionis effectu fidem credulam adhibere nobilitas vestra

Num. MCCCCLXV. Anno 1349. 13. Aprile.

firi anno septimo,

Datum Avinioni quarto Idus Aprilis Pontificatus no-

Fregua publicata da Guidone Cardinale legato Apofiolico fra Giovanni Arcivescovo di Milano, gli Scaligeri, gli Estensi, i Pepoli, ed i Gonzaghi, assinche sosse il passaggio per il Ginbileo, colla minaccia della scomunica se non la esservasse 70. Ex Archivo Estensi Civitatis Mutina.

Guido miseratione divina &c. Sance Romane Ecclesse presbiter Cardinalis Apostolice Sedis legatus. Ad memoriam presentium & certitudinem futurorum. Quanto animarum majora pericula, personarum incommoda graviora & rerum acerbiora dispendia, bellorum calamitas introducit, tanto nos majoribus studiis, & vigilantiori cura decet intendere inter discordantes,

illos precipue qui funt infra commisse nobis legationis termis nos constituti tranquillitatis & pacis germina propagare, sub pace quippe proficiunt; populi & utilitàs gentium custoditur. Sub pace gratia celestis acquiritur, & malignantis emuli fallax aftutia profligatur, sub pace mentis serenitas redditur; &c Christi fidelibus hereditas beata promittitur, adversariis humani generis malitia superata. Sane inter magnificos & nobiles viros Dominos Albertum & Mastinum de la Scala Sancte Romane Ecclesie fideles & devotos, Venerabilem Patrem Domidum Joannem Archiepiscopum Mediolanensem, Obizzonem Marchionem Estensem pro Sancta Romana Ecclesia in Ferraria Via carium Generalem, Jacobum & Joannem de Pepulis Milites Bo. nonienses memorate Sancte Romane Ecclefie fideles & devotos, nec non Veronensem, Vicentinam, Mediolanensem, Pergamenfem, Placentinam, Laudensem, Cremonensem, Ferrariensem, Mutis hensem & Bononiensem Communitates & Civitates ex parte una, Dominos Loysium de Gonzaga, Guidonem, Philipinum, Pheltrinum ejus filios in Mantua & Regio Civitatibus pro Rege Romanorum Vicariis Generalibus, ac Mantuanam & Reginam Communitates & Civitates ex parte alia, predictorum quoque omnium & fingulorum adjutores, fautores, valitores, feguaces, confederatos, amicos, stipendiarios, vassalos, & familiares, subditos, & subjectos. Castra nihilominus, loca, fortalis tia & villas predictis nobilibus Civitatibus vel Communitatibus, feu eorum vel ipsorum alicui quocumque modo subdita seu subditas, subjecta vel subjectas, prefatus pacis hostis sator, discordie, & totius malignitatis intentor, adeo gravis odii fuscitavit incendium, & amare discordie semina seminavit, quod ruptis inter partes predictas grate pacis federibus & amabilis concordie vinculis dissolutis prodierunt inter eas sient de malo semine guerrarum parva zizania, unde proh dolor postmodum proveniunt mortes, & cedes hominum, Ecclesiarum de-Aructiones, depopulationes agrorum & alia mala plurima que consueverunt de guerrarum sévis & abominandis radicibus pul-Julare; premissis itaque discriminosis incommodis & malis deplorabilibus infesta nobis nimirum relatione, nec minus notozia, publica & clamofa infinuatione lacrimabiliter & certitudinaliter nunciatis fuimus proculdubio in mente gravis turbationis vulnere fauciati. Supradictis omnibus caritativo & pro compatientes affectu & verisimiliter formidantes quod nisi falutifere pacis refrigerio mortifere discordie incendium sopiatur, nonnulli Christiani fideles atque devoti qui in instanti anno quinquagesimo Jubileo Beatorum Apostolorum Petri & Pauli lumina pro consequenda suorum plenissima indulgentia peccatorum, quam Sanctissimus Pater Dominus noster Dominus Cles mens divina providentia Papa Sextus visitantibus in anno proximo dicto prefatorum Apostolorum Basilicas divina inspirante mifericordia gratiofe concessit absque gravibus personarum periculis & magnis rerum dispendiis non possent prefatorum Aposto-

postolorum limina, & toto terrarum orbe venerandas Basilicas visitare, ex prelibatis quoque & aliis rationabilibus causis precordialiter affectantes inter easdem partes, discordiarum radicibus funditus amputatis, auctore domino tranquillitatis gaudium, & pacis bonum realiter procurare per nos & ipsos & nuncios nostros juxta concessam nobis a Domino, & pacis au-Rore gratiam ad pacem & concordiam prefatos discordantes dua ximus inducendos, fed quia ficut infirmus corporis oculus non porest folis radios intueri, sie animus discordie nebulis prepeditus nequit tranquillitatis & pacis puriffimam inspicere claritatem, ficut affectabamus ad pacem & concordiam inclinari. Et ideo super premissis maturo recepto confilio & deliberatione prehabita diligenti providimus inter partes predictas, & pas cis optate prenuntia & desiderate quietis preparatoria temporales treguas & guerrarum inducias ex officii nostri debito stabilire ut ipsis durantibus inspirante domino indurati mollescant animi, & a pravis conceptibus resipiscant, eaque pacis unitatis & concordie funt claris intuentes luminibus & puris affe-

Gibus amplectentes.

Igitur volentes prenominatis partibus quantum in nobis & contra tot & tanta mala de salubri remedio, auctore domino providere, in hoc nihilominus supradicti Sanctifiimi Patris & domini nostri domini summi Pontificis, qui in toto orbe terrarum ubi nomen domini invocatur, & precipue in partibus & populis Lombardie, par & tranquillitas vigeat, justitia regnet, divinus cultus incrementa suscipiat, crescat ad Deum & Ecclesiam Romanam devotio, compositio morum eniteat, & cuncta in domino prosperentur piis & paternis affectibus concupiscit mandatum & beneplacitum exequentes auctoritate per eum commissa & ex nostro officio treguas firmas & validas & guerrarum inducias inter omnes & firigulos supradictos, predictasque Communitates & civitates caftra loca fortalitia villas, ptefatosque adjutores, fautores, valitores, confederatos, amicos, sequaces, ftipendiarios, vasfallos, familiares, subditos, & subjectos indicimus, & ab hodie in antea usque ad proxime futurum festum Nativitatis D. Nostri Jefu Christi, in quo prenominatus annus incipit Jubileus, & ab inde ulque ad unum alium annum proxime sequuturum sub penis infraseriptis firmiter precipimus observari, sicut quod hujusmodi treguis durantibus, & infra totum tempus predictum adjutores, fautores, valitores, confederati, amici, seguaces, stipendiarii, vassalli, fa. miliares, subditi & subjecti utrimque ad Civitates castra loca fortalitia terras & villas predicta atque predictas & eorum diftrictus per terram & aquas, per itinera publica & privata cum personis, bonis & rebus quibuscumque semel & pluries, & quotienscumque voluerint possint ire agere accedere & redire, & ibidem stare, vendere, emere, & quoscumque contractus inire, prout unicuique corum placuerit ficut poterant & poffent tempore firme pacis absque molestatione & injuria quiII2

buscumque, & quod nobiles supradicti per se ipsos & corum Officiales predictarum quoque Civitatum seu Communitatum Potestates, Capitanei, & quicumque alii Officiales ipsarum quovis nomine censeantur supradictos adjutores, fautores, valitores, confederatos, amicos, seguaces, complices, & adherentes, stipendiarios, vassallos, familiares, subditos, & subjectos, agrorum quoque Cultores, & peregrinos, presertim ad presaram indulgentiam accedentes, mercatores, & quoslibet alios viatores debeant durante termino supradicto a quacumque offensione in civitatibus, castris, Villis, forta!itiis, terris, & locis, aquis, viis, stratis, itineribus supradictis publicis & privatis, & eorumdem territoriis, & districtibus defensare, ac itinera & vias publicas & privatas predictas, predictarumque Civitatum, Caftrorum, locorum, & diftrictuum fecure tenere, fic quod prefaris omnibus & singulis & quibuscumque aliis itinerandi, navigandi, veniendi, standi, & redeundi securus & liber durantibus treguis predictis, & infra predictum tempus accessus pateat & regressus. Et ut supra & infrascripta omnia & singula optatum ficut convenit & celerem fortiantur effectum in hac parte impositum nostris humeris legationis officium exequentes, omnes & fingulos supradictos affectuose requirimus, & per viscera misericordie Jesu Christiefficaciter obsecramus ipsis & ipforum fingulis sub virtute sancte obedientie, & sub penis infrascriptis auftoritate qua fungimur injungentes, ac ex causa rationabili primo secundo & tertio, & peremptorie ipsos moventes quatenus ad ea que sunt pacis propter eum qui pacem discipulis suis dereliquit, & ob prefati Domini nostri Pape & Sedis Apostolice reverentiam suarum considerationum intuitu dirigentes tempore predicto durante alter videlicet contra alterum adjutores, fautores, valitores, confederatos, amicos, vassalos, subditos, subjectos, seguaces, stipendiarios, familiares, agrorum cultores, mercatores, peregrinos, & quoslibet viatores, loca, Castra, terras, civitates, & districtus, seu eorum aliquod intrando hostiliter vel etiam invadendo seu quovis alio modo per se vel per alium seu alios nullam faciant seu in quantum in eis & ipsorum singulis fuerit permittant fieri noxiam, novitatem, sed potius a quibuscumque injuriis, offensionibus dampnis & violentiis realibus & personalibus ceisent & abstineant omnino & abstineri etiam faciant. Treguasque & inducias ut premittitur per nos in dictas ac omnia alia & singula supra & infrascripta observent cum effectu & faciant ab aliis quatenus in eis fuerit inviolabiliter observari, easque emologent, ratificent & approbent quam cito ad ipsorum & singulos eorum notitiam pervenerit cum effectu sub penis infrascriptis, quas ipsos & eorum singulos canonica monitione premissa, sub infrascripta modificatione si secus fecerint quod ablit incurrere volumus ipso facto. Monemus insuper modo & forma premissis omnes & singulos supradictos, & ipsorum quemlibet, & alios cujuscumque status, dignitatis, conditionis, ordinis,

DOCUMENTI. dinis, vel gradus extiterint, & existant, ne quominus dicte tregue & inducie per nos indicte, ac omnia & singula supra & infrascripta perseverent tempore predicto durante, compleantur, ratificentur, approbentur, emologentur, sen per ipios & fingulos corum ad effectum vere pacis & concordie perducantur. Ipseque tregue & inducie in sua valida firmitate perdurent, prestent impedimentum aliquod per se vel alium seu alios publice vel occulte, aut treguas ipsas & inducias frangentibus, turbantibus, & contra eas venientibus seu facientibus quoquo modo dent auxilium, consilium, vel favorem directe vel indirecte, tacite vel expresse. Quod si prefati Domini Albertus & Mastinus de la Scala, Loysius, Guido, Philippinus & Feltrinus de Gonzaga, Obizzo Marchio Estensis, Jacobus & Joannes de Pepulis, predicti quoque Capitanei, Potestates & Officiales, nec non Communitates seu Universitates prefatarum Civitatum, villarum, castroram, vel locorum, seu omnes & singule supradi-Ate singulares persone, prefato Domino Archiepiscopo dumtaxat excepto, contra premissa omnia & singula, vel corum aliquod per se vel alios seu alium directe vel indirecte, publice vel occulte, semel vel plusies venerint seu fecerint quoquo modo vel contra facientibus seu venientibus dederint quocumque modo opem, auxilium, confilium vel favorem, nos in omnes. & fingulos superius nominatos specialiter vel generaliter, illos scilicet qui prefatorum nostrorum mandatorum, requisitionum, & monitionum & indictionis prefatarum treguarum & induciarum extitetint contemptores, suprascripta canonica monitione-premissa excommunicationis, in civitates vero, villas, castra, & loca predicta five ipse vel ipsa seu ipsarum vel eorum universitas, vel earum vel ipsorum Potestates, Capitanei, Officiales, Domini vel Rectores quocumque nomine censeantur contra premissa vel aliquod premissorum fecerint seu venerint quoquo modo, premissa canonica monitione suprascripta interdicti in iis scriptis sententias promulgamus. Si vero prefatus Dominus Joannes Archiepiscopus, cui ob reverentiam archiepiscopa-. lis dignitatis deferre intendimus in hac parte contra premissa vel aliquod premissorum venerit seu fecerit quoquo modo, vel contrafacientibus dederit opem, auxilium, consilium, vel favorem, Nos eidem ingressum ecclesie interdicimus. Et si interdictum hujusmodi substinuerit per tres dies, Nos ipsum ex, nunc prout ex tunc suspendimus a divinis. Si vero hujusmodi interdicti & suspensionis sententias per alios tres dies post prefatos tres, immediate sequentes, quod absit, animo substinuerit indutato, Nos in ipsum ex nunc prout ex tune in iis scriptis excommunicationis fententiam promulgamus. Absolutione omnium & fingulorum qui prefatas & infrascriptas sententias vel earum aliquam incurrerint, nec non omnium & singulorum predictorum declaratione, interpretatione, & supletione, & dictarum treguarum & induciarum ac prefati temporis pro-

rogatione superiori nostro seu nobis tantummodo reservatis,

Tom. XII.

h

omnibus nihilominus & fingulis supradictis Archiepiscopo, nde bilibus & Universitatibus aliisque personis superius nominatis sperte predicimus, quod si predictorum mandatorum nostrorum. quod absit, extitérint contemptores, contra ipsos ad graviores penas, cum a gravatione predictorum processuum mediante justicia procedamus juxta traditam nobis a Sede Apostolica faculsatem insuper ne Afchiepiscopus; nobiles; universitates prefatarum civitatum, Villarum, caftro um, & locorum, & omnes & finguli supradicti super & de premissis per ignorantiam fe valcant excusare. Venerabilibus Patribus Vercellensi, Novarienfi, Pergamensi, Veronensi, Vicentino, Mantuano, Rhegino, Bononiensi, & Ferrariensi Episcopis, seu corum Vicariis, & dilectis in Christo Fructualiensis & de Caravalle Monasteriorum Abbatibus, ac universis aliis & singulis Archiepiscopis, Episcopis, & aliis Personis Ecclesiasticis in nostra legatione constitutis, qui super hoc fuerint requisiti & corum cuilibet tenore presentium committimus, ac sub excommunicationis pena, quam canonica monitione premissa in eos & quemlibet corum preter quam in Episcopos supradictos, quibus ob reverentiam Pontificalis officii deferimus, ferimus in iis feriptis nisi fecerint quod mandamus, ipfis & eorum cuilibet diftricte precipimus quatenus receptis presentibus infra tres dies , quorum u. num pro primo, alium pro secundo, & tertium pro ultimo, ac tertio & peremptorio termino, ac monitione canonica assignamus eisdem, ipsi & eorum alter qui super hoe fuerit requisitus statim & fine mora dispendio ad supradictos Dominos Joannem Archiepiscopum Mediolanensem; Albertum, & Mastinum de la Scala, Loysium, Guidonem, Philippinum, & Feltrinum de Gonzaga, Obizzonem Marchionem Estensem, Joannem, & Jacobum de Pepulis, & ad Civitates & Villas, castra, & loca infignia nobilibus supradictis quoquo modo subjecta, de quibus fuerint requisiti personaliter accedant, & has nostras literas, treguas & inducias per nos ad prefatum tempus indicta ut predicitur continentes, nec non omnia & singula suprascripta eidem Domino Joanni Archiepiscopo, & nobilibus supradictis ac prefatis Communitatibus, Civitatibus, & in ipsis & personis aliis de quibus visum fuerit similiter expedire legant, nuncient, & fideliter publicare procurent, ac per eos & ipsorum singulos hujusmodi treguas & inducias, & omnia & singula in prefatis nostris litteris contenta approbari, emologari & ratificari petant atque requirant, & exinde fieri faciant & procurent publica documenta nobis quam citius fieri poterit transmittenda, predicta omnia & fingula que observationem dictarum treguarum & induciarum respiciunt quatenus in eis fuerit plenarie exequentes. Episcopis autem memoratis qui in premissis aut aliquo premissorum fuerint inobedientes, negligentes aut rebelles, ingressum Ecclesie interdicimus. Quod si per duos dies immediate sequentes hujusmodi interdictum suftinuerint, ipsos ripforum quemliber suspendimus a divinis, quam suspensio. nem

DOEUMENTI.

nem si per alios duos dies sequentes substinuerint, excommus nicationis sententiam ferimus in ils scriptis. Has autem literas seu processum sieri & in publicam formam redigi mandavimus, & nostri sigilli appensione muniri, & ut nullus de cetero ignorantie causam valeat allegare, in Ecclesia fratrum minorum de Tervisio in nostra presentia assistentibus nobis infrascriptis Presatis & pluribus personis Ecclesiasticis Regularibus & secularibus ad hoc specialiter convocatis, & Clero & populo ibidem existente in multitudine copiosa post missarum solempuia, alta voce legi & publicari fecimus & in portis majoris Ecclesia Tervisine assigi, in sidem & testimonium premissorum.

Acta fuerunt hec omnia Tervisii in predicta Ecclesia fratum minorum, presentibus venerabilibus in Christo Patribus Domino Nicolao Archiepiscopo Jadrense, Domino Ildebrandino Episcopo Paduano, ac Dominis Raymundo Sancti Nicolai in litore de Veneriis; nec non Thoma Fructuariensis, & Andrino ancti Sequarii Monasteriorum Abbatibus, Joanne de Mellorro landico Avibianense, Bartholomeo preposito Caslerense & Pero priore de Landa Capellanis Domini nostri Pape, & Guilielmo de Area custode Lugdunense restibus ad hec specialiter onvocatis & pluribus aliis ut supra dicitur sub anno nativitis Domini millessmo trecentessmo quadragessmo nono Inditione secunda die tertia decima mensis Aprilis Pontificatus en afdem Domini Clementis Pape VI. anno septimo.

L. S. Ego Jacobus de Bernardis de Forlivio publicus Apocolica & imperiali auctoritate notarius supradictis treguarum adictionibus, monitionibus, mandatis, sententiarum prolatioibus, publicationi dictarum litterarum & omnibus aliis & ingulis supradictis intersui & cum essem pluribus aliis arduis segotiis occupatus, per alium seribi seci, ea omnia supradicta e de mandato presati Reverendissimi Patris Domini Cardinalis egati ea publice legi, & in testimonium premissorum me sub-

cripfi, fignumque meum apposui consuetum.

# Num. MCCCCLXVI. Anno 1349. 29. Aprile.

l Patriarca Bertrando concede a Francesco di Shrojavacca l'investitura di alcuni seudi, che già surono di Rizzardo da Camino morto senza discendenza mascolina. Ex Archivo Comitis Octavii de Shrojavacca desumptum.

In Christi nomine Amen. Anno nativitatis ejus millesimo tecentesimo quadragesimo nono, Indictione secunda. Die peultimo mensis Aprilis. Presentibus Venerabili in Christo Pare Domino fratre Petro Dei gratia Episcopo Concordiensi, Venerandis viris Dominis Tristano de Savorgnano Camerario, Garandis viris Description de Savorgnano Camerario de Camera de

zubino de Cremona Canonico Aquilejense, Guidone Joannis Plabano Plebis de Latisana, & Mattheo de Motio Plebano Laiba. cenfi testibus & aliis, Reverendus in Christo Pater & D. D. Bertrandus Dei gratia S, Sedis Aquilejenfis Patriarcha confide rans labores plurimos quibus nobilis Miles Dominus Franciscu de Sbrojavacca pro defensione honoris & exaltatione Aquile jensis Ecclesie nullis parcendo laboribus & expensis in armo rum strepita contra ipsius ecclesie hostes & rebelles ftrenue & fideliter insudavit, & alia ipsius Domini Francisci multimod fidelitatis obsequia dicte Ecclesie per ipsum impensa, & in pe sterum prestante Domino conferenda: ac volens dicto Domin Francisco pro parte remunerationis laborum suorum gratian facere specialem, per quam ad ipfius Ecclefie servitia in po fterum ferventius animetur; per le suosque Successores & no mine Aquilejensis Ecclesie, omni modo, jure & forma quibu melius potuit, tradidit, dedit & concessit iph Domino Fran cisco pro se ac suis heredibus accipienti in perpetuum in Feu dum, & jure Feudi recti & legalis bona infrascripta devolut ad ipsum Dominum Patriarcham & Aquilejensem Ecclesiam pe mortem Domini Rizzardi qu. Domini Guezzelonis de Camin Superiori defuncti, & nullo herede masculo derelicto ex sede scendente, qui bona hujusmodi in Feudum rectum & legale ha bebat & tenebat ab ecclesia supradicta; ipsumque Dom. Frai ciscum suo & predicto nomine recipientem de bonis hujusme di Feudalibus manu propria investivit. Ad habendum, tener dum, possidendum & quicquid sibi ac ejus heredibus, jure ! honore Aquilejensis Ecclesie in omnibus semper salvo, deincer placuerit faciendum, cum omnibus & fingulis que funt, infr intra, & fuper hujusmodi bona, & cum accessibus & egrest bus suis usque in vias publicas, omnique jure & actione, je rifdictione & fervitute fibi & Ecclefie fue ex eifdem feu pi eisdem bonis modo aliquo competentibus; ac Campis, Pratis Terris cultis & incultis, Vineis, Arboribus, Plantis, Nemor bus, Pascuis, Vallibus, Montibus, Paludibus, Planiciebus, De mibus, Curiis, Sediminibus, Hortis, Clausuris, Aquis, Aqui rum decursibus, Venationibus, Piscationibus, & cum omni he nore, commodo & utilitate ad bona ipla spectantibus de jure v de facto. Que quidem bona se ipsius Domini Francisci, & hi redum suorum nomine constituir possidere, donec ipsorum adi ptus fuerit corporalem possessionem, quam accipiendi sua au Storitate, & deinceps retinendi fibi licentiam omnimodam cor tulit. Promittens per se suosque Successores dicto Dom. Frat cisco pro se & suis heredibus stipulanti, litem vel controve fiam de dictis bonis, seu aliqua corum parte vel ipsorum o cafione ullo tempore non inferre, nec inferenti quomodolibe consentire: Sed ipsa, & corum quelibet ei suifque heredibi ab omni persona, collegio & universitate legitime defenden authorizare & expedire, ac dictam concessionem, & omnia fingula fuprascripta perpetuo firma grata & rata habere & ti nere.

DOCUMENTI.

nere, & non contrafacere vel venire per se vel alium seu alionaliqua ratione, ingenio, sive causa, de jure vel de sacto. Et in hunc modum tradidit dicto Dom. Francisco in nuncium Franciscum qu. Dom. Conradi Pellicia de Sacilo, qui cum suo predicto nomine in corporatem possessionem dictorum bonorum ponat & inducat; pro qua quidem concessione & investitura dictus Dominus Franciscus suo ac nomine quo supra statim predictit memorato Domino Patriarche ac Aquilejens Ecclesse sidelitatem & juramentum, quod Vasallus Domino suo prestare in talibus consuevit. Bosa autem supradicta sunt hec.

In primis Mansus unus situs in Villa de Ursago rectus per Zanetum della Cristina qui solvit Quartas tres Frumenti, Quartas tres milei, & Quartas très Surgi, Spatulam unam, Galliham unam, solidum unum parvorum, & medietatem vini.

Item in eadem ville Mansus unus rectus per Benedictum, qui solvit statium unum frumenti, statium unum milei, statium unum milei, statium unum surgi, spatulam unam, gallinam unam, solidos tres

parvorum, & medietatem vini.

Item Mansus unus in cadem villa rectus per Blassum, qui solvit unum starium frumenti, starium unum milei, starium unum surgi, spatulas duas, gallinam unam, solidos tres parvorum, & medietatem vini.

Item Mansus unus situs in predicta Villa rectus per Berthognam della Curtina qui solvit tres quartas frumenti, quartas tres milei, quartas tres surgi, gallinam unam, spatulam unam, dimidiam libram cere, solidos duos parvorum & medieratem vini

Item Mansus unus situs in predicta vilsa rectus per Ciboraneam preconem qui solvit starium unum frumenti, starium unum milei, & quartas quinque sutgi, spatusam unam, gallinam unam, dimidiam sibram cere, sossos duo parvorum, & medictatem vini.

Item Mansus unus situs in predicta villa rectus per Conradum de Portu, qui solvit starium unum frumenti, starium unum cum dimidio sulci, starium unum cum cum dimidio sulci, starium unum cum cum dimidio sulci, starium unum cum dimidio sulci, starium unum

Item Mansus unus situs in predicta Villa de Ursago rectus per Vivianum qui solvit staria duo frumenti, staria duo miler, staria duo surgi, spatulas duas, gallinam unam, dimidiam si-

bram cere, solidos tres parvorum, & medietatem vini.

Item Mansus unus situs in Villa de Bibano rectus per Nicofaum Zualie, qui solvit starium unum frumenti, starium unum milei, starium unum surgi, spatulam unam, gallinam unam, dimidiam libram cere, solidos duos & dimidium parvorum, & medietatem vini.

Item Mansus unus situs in dicta villa de Bibano rectus per Gajetum qui solvit starium unum frumenti, starium unum misei, starium unum surgi, spatulam unam, gallinam unam, so-

lidos tres parvorum & medietatem vini.

1

In quorum omnium testimonium prefatus Dominus Patriar. cha mandavit presens publicum instrumentum confici per me notarium infrascriptum, & sui sigilli appensione muniri.

Actum in Burge Sancti Viti in domo habitationis Laurentii de Soldoneriis de Florentia.

Tabellionis Signum,

Num. MCCCCLXVII. Anno 1349. 1. Agosto.

Risposta del Principe di Venezia ad alquante richieste della Città di Trivigi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti,

Andreas Dandulo, &c. nobili & fapienti viro Marco Ruzino &c. Tempore predecessoris vestri nobilis Joannis Mauroceni Ambaxatam de Ter, recepimus continentem Capitula interclusa, super quibus determinatum fuit, & responsum cum noftris Consiliis Minoris, Rogatorum, & XL. ut videre poteritis etiam incluso. Quare fidelitati vestre auctoritate dictorum Confiliorum feribimus, ficut tunc ipfi veftro Predeceffori feripfifse recolimus, quatenus ea, que per dicta nostra Consilia determinata, & responsa fuere, observare, & adimplere effectualiter debeatis .

Data in nostro Ducali Palatio die primo Augusti Ind. II. Tenor autem Capitulorum missorum in dictis litteris.

Infrascripta sunt Capitula missa Ducali Dominio per Potestatem Ter. & sapientes ejusdem Civitatis, super quibus infrascripta consulta sunt per nobiles & sapientes viros Dom. Marinum Faletro, Simonem Dandulo, & Philippum Aurio olim Rectores in Tar., prout inferius continetur,

In primis, quod dignetur Dominatio Ducalis, cum falaria Medicorum Physicorum Communis Ter. hactenus fuerint in summa lib. DCCXXVIII., & omnes dicti Physici sunt mortui, concedere suo Potestati Ter. nomine sui Communis Ter., quod possit accipere duos, vel tres Medicos physicos, componendo secum

quam melius poterir usque ad dictam summam.

Item quod publice per Civitatem Ter., & districtum proclametur, quod omnes volentes laborare terram venientes ad habitandum in districtu Tar. sint franchi, & liberi, & absoluti ab omnibus, & singulis oneribus, & factionibus realibus, & personalibus, & mixtis, & quibuscumque impositionibus usque

ad quinque annos, exceptis quod de Daciis.

Item quod non possit aliquis de predictis conveniri vel molestari coram Domino Potestate Ter., vel ejus Judicibus, vel aliis official ibus Communis Ter., nec per eos pro aliquibus debitis, obligationibus, & causis usque ad quinque annos ad potitionem alicujus forensis, vel alterius pro tempore preterito, preterquam presenti, & futuro pro affichu terrarum.

Item

Item quod nullus laborator terre de predictis possir capi pro aliquibus debitis, vel obligationibus, nec boves, nec vacchas, falces vel eorum instrumenta laboratoria terre capi usque ad quinque annos ad peritionem alterius quam Domini terre prefentis, & futuri, pro futuro tempore tantum .

Item quod omnes habitatores terre, & districtuales Ter. banniti antequam Ducale Dominium haberet Dominium Civitatis Ter. habendo legitimam cartam pacis exbanniantur, & cancellentur de bannis, & condemnationibus Communis Ter. pecuniam facti in eos, solvendo tantum de dictis condemnationibus Communis Ter, per quantum Potestati Ter. videbitur inspecta qualitate facti, & personarum ad libitum Dominii.

Item cum ex statutis Communis Ter., qui percusserit aliquem cum sanguine in centum lib. par. condemnetur. & puniatur, non distincta parva percussione a magna, ita quod prolevi sgrafatura quis dicta pena puniatur, propter quod multi timentes citati non comparent, sed permittunt se banniri. & ad pejus, faciendum reformantur; placeat Dominationi Ducali super hoc providere, ita quod pro percussione cum sanguine in facie non possit quis in minori quantitate XXV. lib. par. condemnari, & pro percussione alibi quam in facie cum sanguine non possit sieri condemnatio in minori quantitate decem lib. Remanente statuto Communis Ter, firmo inspecta qua lite . & conditione facti secundum conditionem, & arbitrium Domini Potestatis.

Irem quod placeat Ducali celfitudini pro statu Civitatis, & diftrictus Ter, quod fiat Pons Plavis.

Infrascriptum est Consilium suprascriptorum captum. in Confilio Rogatorum.

Super primo Capitulo continente quod dignaretur Ducali Dominio, cum salaria Medicorum Physicorum Communis Ter. pro commodo Civitatis Ter. & habitantium in ipsa, ut sufficientes & probi haberi possint, consulunt quod Ducale Dominium fecundum usum Venet., accipiantur duo vel tres Medici Physici, qui confirmentur per ipsum Dominium, quibus provideatur de salario usque ad summam lib. DCCXXVIII. in primo Capitulo nominatam, ficut videbitur confiderata sufficiencia cususlibet predictorum. Verum Potestas Ter. possir recordari, & nominare Dominationi, si quos sufficientes Medicos habetet, qui accipiantur, ac confirmentur per modum supradictum &c. Capta.

Super secundo Capitulo continente, quod cridetur publice per Civitatem Ter. & diftrictum, quod omnes volentes laborare &c., Consulunt quod fiat sieut in dicto Capitulo continetur: & intelligatur quod quicumque venerit ad habitandum ibidem a publicatione presentium usque ad unum annum, gaudere debeat immunitate, pront in Capitulo continetus. Et Poteftas Ter teneatur continue scribere Dominationi numerum gensium venientium hac de causa ad habitandum, & quidquid ses quetur exinde. Intellecto quod tam Cives quam districtuales Tar., & alius quilibet, qui recessisset de Tervisio vel districtu a tribus mensibus citra sit exclusus ab istis prerogativis, & immunitatibus, nec recipiatur ad ipsam per dictum Dominum Potestatem vel alias. Capta.

Super tertio & quarto Capitulo consulunt nihil seri, quia equitati, & justitie contradicunt, & posset hoc si sieret, notiris Civibus, & sidelibus d'etrimentum, & prejudicium cau-

fare.

Super quinto Capitulo continente quod omnes saboratores terre & districtuales Ter. &c. consulunt quod siat ut in Capitulo continetur. Intellecto quod quicumque venerit usque ad unum annum, gaudeat immunitate in Capitulo contenta, que immunitats incipiat a die partis cepte ad dictum annum, in quo anno Potestas continue scribat Ducali Dominationi illos, qui redierint, & venerint occasione predicta, & quantum de condemnatione ipsorum duxerit particularitet, & distincte. Capta. Super sexto Capitulo continente cum ex statutis Communis Ter. &c. consulunt reformari dictum statutum sicut in eodem Capitulo continetur. Verum in arbitrio Potestatis remaneat posse secundum qualitates ossensarum, & personarum, & locorum procedere contra reos, sicuti Potestati eidem videbitur. Capta.

Super septimo, & ultimo Capitulo de Ponte Plavis loquente, quod cum ipse Pons utilis, & necessarius sit pro Civitate Ter. in commodum etiam viatorum; consulant quod in bona gratia sia pons predictus, ubi utilius videbitur. Et quia pons esset de expensis nostri Communis, nist aliter provideretur, seribatur Potestati Ter., quod examinet sactum, cum alias sucritibi pons, & mercatus solvebat pedagium, examinando, & seribendo Dominationi modum, per quem dictus Pons refici de-

beat fine expensis nostri Communis. Capta.

## Num, MCCCCLXVIII. Anno 1349. 18. Agosto.

Ducale al Podesta di Trivigi, che sia fatto il Ponte di Piave. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo &c. Nobili, & fapienti viro Marco Ruzino &c. Intellectis litteris vestris super facto Pontis Plavis, vestram prudentiam, & solicitudinem merito commendamus: respondentes vobis, nec non austoritate nostrorum Confiliorum
Minoris, Rogatorum, & X.L. sidelitati vestre mandamus, quatenus in bona gratia incipere debeatis, & procedere ad faciendum sieri dictum pontem super modum, & ordinem, quem
vos, & alii nobiles precessores vestri consuluistis. Verum vo-

lumus, ut euram, & diligentiam apponatis, quod in fabrica, & laborerio dicti pontis quam minus poterit expendatur. Data in nostro Ducali Palacio die XVIII. Augusti, Ind. II.

Nam. MCCCCLXIX. Anno 1349. 20. Agofto.

Comando del Doge che li Mercadanti Tedeschi non lasciastero la via di Serravalle per intraprendere quella della Chinsa di Quero. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo Dei gratia &c. nobili, & sapienti viro Marco Ruzzini &c. Cum dicatur nobis, quod Mercatores Theoronici cum corum mercationibus de Venetiis recedentes pro eurdo versus Alemaniam faciunt viam per Clausam Queri, quod est contra nostram intentionem, quia vertitur in damnum Mudarum nostramm Seravalli, & Coneglani, unde prius erant soliti transire : fidelitati vestre seribimus, & mandamus, quatebus cum ad refectionem Pontis Plavis principaliter nos induxezit commodum ipsorum Mercatorum, ut commodius, & abilius valeant ire, & redire cum mercationibus fuis; debeatis mercatores Theotonicos imposterum Tar. venientes pro eundo versus Alemaniam, ut est dictum, inducere quod faciant viam per Coneglanum, & Seravallum; Ordinantes daciariis, & Officialibus Tar., quod nullo modo faciant alicui ex ipsis mercatoribus buletam eundi per alia loca, quam per predicta; ac mandetis Capitaneo Cluse Queri, quod non permittat per ipsos Mercatores de cetero ire dictam viam. Verum fi dicti Mercatores viderentur gravari de hoc, vel vobis aliud videretur, rescribatis nobis, & vestrum Consilium super modo, & qualiter servatum est per tempora retroacta.

Data in nostro Ducali Palacio die XX. Augusti Ind. II.

d di 27. d'Agosto il Podestà rispose, che per il passato parse delle mercanzie andava per una, e parte per l'altra strada, secondo i luoghi ovierano dirette: e che temeva che l'obbligare i mercadanti più all'una, che all'altra cazionasse che declinasfero dal Territorio Trivigiano.

Num. MCCCCLXX. Anno 1349. 26. Agoño.

Informazione data dal Podestà di Trevigi insorno alle presese degli eredi Camposampiero consro il Comune per possessioni in Fonte &c., e suo Consiglio. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Domino Duci.

Excellentissime Domine mi, Comparuit coram me jam sunt dies

122

dies quamplures preteriti, vir nobilis Dominus Bernardus de Scanabecis nomine Domine Saray uxoris fue filie qu. Domini Galielmi de Campo S. Petri, & postea quasi omni die comparet coram me quidam ejus Procurator petens a me expeditionem questionis, que viguit, & viget inter vestrum Commune Ter, ex una parte, & ipsam Dominam hereditario nomine dicti qu, ejus Patris ex altera de possessionibus jacentibus in veftro diftrictu Ter.; sed quia per Dominationem vestram transmissa fuit quedam pars capta in vestris Consiliis viro nobili qu. ser Joanni Mauroceno Precessori meo, cujus partis exemplum eidem Dominationi mitto in cedula presentibus interclusa non procedere ad aliquid, nist de his, que inveni, & notitiam habeo primitus Dominationi vestre notificem . Volens itaque me informate de ipsis negotiis, feci tentare in libris reformationum vestri Communis Ter., & inveni, quod tempore Dominii Dominorum de Camino per Commune Ter., & per Magnificum Dominum Rizzardum de Camino tunc dominantem in Civitate Ter. vendite fuerunt possessiones de Mussolento, de S. Zenone, & de Fonto Domino Tisoni de Campo S. Petri: & post dictum Dominium, existente Civitate Ter. in statu Communis, quia per Commune predictum affertum fuit, quod predicte possessiones non potuerunt vendi, fuerunt predicte possessiones intromisse per Commune Ter., videlicet in MCCCXIII., & anno fequenti, videlicet in MCCCXIV. facte fuerunt, & porrecte petitiones Communi Ter. per heredes supradicti qu. Domini Tisonis petentes sibi relaxari fructus ipsarum possessionum, donec per Commune Ter. eisdem heredibus persolutum esset de pretio quod solverat dictus Dominus Tiso. Et super petitionibus hujusmodi electi fuerunt certi sapientes, & deinde sequute fuerunt quamplures provisiones, & ambaxiate, & reformationes, quas prolixum, & longum effet fingulariter enarrate: fed finaliter invenio in MCCCXVIII. die ultimo Augusti tempore Domini Nali de Guelfonibus tunc Potestatis Ter, sirmatum fuifse per Consilium CCC., scilicet Majus Consilium Civitatis Ter. quod pro dictis possessionibus rehabendis a dictis heredibus qu. Domini Tisonis, & pro fructibus earum, quos Commune Ter. percepit certo tempore, fieret folutio de denariis Communis Ter. dictis heredibus de lib. octo millibus par. Et pro dictis den. recuperandis ea die electi fuerunt quatuor sapientes, qui invenire deberent modum, & viam recuperandi den, supradictos. A quibus provisionibus citra nihil aliud invenio sequutum ese. Verum quia non fait perfolutum dictis heredibus de pretio supradicto, possessiones supradicte remanserunt a dictis reformationibus citra in manibus dictorum heredum, donec per ser Nicoletum Zeno tude vellram findieum intromisso fuerunt possessiones predicte le mandam dominationis vestre. Et quia de predi-Ais nullo modo me intromittem absque vestre Dominationis mandato, predica dominationi vestre notificare providi. Cum reverentia autem opinionem meam, quam de premissis concept

VC-

westre dominationi describo, videlicer quia videtur mihi quod examinarentur, viderentur, & attentarentur possessiones predicte, . fi reperirentur fore valoris lib. octo millium vel circa, dimitterem ipsas heredibus supradictis: & si forent valde majoris valoris predictis lib. octo millibus, meo confilio perfolverur eisdem heredibus de dictis lib. octo millibus de denariis vestri Communis Ter., & retineantur possessiones predicte in vestro Communi predicto , cum condicionibus appositis in reformatione dicti Majoris Consilii Ter., videlicet, quod teneantur dichi heredes sacere dicto Communi Ter. retrovenditionem de possessionibus predictis, & facere finem dicto Communi de omnibus, que cidem Communi perere possent &c. Et in hoc postea fieret de possessionibus predictis secundum quod dominationi vestre placeret, aut ipsas vendere, fi videtur utile pro vestro Communi Ter, , aut eas retinere . Et consulo quod per ipsam dominationem vestram ordinetur, quod absque mora detur expeditio supradictis; nam possessiones predide ab intromissione predicta facta per dictum findicum vestrum citra, remanserunt, & sunt in manibus rusticorum, qui gaudent fructibus earum, nec Commune vestrum Ter. habet aliquid de ipsis fructibus, nec dicti heredes : & si differatur, quia rustici pauperes sunt, & omnia dissipant, nunquam de preteritis fru-Atibus aliquid exigetur. Super quibus omnibus mandet dominatio vestra mihi, sicut eidem placuerit ordinandum : nam sicut mihi mandaverit, ita totaliter adimplebo.

Marcus Ruzino de suo mandato Ter. Potestas, & Cap.

Data Ter. die XXVI. Augusti .

# Num, MCCCCLXXI. Anno 1349. 3. Settembre.

Dispensa Papale in favore di Andrea Pepoli per unirsi in matrimonio con Rizzarda figlia di Rizzardo da Camino, la quale in quarto grado veniva ad esfergli parente, perche prima aveva avuto promissione di sponsali con Beatrice figlinola di Mastino, e poscia si era ammogliato con Catterina figlinola di Giacomo da Carrira. Ex Codice Diplomatico 63. n. 104. in Bononiensi scientiarum instituto .

Clemens Episcopus servus servorum Dei dilecto filio nobili viro Andree nato dilecti filii nobilis viri Joannis de Pepulis militis Domicello Bononiensi, & dilecte in Christo filie nobili mulieri Riciarde nate quondam Riciardi de Camino ejus uxo-

ri falutem & Apostolicam benedictionem .

Sedis Apostolice providentia circumspecta nonnunquam rigorem juris mansuetudine temperat, & quod sacrorum Canonum prohibent instituta, de gratia benignitatis indulget, prout personarum & temporum qualitate pensata id in Deo salubriter expedire cognoscit. Sane petitio vestra nobis nuper exhibita continebat, quod dudum pro parte vestra nobis exposito, quod

pro confanguineorum & amicorum vestrorum statu in pace ac tranquillitate fervando & de bono in melius augmentando predicti vestri consanguinei & amici de contrahendo intervos matrimonio tractatum invicem habuerant, & quod hujulmodi matrimos nium pro co effectu mancipari non poterar, quodolim Tu fili Andreas & dilecta in Christo filia nobilis mulier Beatrix nata dilecti filii nobilis viri Mastini de la Scala Militis Domicelli Veronensis tunc impubes traffantibus & consentientibus consanguineis & amicis predictis sponsalia contraxeratis scienter ficet Tu dictaque Beatrix consensu mutud recessissetis postmodum ab eistdem, & quia deinde Tu predicte Andreas tunc circa finem duodecimi anni étatis tue non completi existens & que Catharina nata dilecti filii nobilis viri Jacobi de Carraria Tibi filiz Riciarda dum viveret quarto confanguinitatis gradu attinens matrimonium licet de facto contraxeratis per verba alias legitime de presenti, quamquam postmodum cum vobis per fide dignos fignificatum fuisser quod supplicatio pro parte vestra Super hoe nobis exhibita suerat per nos ad gratiam exauditionis admiffa vos non expectatis litteris super supplicatione conficiendis hujufmodi, iplaque supplicatione non visa bona fide ducti credentes vobiscum füisse legitime dispensatum matrimonium invicem de facto similiter contraxistis per verba alias legitime de presenti, illudque postmodum carnali interveniente copula consamastis. Quare nobis humiliter supplicastis ut cum ex vestra separatione si fieret vehemens scandalum oriri verisimiliter timeatur providere vobis super hoc de opportune difpensationis gratia dignaremur. Nos igitur qui cunctis Chris Aifidelibus libenter quietis & pacis commoda procuramus, vod fentes hujusmodi scandalo quantum cum Deo possumus salubria ter obviare hujulmodi vestris sapplicationibus inclinati vobifa cum ut impedimentis que ex justitia publice honestatis ac as liis premissis proveniunt nequaquam obstantibus in predicto se contracto matrimonio remanere licite valeatis auctoritate Apostolica de speciali gratia dispensamus, prosem susceptam & suscipiendam ex eodem matrimonio legitimam nunciantes. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre dispensarionis infringere, vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attentare presumplerit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit inquira furum.

Datum Avinioni tertio Nonas Septembris.

Num. MCCCCLXXII. Anno 1349, 27. Settembre.

Informazione data al Doge dal Podeftà di Trevigi, del parero di due Giurisperiti interno certe pretese de gli Eredi di Tifone Camposampiero sopra terre in Mussolente, Fonte, S. Zenone, e Romano vendute al Camposampiero da Rizzardo da Camino. Tratta dal Registro delle lettere 1349, 1350. della Cancellaria del Comune di Trivigi.

Domino Duci.

Excellentissime Domine mi . Propter infirmitatem viri prudentis Domini Floravantis de Bursio juris periti oportuit modistare in conferendo cum Dominis Joanne de Lavazola, & Floravanto predicto super questione vertente inter nostrum Commune Tar. ex una parte, & heredes qu. Dom. Tisonis de Campo S. Petri ex altera, occasione possessionum de S. Zenone, de Mussolento, de Romano & Fonto juxta mandatum Dominationis Vestre. Nunc autem ob ipsius Dom. Floravantis convalescentiam contuli super premissis cum sapientibus supradictis, & judicibus mee curie, & visis & examinatis omnibus reformationibus, statutis, & scripturis, que videri potuerunt, & allegarionibus factis super hujusmodi questione, opinio suprascripti Dom. Joannis de la Vazola talis est : videlicet , quod heredes suprascripti Dom. Tisonis nullum jus habent in possessionibus suprascriptis, neque in fructibus earum, neque contra Commune Tar. in denariis eis per reformationes Majoris Confilii Tar. concessis, duabus rationibus, Quarum prima eft quia venditio, quam fibi fecit Dom. Rizzardus de Camino, non valet nec tenet, quia erat Tyranus dominans in Civitate Ter,, nec vendere potuit possessiones Communis Ter. Secunda ratio eft, quia quamquam videatur, quod per Consilium Majus Communis Ter. fuerit firmatum de dando dictis heredibus libras octo mille, non fuerunt servate solemnitates ordinum, que requiruntur secundum statuta Communis Tar. in expendendo de havere Communis, ita quod non valet reformatio dicti Majoris Consilii supradicta, Et ad confirmandum di-Ra ejus duas rationes producit certa statuta Communis Tar., quorum exemplum vestre dominationi transmitto presentibus interclusum. Opinio autem dicti Domini Floravantis in contrarium extat, & talis est videlicet. Quod heredes predicti jus habent in possessionibus predictis, quia Dom. Rizzardus tamquam verus & legitimus dominus tunc Civitatis Tar. potuit vendere, & legitime vendidit dicto Dom. Tifoni. Insuper quod reformatio facta per Majus Consilium Civitatis Tar, de dando diftis heredibus libras octo mille parv. valet & tenet, & in ipfa observate fuerunt solemnitates necessarie, in talibus que requiruntur, secundum formam statuti Communis Tar. Et in ejus allegationis firmitatem adducit certa statuta Communis Tar. quo.

quorum exemplum similiter mitto presentibus interclusum. Os pinlo autem mea. & omnium meorum judicum mee Curie est consonans cum Dom, Floravanto; quia si per Dominium Vestrum anichilentur omnia acta per Dominos de Camino, Comitem Goritie. Advocatum, & Dominos de la Scala, effet quoddam maximum labirintum, nam omnes alii contractus, & omnia alia que precesserunt in temporibus istarum dominationum funt approbate, & secundum quod reperitur per scripturas: ita proceditur in venditionibus, & omnibus aliis Credo enim postquam m. ere deliberatum fuit per sapientes electos per Consilium Majus Civitatis Tar., & firmatum per dictum Majus Consilium de dando dictas libras octo mille heredibus supradictis, quod ipsi heredes habeant jus in ipsis denariis. Quia statutum quod adducit Dom. Joannes facit mentionem quando expendetur de havere Communis, sed in hoc casu non fuit de expendendo de havere Communis, imo pro solvendo debitum Communis pro possessionibus suis recuperandis. Et sicut alias vestre dominationi descripii, si eidem placeret posser tentari de componendo cum Dom. Bernardo de Scanabecis, & facere videri, & examinari possessiones predictas, & & inveniretur, quod possessiones predicte valerent multo pluri pretio supradicto, possent retineri possessiones predicte in vestro Communi Tar. & credo; quod ipse Dom. Bernardus contentaretur de minori quantitate dictarum lib. octo millium, & si possessiones predicte non valerent ultra dictum pretium, vel valeant circa ipsum pretium, dimittent possessiones predictas dicto Dom. Bernardo . Mitto etiam Dominatio. ni veftre presentibus interclusum exemplum petitionis primitus facte dicto Communi Tar. per dictos heredes, & reformationes factas per dictum Majus Consilium super petitione puefata. Ex qua reformatione postea processerunt multe ambaxate facte per Commune Tar. ad Commune Padue, & e converso, & reformationes quamplurime, que duraverunt circa annos quatuor, usque ad tempus regiminis Dom. Nali de Guelfonibus de Augubio Porestatis Tarvisii, sub quo facta fuit ultima reformatio de dando pecunia supradicta heredibus prefatis, cujus ultime zeformationis exemplum similiter mitto presentibus interclusum. Deduco eriam ad memoriam dominationis vestre, quod postquam dicte possessiones intromisse fuerunt per sindicum nostrum, redditus, & fructus ipsarum possessionum remanserunt in manibus tusticorum laborantium possessiones prefatas, ita quod nec per Commune Tar., nec per ipsos heredes aliquid percipitur de fructibus, & redditibus supradictis, nec de perceptis, quia rustici pauperes sunt, dubitoque nihil percipietur. Super quibus omnibus supradictis vestra mandet, & ordinet magnificentia, ficut placet.

Marcus Ruzino de suo mandato Tar. Potestas & Capitaneus.

Data Tarvifii XXVII. Septembris.

Num. MCCCCLXXIII. Anno 1349. 6. Ottobre.

Comando del Doge a' Trivigiani di spedir una ladra Veneta, e eastigarne una Trivigiana giusta i patri, che correvano prima della dedizione: ed esecuzione del Podestà. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo Dei gratia Venetiarum &c. nobili viro Marco Ruzini &c. Invenimus quod per pacta, que habemus cum Communi Ter. antequam haberemus Dominium dicte Terre, dictum Commune nobis dare tenebatur ad requisitionem noftram latrones, incendiarios, falfarios, assassinos, robatores, fervas, & ancillas, qui de Veneriis aufugissent ad Civit. Ter., vel districtum; dummodo hujusmodi persone non forent Cives, & districtuales Ter., de quibus ad nostram instantiam plenam rationem, & justitiam facere: Et nos de predictis omnibus e converso tenebamur eisdem. Quare attendentes, quod istud stabilitum fuit ad utilitatem communem utriusque partis, & terrorem malefactorum, habeamus commendabile fore, ut sic nunc, & imposterum observetur. Et quia per relationem nostrorum officialium de nocte habemus, quod Maria de Ter. filia Domine Viane de Ter., & Perencina filia ser Joannis Zuperii de Ferraria furtive, & malo modo in Venetiis acceperunt Rexe Vendeigole Fantini unam guarneriam cum vulpis, unam capam cum sindone de gruna, & unam tunicam de panno viridi; nobilitarem vestram requirimus quatenus si dictam Perencinam Officialibus nostris de nocte seu corum nunciis assignari facere debeatis: de altera videlicet Maria cum sit Trivisana facientes tationem, & justitiam secundum quod cavetur in pactis premiffis.

Data in nostro Ducali Palatio die VI. Octobris Ind. III.

Num. MCCCCLXXIV. Anno 1349. 7. Ottobre.

Rispesta del Podesta di Trivigi al Doge, mandandogli la ladra ricercara. Tratta onde la precedente.

Magnifice Domine mi. Juxta mandatum dominationis vestre per Andream de Servis notarium, & scribam officialium vestrorum de nocte transmitto eisdem officialibus vestris Perencinam filiam Joannis Zuperii de Ferraria, que simul cum Maria de Ter. secit certa surta in venetiis. Que Perencina parva est, & parve etatis, prout vestra serenitas cernere poterit. Et quia ambas detineri feci, credendo quod per Dominationem vestram mihi mandaretur, ut ipsas transmitterem venetias, & quia surta per cas commissa non sucrunt commissa in Ter. vel districtu, mitto etiam ipsam Mariam Venetias dictis officialibus vestrias, quia

quia de furtis commissis extra districtum Ter. non habeo me simpedire. De ipsis autem ordinet vestra Dom., sicut eidem placuerir statuendum.

Marcus Ruzinus de suo mandato Ter. Potestas, & Capit.

Data Ter. die VII. Octobris.

Num. MCCCCLXXV. Anno 1349. 14. Ottobre.

Comando del Doge di non permettere il passaggio pel Trivigiano a genti del Signor di Milano, nè ad altre senza il comando del Governo. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta : Scotti.

Andreas Dandulo &c. nobili, & sapienti viro Marco Ruzino &c. Dictum est nobis, quod certa quantitas gentium equekrium numero circa centum de illis Domini Mediolani versus
partes superiores transire disponunt insimul, vel ad partem,
prout melius poterunt, quod foret contra intentionem nostram,
quia nolumus, noc vellemus, quod aliqua gens quomodocumque foret transiret per nostros districtus in favorem, vel damnum alicujus, preter conscientiam nostram. Et propterea sidelitati vestre notificare curavimus mandantes quatenus apponere debeatis mentem, & curam ne gentes presaste, vel alie
similes transeant, nisi de hoc a nobis habueritis speciale mandatum: litteras alligatas presentibus, quas nostris Restoribus
rrivisane super codem sasto transmittimus, quam cito poteritis transmittentes.

Data in nostro Ducali Palatio die XIV. Ottobris Ind. III.

Num. MCCCCLXXVI. Anno 1349. 15. Ottobre.

Risposta alla soprascrieta Lettera. Copia tratta dal Tomo VIII.

Magnifice Domine mi. Visis Magnificentie vestre litteris mandantibus mihi quatenus ponerem debitam curam, ne gentes equestres circa centum de illis domini Mediolani, quas dominatio vestra audivit transituras versus partes superiores, vel alie similes transeant per vestrum districtum Ter., nisi a vestra dominatione haberem reale mandatum; respondeo quod prout vestra magnificentia scire potest, Campagna vestri districtus Tar. lata, & longa est, & in slumine Plavis mulva sunt vada, & ideo dignetur dominatio vestra mihi rescribere, si eidem placuerit, ut gentibus predistis & aliis similibus prohibeatur transitus verbis, & factis. Nam si prohibeatur verbis, si voluerint remanebunt, & si voluerint transibunt. Et si placeret dominationi vestre, quod prohibeatur sastis, estet necessarium transmittere de vestris gentibus

tibus equestribus, & peditibus contra gentem predistam armatas manus. Quare super premissis mandet eadem dominatio vestra mihi, sicut eidem placuerit ordinandum parato dominationi vefre totaliter parere mandatis. Marcus Ruzini &c.

Data Ter. XV. Octobris.

Num. MCCCCLXXVII. Anno 1349. 22. Ottobre.

Giuramento di fedeltà e di ubbidienza prestato dagli nomini dei Fruxi, dei Livinale longo, e di Rocca di Pettore a Conase Vicario generale per Carlo Imperatore in Feltre ed in Belluno. Ex schedis cl. viri Lucii Doleonei Canonici Bellunensis.

Anno Domini MCCCXLIX. Indict. II., die jovis XXII. Octobris super collo Sance Lucie de Fruxido, presentibus victore de Sumaripa, Premichelo qu. Dalzamici de Cividado Belluni, Bene notario de Rudo Civitatis Belluni, Lancelloto notario de la Valle... Pelegrino Comestabili in Civitate Belluni & aliis. Toaldus de Fraina de Fruxi &c. &c. per solemnem stipulationem promiserunt Yvano de Ripa de Agurdo Capitaneo Agurdi stipulanti & recipienti nomine & vice domini Conati Vicarii generalis domini Karoli Imperatoris ac Regis Boemie in Civitatibus Belluni & Feltri esse legales & fideles dicto dom-Imperatori & ejus Vicario, & quibuscunque officialibus domini Imperatoris, & nullum dare auxilium nec favorem Jacobo qu. dom. Guadagnini, nec alicui ejus familiari, vel nomine ipfius petenti, & manifestare, & denuntiare dom. Conato vel cius officialibus quecunque sciverint tractari & fieri contra honorem & statum Sacri Imperii, & contra bonum statum Communis Civitatis Belluni, & dare cuiliber officiali dom. Imperatoris & ejus Vicarii, sive cuiliber alteri nomine predicto petenti quecunque victualia eisdem necessaria pro ipsorum denariis, si contingeret aliquos nomine antedicto esse in illis partibus gratia exercitus, vel'alia de causa. Insuper predicti homines & quilibet predictorum delato eis sacramento per me Victorem norarium de Dojono juraverunt ad sancta Dei Evangelia tactis scripturis predicta omnia attendere & observare, &c contra predicta non facere vel venire aliquo modo, ratione vel caufa fub pena duorum millium florenorum auri boni & justi ponderis folemni stipulatione premissa.

Eodem millesimo, indictione, die, loco, & testibus. Foscus le Pezedo de Livinali Longo &c. omnes predicti & quilibet redictorum suis nominibus & vice omnium districtualium de Livinali longo promiserunt Ivano de Rocha Capitaneo Agurdi ecipienti nomine & vice dom, Conati de Bruna de Boemia Viarii generalis dom. Karoli Imperatoris dignissimi ac Regis Boemie in Civitatibus Belluni & Feltri effe femper & deinceps egales & fideles domino Imperatori antedicto, & ejus Vicario, & gilla

Tom. XII.

& quibuscunque officialibus dicti dom. Vicarii, ac etiam pros miserunt solemniter nullum dare auxilium, nec favorem Jacos bo qu. domini Guadagnini, nec alicui ejus familiari, aut officiali, nec alicui ejus sequaci, aut ejus nomine petenti, ac etiam manifestare dom. Conato Vicario antedicto, aut ejus officialibus quecunque sciverint esse fieri aut tractari contra hos norem & starum dom. Imperatoris, & dom. Conati ejus Vicarii Generalis, & contra bonum statum & regimen Civitatis Belluni, & quod dabunt quecunque victualia necessaria officialia bus & familiaribus ipfius dom, Conati & sue genti moranti in illis partibus in exercitu pro corum pecunia. Salvo quod nullo modo volunt esse cum ipso dom, Conato contra dictum lacobum qu. dom. Guadagniei, aut ejus familiares & sequaces. nce etiam volunt effe cum dicto Jacobo contra dom. Constum vel Commune Civitatis Belluni. Insuper juraverunt predicti omnes & quilibet predictorum, tactis scripturis ad fancta Dei Evangelia omnia suprascripta attendere & observare, & non contra predicta facere nec venire aliquo modo, tatione, aut caufa sub pena duorum millium florenorum solemni ftipulatione

premissa.

Eodem millesimo &c. die XXIII. Octobris in Villa de Caprila lo, presentibus Victore de Sumaripa &c. Marchus qu. Jacobi dicti Vidollete de diftricu Roche &c. Omnes supradicti, & quilibet predictorum suis nominibus, & nomine & vice omnium aliorum districtualium districtus Roche de Pectoris per solemnem Ripulationem promiserunt Ivano de Ripa de Agurdo Capitaneo Agurdi esse fideles & legales dom. Imperatori & ejus Vicario dom. Conato de Bruna de Boemia pro dom. Imperatore in Civitatibus Belluni & Feltri Vicario generali, & quibuscunquo corum officialibus. Ac etiam folempniter promiserunt eidem nullum dare auxilium, nec favorem Jacobo qu. dom. Guadagnini de Avoscano, nec ejus familiaribus aut sequacibus, aut cuilibet alteri partes ejus suscitanti, aut pro ipso interpellanti. As etiam promiserunt manifestare dicto dom. Conato, aut ejus officialibus quecunque sciverint esse fieri aut tractari in dampnum aut contra honorem & statum dom. Imperatoris & ejus Vicarii & ejus officialium, & contra honorem, bonum flatum, & regimen Civitatis Belluni. Et quod dabunt quecunque victualia necessaria officialibus & genti dom. Conati existenti in fua contrata în exercitu, vel alia de causa projeorum pecunia. Insuper juraverunt omnes predicti & quilibet predictorum ta-Ais scripturis ad sancta Dei Evangelia omnia suprascripta attendere & observare, & non contra predicta facere vel venire aliquo modo ratione aut causa sub pena duorum millium florenorum folemni flipulatione premisia.

Num: MCCCCLXXVIII. Anno 1349. 9. Novembre.

Il Patriarca Bertrando concede a Sacile in sua giurisdizione id Gastaldie di Cavolano e di Bibano. Ex schedis cl. viri Josephi Januarii Doct. Patav.

Sancte Sedis Aquilegensis Dei gratia Nos Patriarcha Bertrandus notum fore volumus universis, quod ingentem attendentes fidelitatem & devotionem, quam ad nos & predecessores nostros. & Ecclesiam Aquilegensem fideles nostri Capitaneus, Consilium, & populus terre noftre Sacili retroactis temporibus habuerunt, & adhue in eodem laudabili proposito firmiter perseverant, & propterea honorem, utilitatem, & commodum ejusdem terre noftre Sacili promovere & augmentare paterno affectu quantum possumus cupientes Gastaldiam nostram de Cavolano & Bibano cum garricto & jurisdictionibus universis ad ipsam spectantia bus . Capitaneatui & jurisdictioni dicte Terre noftre Sacili no. ftro ac successorum nostrorum & Aquilegensis Ecclesie nomine perpetuo annectimus, unimus & incorporamus omni modo & via, quibus melius possumus atque jure. Volentes ac tenore presentium statuentes quod dicta Gastaldia & persone in eadem constitute de cetero regantur per Capitaneum nostrum Sacili. qui est vel fuerit pro tempore, & quod persone ipse ad jus petendum & recipiendum ac etiam respondendum cuilibet in fure veniant Sacilum coram dieto Capitaneo noftro, & fibi fis deliter obediant & intendant. Quodque Capitaneus Sacili de omnibus causis personarum, bonorum & rerum predicte Ga-Raldie fecunium fratuta & consuetudines ac jura terre Sacili, coque modo & forma qui servatur in causis hominum & diftrictualium de Sacilo cognoscere debeat, & ipsas fine debito terminare; ita quod in omnibus & per omnia fat per dictum Capitaneum Sacili de personis predicte Gastaldie, earumque caufis tanquam de vicinis antiquis & veris diftrictualibus ejusdem terre Sacili; redditibus tamen predicte Gastaldie nobis & no-Are Canipe specialiter reservatis. In cujus rei testimonium prefentes fieri juffimus noftri figilli appensione munitas.

Datum Utini in nostro Patriarchali palatio die IX. mensis Novembris. Anno Dominice Nativitatis millesimo trecentesimo

quadragefimo nono, Ind. II.

Num. MCCCCLXXIX. Anno 1349. 24. Novembre.

Comando del Doge a' Trivigiani d'informare intorno a' diritti del Comune fopra il feudo del Castello di Selva preteso dall' Abate di S. Bona di Vidore. Copia ttatta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo &c. Nobili, & fapienti viro Marco Ruzi. no &c. Exposuit noviter coram nobis frater Franciscus Abbas Monasterii S. Bone de Vidoro Cenetensis Diecesis afferens, quod dictum Monafterium habet in Montello districtus Ter. quemdam locum nominatum Castellum, & Castellarium silve cum duobus mansis terre eidem Castellario pertinentibus, quem locum frater Hendrigetus olim Abbas Monasterii predicti dedit in feudum jam tempore magno cuidam Hensedisio de Guidotis de Ter., qui Hensedisius possesso loco predicto legitime multo tempore, tandem absque herede aliquo decessit. Quo mortuo per fratrem Hendrigetum Abbatem predictum datus fuit ille locus fimiliter in feudum dom. Rizzardo, & Guecelloni de Camino fratribus, qui domini de Camino locum, & possessiones ipsas usque ad guerram Ter. preteritam pacifice tenuerunt. Sed ab co tempore citra, ut dixit idem Abbas, Commune Ter. sibi tenuit, atque tenet locum, & possessiones premissas; non obstante quod ipsi domini de Camino sint de dicto feudo investiti. Quare volentes de hoc plenarie informari, fidelitati vestre mandamus, quatenus, habita inquisitione, & examinatione diligenti de negotio prelibato, & a quo tempore citra Commune Ter. tenuit, & habuit possessionem dicti loci, & quidquid inveneritis, & jura omnia Communis Ter. nobis denotare curetis, ut de veritate negotii plenius informati cuique jus suum tribuere valeamus.

Data in nostro Ducali Palatio die XXIV. Novembris Ind. II.

Num. MCCCCLXXX. Anno 1349. 25. Novembre.

Stromento di conferma alla Comunità di Sacile de' fuoi Privilegj intorno al Dazio Muda. Ex Archivo Magnifica Communitatis Sacili.

In Christi nomine amen. Anno ejusdem nativitatis millesimo trecentesimo quadragesimo nono, Indict. secunda, die sexto exeunte mense Novembris, Sacilli super lobia portus, presentibus discretis viris dom. Galvano de Maniaco, Petro de Fuxo marescalco Curie infrascripti dom. Patriarche, Peroto Dese, & Pino de Bonis domicellis dicti dom. Patriarche testibus, & eliis. Accedentes ante presentiam Reverendissimi Patris & dom. dom. Bertrandi Dei gratia Sancte Sedis Aquilegensis Fatriarche

Brudentes viri dom. Raimundus Jacobus fer Tomafii, Bartholds meus Renaldi, Alcherius qu. Domafoli nuncii & Ambaxiatores, ac fer Galotus notarius, Benvenutus Beni sindici & procuras tores, nec non Bernardus fer Vendrami, & Odoriginus fer Ferandi Massarii & Ca nerarii Communis, universitatis & homis num Terre Sacilli, dicentes & exponentes eidem dom. Patriarche ex parte Communis & hominum Terre Sacilli ipfius dom, Patriarche fidelium, quod per nobilem militem dom. Frideria cum de Savorgnano suum Capitaneum Sacilli & filios nonnulle mure fant extorte & extorquentur Communi & hominibus Terre Sacilli, & aliis forensibus transeuntibus per Terram Sacilli cum fuis rebus & mercimoniis, & de novo levavit, & levare fecit contra juris ordinem & antiquas consuetudines terre Sacilli no. vas mutas in commune damnum & prejudicium terre Sacilli & hominum dicte terre, & aliorum transcuntium per terram 32cilli cum rebus & mercimoniis. Et cum idem Reverendissimus Pater dom, Kertrandus Patriarcha Aquilegensis Communi & hominibus Terre Sacilli suum fecerint privilegium, quod nulle mute deberent exigi in terra Sacilli, nec in diftrictu, nifi ille que solite erant exigi, quum primitus dictus dom. Patriartha pervenit ad suam sanctam sedem Aquilegensem; & quum idem dom. Fridericus affumpfit primitus Capitaneatum Terre Sacilli, nec levavit, & si que levate fuerint, quod aboleantur. Quare supplicabant eidem dom. Patriarche quatenus dignaretur precipere & mandare Castrono de Savorgnano filio dicti domini Friderici Capitanei Sacilli ipfius sui patris Vicecapitaneo, ne mutas aliquas exigeret, nec exigi faceret nisi antiquas, & que folite erant exigi temporibus, cum dictus dom. Patriarcha primitus ad suam sedem pervenit, & de illis rebus & mercimo. niis & non de aliis, ac & que solite exant exigi quum dominus Fridericus predictus primitus affumpfit Capitaneatum Terre Sacilli, & si que nove essent introducte, faceret abolere, & non amplius exigere. Videns dictus dom. Patriarcha petitionem predictam effe justam inspecto tenore dicti sui privilegii annuens votis dictorum Ambaxiatorum terre Sacilli, respondit quod fue intentionis erat manutenere jura terre Sacilli, & maxime antiqua, nec intendebat effe excommunicatus eo quod ipfo insciente contra antiquas consuetudines in terra Sacilli nove mute fuerunt levate, mandans eidem dom. Castrono Vicecapitaneo Sacilli quatenus examidare deberet & faceret examinati usque sex vel octo bonos homines & antiquos terre Sacili per sacramentum super facto dice mute, & quantum solitum erat solvere mutam in ter a Sacilli, & de quibus rebus, & de predictis eidem dom. Patriarche facere deberet relationem. Sub eisdem milsefimo, indict. & die, Sacilli super lobia portus, presentibus discretis viris dom. Magistro Franchino Cirojico de prope Comorum Sacilli, Nicolao qu. dom. Perri, Nicolao ser Vendrami de Sacilo, & aliis. Nobilis vir dom, Castronus de Savorgnano Vicecapitaneus Sacilli volens exequi reverenter mandatum prefata

DOCUMENTI,

fari dom. noftri Patriarche Aquilegenfis coram eo constituti providi viri dom. Raimondus qu. dom. Pruiini, Joannes de la Barba, Nicolaus ser Schirori, Galvagnus, Bartholomeus qu. ser Renaldi, Gallotus notarius qu. Grisostemi, Alcherius qu. Domafoli de Sacillo antiqui & boni homines terre Sacilli juraverunt ad sancta Dei Evangelia eis per me notarium subscriptum delato facramento de veritate dicenda de commissione dicti dom. Castroni de veritate dicenda super hiis que sciunt & possunt scire qualiter & quantum exigebatur in terra Sacilli a mercatoribus ducentibus mercimonia per Sacillum, & a quibus mercatoribus & de quibus rebus & mercimoniis. Qui testes habira insimu! deliberatione solemniter unanimiter & concorditer Sacramento dixerunt & responderunt quod de infrascriptis rebus & mercimoniis, & a mercatoribus infrascriptis affuetum erat per Capitaneum terre Sacilli loco dom. Patriarche exigere mutam in ter a Sacilli & infrascriptam quantitatem, & specialiter cum primitus dictus dom. Patriarcha pervenit ad suam sedem Aquilegensem, & primitus quum dom. Fridericus assumpfit Capitaneatum terre Sacilli declarantes per ordinem & dicentes sub hujusmodi forma: Infrascripte sunt mute, que solebant exigi in terra Sacilli ante adventum dom. Bertrandi Patriarche Aquilegensis ad ejus Aquilegensem Ecclessam, & in ejus adventu, & anno quo dom. Fridericus de Savorgnano asumpsit Capitaneatum terre Sacilli predicte in millesimo trecentesimo trigesimo quinto die quarto mensis Augusti. In primis quidem pro quolibet castrato vendito qui transiret per terram Sacilli, dummodo non fit subditus terre Sacilli, folvitur parvulos quatuor; item pro quolibet irco & qualibet capra & pecude dummodo non sit subditus terre Sacilli parvulos quatuor; item pro quolibet porco nutrito solvitur soldus unus; item pro quolibet porco gregis folvitur pro muta parvulos fex, vel quatuor fecundum majoritatem vel minoritatem ipsorum, ut fupra dummodo non sit subditus Sacili; item pro quolibet fuse ferri frix, unum. Item quilibet forensis qui non sit subditus terre Sacilli vel Aquilegensis Ecclesie qui duceret mercadancias de Veneciis seu de Lombardia in Alemaniam, vel e converso per Sacillum solvit pro quolibet plaustro soldos quatuordecim parvorum. Item quilibet forensis dummodo non sit forojulliensis, qui ducit vinum navigatum per terram Sacilli, videlicet rabiosum, tribianum, vinum Cretense, & hiis similia, dummodo ducatur extra dominium Forijulii solvit pro quoli bet plaustro soldos quinque parvorum. Item quilibet forensis dummodo non sit forojulliensis, qui ducit olleum per terram Sacilli extra diftrictum Forijulii vel versus Tarvisium, vel Cenetam, seu montes Bellunenses pro quolibet plaustro ollei solvitur foldos quinque parvorum. Item quilibet mercator qui ducit poletrum a camo vel a capiftro vel cum freno, dummodo non sit de districtu Sacili mercator vel poletrus soldos viginti parvorum folvit pro quolibet poletro, dummodo extraha-

tur extra districtum forijullii, etiamsi fuerit equus habens demtem poletri; item pro quolibet bove venali qui duceretur per Sacillum, dummodo mercator non fit subditus Ecclefie Aquilegenus folvit foldum unum. Item quilibet mercator teotonicus qui ducit vinum terranum in Alemaneam per terram Sacilli folvit pro quolibet equo ponderato seu soma vini frix. unum monete Aquilegenfis, & pro quolibet plaustro vini soldes tres, parvulos fex., item quilibet forenfis dummodo non fit fubditus Aquilegensis Ecclesie, qui ducit mercimonia de Veneciis in Allemaniam, vel de Allemania Venecias vel Lombardiam folvit pro qualibet soma Frix. quatuor, dummodo exeat districtum Aquilegensis Ecclesie, de aliis mercatoribus forensibus qui non fint Forijullienses & emunt mercimonia, & exeunt Forumjullium & transennt per Sacillum solvieur pro quolibet plaustro foldos quinque parv. de sale, blado, & aliis rebus nihil solvitur, nec de reliquis aliis mercimoniis, nec ab aliis personis exigitur, nisi prout superius eft expressum. Sub eisdem millesimo, indictione, die, Sacili super domo filiorum qu. ser Beni de Sacillo, presentibus dom. Petro de Fuxo marescalco dicti dom. Patriarche, Pino domicello ejusdem dom. Patriarche. Biluto notario de Sacilo & aliis. Cum Reverendus Pater predictus dom. Patriarcha audiverit relationem sibi factam a dicto dom. Castrono de Savorgnano- Vicecapitaneo Sacilli de testibus per ipsam examinatis super facto dicte mute secundum commis. fionem fibi factam per dictum dom. Patriarcham, ac etiam predictorum testium attestationibus in scriptis coram eo porrectis dicens quod ultra predicta in dictis attestationibus & capitulis. contenta nunquam processit de sua voluntate quod exigerentur mute, quia si affenserit vel aliquid receperit fuisset excommunicatus ipso jure, mandans & precipiens personaliter dicto dom. Castrono quod per se, nec alium officialem ipsius Castroni, nec ipsius dom. Patriarche, vel ejus Ecclesie Aquilegensis non exigatur, nec exigi debeat de cetero, nisi secundum formam Supradictorum Capitulorum dicte mute, & de rebus & a personis, quibus in ipsis continetur Capitulis, ab alteris vero non. Abolens & cassans idem dom. Patriatcha omnes & singulas mutas introductas per dom, Fridericum vel dictum Castro. num vel ejus officiales ultra predicta. Et quod si quis ejus. officialis vel Capitaneus contra predicta attentare presumpserit, indignationem fuam, & Ecclefie Aquilegenfis voluit incurfuros

& fuorum fuecefforum . Ego Franciscus Joannis de Sacillo Imperiali auctorirate notarius interfui, & de mandato ipfius dom. Patriarche scripsi,

& in formam publicam redegi .

Num. MCCCCLXXXI. Anno 1349. 29. Novembre.

Giovanni Vescovo di Trento per debiti contratti nella disesacontro i ribelli dd in pegno a Mastino dalla Scala per quattro mila siorini d'oro Riva, ed altre Terre del Territorio Trentino. Ex Archivo ducali Civitatis Mantue.

In Christi nomine. Amen. Cum propter gravem rebellionem quorundam Nobilium, & Magnatum Civitatis, & diftrictus Tridenti inimicorum, & rebellium Reverendi Patris D. D. Joannis Dei gratia Episcopi Tridentini, Ducis, Marchionis, Comitis, & Ecclesie Tridentine, qui Deum pre oculis non habentes, non folum dictum Dom, Episcopum Tridentinum, ac Ducem, Marchionem, & Comitem ad fuam Episcopalem Sedem in Civitate Tridenti recipere noluerunt, sed etiam Terras, Caftra, Jurisdictiones, & bona spectantes, & spectantia ad dictum Dom. Episcopum, & Ecclesiam Tridentinam per vim, & potentiam ... occupare, & opprimere conabantur, oportuerit prefactum Dom. Episcopum pro conservatione, custodia, & defensione dictarum Terrarum, Castrorum, Jurisdictionum, bonorum, & jurium predictorum multas, & magnas expensas, & varias sustinere tam in stipendiariis, & soldatis, quam aliis ad dictam defensionem. & custodiam opportunis; & dicta occasione dictus Dom. Episcopus Tridentinus magna debita contraxisfet, & specialiter infrascripta, que solvere debet, & tenetur infrascriptis de causis, infrascriptis personis, videlicet duo millia florenorum auri nobili viro Lippo de Ammapatis de Pistoxio Capitaneo Brixie pro Dominis Vicecomitibus de Mediolano, qui habebat Castrum Tenni diecesis Tridentine obligatum, & in pignore a dicto Dom. Episcopo pro mille septingentis florenis auri pro redemptione, & exactione ipfius Caftri Tenni; quam dictus Dom. Episcopus fecit de propria pecunia dicti Lippi a Joanne de Belenzanis de Tridento, qui Joannes habebat dictum Castrum in pignore a Capitulo dicte Ecclesie Tridentine, tunc Episcopali Sede vacante, & pro trecentis florenis auri pro expensis factis per ipsum Lippum pro defensione, & custodia dicti Castri pro co tempore, quo tenuit dictum Castrum. Item centum nonaginta quinque florenos auri nobili Militi Dom. Nicolao de Arco, & Joanni ejus Nepoti de Arco pro redemptione Jurisdictionis, & plebatus de Arco, quam habebant in pignore a dicto Dom. Episcopo Tridentino. Item ducentos florenos auri Dom. Trentino de Torculis Judici de Tridento, quos habere debet a dicto Dom. Episcopo pro custodia, & salario Caftri, & Terre de Ripa, que ipfi Dom. Trentino fuerunt assignata, & obligata pro Capitulo dicte Ecclesie Tridentine, tunc Episcopali Sede vacante; pro quibus florenis auri idem Dom. Trentinus Judex habebat, & habet in pignore a dicto Dom. Episcopo tholoneum, seu Mudam dicte Terre de Ri.

Ripa, frem mille fexcentos, & quinque florenos auri pro ftipendiis, & paghis solvendis per dictum Dom. Episcopum stipendiariis, & soldatis, quos habuit, & renuit, & ad presens habet, & tenet pro custodia, & defensione dicte Ecclesie Tridentine, Terrarum, Castrorum, & locorum spectantium ad didam Ecclesiam Tridentinam. Unde predictus Dom. Episcopus Tridentinus videns se de dictis debitis aggravatum, & se non habere pecuniam, nec alia bona mobilia, nec aliud unde poffit dicta debita persolvere, & amplius in futurum protegere, eustodire, & defendere dictas Terras, Castra, Jurisdictiones, lora, & bona dicte Ecclesse Tridentine, & timens etiam verifimiliter, ne dicte Terre, Castra, Jurisdictiones, loca, & bona ad dictam Ecclesiam spectantes, & spectantia ad manus dictorum rebellium, & inimicorum devenirent, qui ad corum occupationem continue vigilabant, & curis solicitis intendebant, habita prius super predictis diligenti, & matura deliberatione eum multis sapientibus juris utriusque, & aliis personis Ecelefiafticis, & secularibus providisset super predictis pro minori incommodo, & majori utilitate sua, & dicte Ecclesie Tridentine, ac tractaffet, & convenisset cum Magnifico, & potenti Dom. Dom. Mastino nato olim bone memorie Dom. Alboini de la Scala fideli, & devoto Sancte Romane Matris Ecclesie, & amico suo, & dicte Ecclesie Tridentine accipere mutuo, & nomine mutui ab ipfo Dom, Mastino quatnor millia florenorum auri pro dictis debitis persolvendis & dictis Terris, & Castris ad dictam Tridentinam Ecclesiam spectantibus redimendis, defendendis, & conservandis, & eidem Dom. Mastino tradere, & confignare Terras, Castra, Jurisdictiones, loca, & bona spectantes, & spectantia ad dictum Dom, Episcopum, & di-Stam Ecclesiam Tridentinam, & specialiter infrascripta, de quibus infra fit mentio, tam pro securitate, & pignore dictorum quatuor millia florenorum auxi, quam eriam ut ipfe Dom. Mafinus sua potentia, & virtute dictas Terras, & Caftra, Jurisdictiones, loca, & bona protegeret, custodiret, defenderet, ac etiam conservaret ab adversariis, & rebellibus suis, & dicte Ecclesie Tridentine, & ab aliis quibuscumque, qui vellent dietas Terras, Castra, Jurisdictiones, bona, & jura dicte Ecclesie aliqualiter occupare: & dictis de causis, & rationibus, & occasionibus suprascriptis presatus Dom. Episcopus Tridentinus eidem Dom. Mastino tradidisset, contulisset, & confignasset infrascriptas Terras, Castra, Jurisdictiones, loca, & bona ad dichum Dom. Episcopum, & ad dictam Ecclesiam Tridentinam fpectantes, & spectantia; videlicet Terram Ripe, & Castrum ejus, Castrum Tenni, Vallem Leudri, Villas & Territoria plebis Tignalis, Vallem Cavedeni ,Jurisdictionem Burgi, & plebatus de Arco cum omni jurisdictione, ac mero, & mixto imperio, & potestate plenaria, ac etiam omnes alias Terras, & loca, que & quas contingeret ipsum Dom. Mastinum in futurum acquirere, vel ad subjectionem ejus pervenire, que ad ipsam Tridentinam Eccle-

fiam quomodolibet pertinerent, seu pertinere deberent, ut de dicta concessione, traditione, & consignatione constat, & pater per publicas, & authenticas literas ipsius Dom. Episcopi Tridentini, ejus vero magno sigillo pendenti bullatas, scriptas per Albertum dicti Dom. Episcopi notarium , & scribam fub die vigefimo quarto mensis Septembris millesimo trecentesimo quadragesimo nono Indictione secunda, pro ut idem Dom. Episcopus predicta omnia & singula vera este, & fuisse ex certa Cientia, in verbo veritatis, & fidei dixit, asseruit, & confel-Sus fuit, presente dicto Dom. Mastino, & ad ejus instantiam in presentia infrascriptorum reftiam, & mei notarii infrascripti. Hinc est, quod prefatus Dom. Mastinus de la Scala volens agnoscere bonam fidem, & observare, & adimplere promissa, pollicita, & conventa prefato Dom. Episcopo Tridentino nomine mutui, servitii & amoris, dedit, numeravit, & dati, & numerari fecit idem per Dom. Franciscum Bevilaquam dantem, & numerantem no.nine, & vice dieti Dom. Mastini ibidem prefentis, & pro ipso Dom. Mastino ibidem presente, & de propriis ducatis, & florenis auri ipfius Dom, Maftini quatuor millia Aorenorum, & ducatorum boni, & puri auri, & justi ponderis prefato Dom. Joanni Episcopo Tridentino ibidem presenti pro fe, & successoribus suis, & dicta Ecclesia Tridentina recipienti, expendendorum & folvendorum per dicum Dom. Episcopum Tridentinum in utilitatibus, necessitatibus, & commodis ipfius, & dicte Ecclefie Tridentine, & specialiter pro solutione, & satisfactione suprascriptorum dehitorum, & pro redemptione dictorum Castrorum, & Terrarum dicte Ecclesie Tridentine, de quibus supra facta est mentio, computatis in dictis quatuor millibus florenis auri duobus millibus florenis auri eidem Dom. Episcopo Tridentino mutuatis, numeratis, traditis, & datis per prefatum Dom. Franciscum Bevilaquam nomine, & vice dicti Dom. Mastini, & de propriis florenis auri ipfius Dom. Mastini pro redimendo, & exigendo dictum Castrum Tenni a Dom. Lippo de Ammanatis de Pistorio Capitaneo Civitatis Brixie, de quo mutuo constat publico in-Arumento per Melchiorem notarium de S. Sophia sub die jovis decimo nono presentis mensis Novembris millesimo CCCXLIX., & Indict. infrascripta; & computatis centum, & nonaginta quinque florenis, & ducatis auri eidem Dom. Episcopo Tridentino mutuatis, numeratis, & datis per ipsum Dom. Mastinum, vel alium pro eo, nobili militi Dom. Nicolao de Arco, & Joanni ejus nepoti de Arco pro redemptione jurisdictionis, & plebatus de Arco, que habebat in pignore a dicto Dom. Episcopo Tridentino, que dictus Dom. Episcopus dixit, & afferuit ita verum effe, & fuisse presente dicto Dom. Mastino, & in pre-Sentia mei notarii infrascripti, & testium predictorum, ut de . redemptione dictorum jurisdictionis & plebatus de Arco constat publico instrumento scripto per me notarium Albertum infrascriptum, & seribam dieti Dom, Episcopi Tridentini sub die

Sabbathi quarto decimo mentis Novembris, millesimo & Indictione infrascriptis. Et renunciavit dictus Dom. Episcopus Tridentinus pro se, & successoribus suis, & dicta Ecclesia Tridentina expresse, & ex certa scientia in omnibus, & singulis supradictis, exceptioni non habitorum, receptorum, traditorum, & numeratorum ex dictis causis, & rationibus dictorum quatuor millium florenorum auri, doli mali, & in factum, actioni, conditioni, indebiti fine causa, vel ex injusta causa, finulationis contractus, vis, fraudis, seu metus, beneficio reflicutionis in integrum, litteris, privilegiis, & rescriptis impetratis, & impetrandis, Papalibus, Imperialibus, Patriarchali. bus, sinodalibus, & sedis Apostolice legatorum, & omnibus legibus, juribus, constitutionibus civilibus, & canonicis, & municipalibus, statutis, consuctudinibus, & reformationibus, & provisionibus sapientum, & Communis, seu Civitatis verone. & Tridenti, & cujuslibet aiterius Civitatis, Castri, & loci, prefentibus, & futuris, & generaliter omnibus, & fingulis aliis juribus, exceptionibus, & defensionibus juris, & facti, quibus vel alicui corum posset nunc, vel in futurum facere, vel venire contra predicta, vel aliquod predictorum. Promittens idem Dom. Joannes Episcopus Tridentinus solemni stipulatione per fe, successoresque suos, & dictam Ecclesiam Tridentinam eidem Dom. Mastino ibidem presenti pro se, & suis heredibus, & successoribus, & cui, vel quibus dederit, vel cesserit ftipulanti, & recipienti, dare, folvere, & restituere eidem Dom. Mastino, & heredibus, & successoribus suis predictis cum effectu, omni exceptione remota, quandocumque, & quotiescumque ad ipsius Dom. Mastini liberam voluntarem dictos quatuor millia florenos, & ducatos auri de bono auro, & justo, & legali pondere in Civitate Verone, Tridenti, Padue, Vincentie, Venetiis, Bononie, Brixie, Mediolani, & Avenionis, & in ahis quibuscumque Civitatibus, Terris, & locis, in quibus, seu in qua, & quo dictus Dom. Mastinus, velejus Procurator, seu legitimus nuntius peteret ab ipso Dom. Episcopo, vel ejus successoribus, vel requireret in judicio, vel extra. Et pro securitate, & pignore dictorum quatuor millia florenorum, & ducatorum auri eidem Dom. Episcopo mutuatorum prefactus Dom. Episcopus Tridentinus pro se, & successoribus suis & dicta Ecclesia Tridentina laudavit, approbavit, ratificavit, & confirmavit omni jure, modo & causa, quibus melius fieri potuit, eidem Dom. Mastino pro se, & suis heredibus, & successoribus predictis recipienti omnem concessionem, traditionem, & impignorationem factis per ipsum Dom, Episcopum Tridentinum prefato Dom. Mastino de dictis Terris, Castris, jurisdictioni-bus, locis, & bonis ad se, & dictam Ecclesiam Tridentinam pertinentibus, & spestantibus in omnibus, & per omnia, pro. ut , & fecundum quod in dictis publicis litteris dicti Dom. Episcopi Tridentini factis, & scriptis super dicta concessione, traditione, & impignoratione dictarum Terrarum, Caftrorum mrif.

Documenti.

jurifdictionum, locorum, bonorum, & jurium fuorum, & dis che Ecclesie Tridentine, de quibus mentio supra facta est, ples hius continetur, ac etiam de novo ad majorem firmitatem, & robur omnium, & singulorum predictorum, ac cautelam idem Dom. Joannes Episcopus Tridentinus pro le, & succelforibus suis, & dicta Ecclesia Tridentina, dictas Terras, Ca-Ara, jurisdictiones, & loca, ac bona sua, & dicte Ecclesie Tridentine, videlicet dictam Terram Ripe cum ejus Caftro Castrum Tenni, Vallem Leudri, Villas, & Territoria plebatus Tignalis, Vallem Cavedoni, jurisdictionem Burgi, & plebatus de Arco, que sunt foti septingenti, & viginti duo, & debent solvere pro quoque foco quoliber anno quaruor libras dicto Domino Episcopo, & nunc debent folvere quolibet anno pro quoque foco dicto Dom. Mastino pro suo falario, & quadraginta solidos pro quoque foco quolibet anno pro falgrio Capitanei, vicarii, massarii, & notarii, secundum quod idem Dom. Episco. put ita verum esse dixit, asseruit, & convenit, ac dedit, concessit, & tradidit eidem Dom. Mastino pro se, & heredibus; & successoribus predictis suis cum omni jurisdictione, ac mero & mixto imperio, & plenaria potestate, & omnes alias Tera ras, & loca, que, & quas contingerer ipfum Dom. Mastinum in futurum acquirere, vel ad subjectionem ipsius pervenire, ad dictam Ecclefiam Tridentinam quomodolibet pertinentes, & perrinentia. Et hoc tam pro securitate, & pignore dictorum quatuor millia florenorum, & ducatorum auri, quam etiam, ut idem Dom. Maftinus dictas Terras, Castra, jurisdictiones, loca, & bona protegat, custodiat & defendat bona fide pro posso suo a quibuscumque rebellibus, & adversariis dicti D. Episcopi, seu dicte Ecelefte Tridentine, & ab omnibus dictas Terras, Caltra, jurifdictiones, & loca, & bona volentibus occupare, & cum pactis, modis, & conditionibus infrascriptis inter ipsas partes expresse initis, & conventis, In primis quod prefatus Dom, Mastinus sit, & esse debeat in predictis Terris, Caftris, & locis, & generaliter in toto districtu, & diecesi Tridentina, Capitaneus generalis dicti Dom. Episcopi, & dicte Eccleste Tridentine cum plenaria porestate, ac mero, & mixto imperio, & omni jurisdictione, cum potestare creandi, ponendi, & constituendi in eis, qualibet, & quoliber eorum Potestates, vicarios, massarios, notarios, & alios quoscumque officiales generis cujuscumque, & pofitos revocandi, & cassandi quandocumque, quotiescumque, & secundum quod dieto Dom. Mastino placuerit, & videbitur expedire. Et ita prefatus Dom. Episcopus Joannes Tridentinus prefatum Dom. Mastinum suum, & dicte Ecclesse Tridentine Capitaneum generalem cum dicto mero, & mixto imperio, & cum dicta jurisdictione, & potestate in dictis Terris, & locis fecit, con-Mituit, & creavit, revocando omnes, & singulos alios Capitaneos, vicarios, Potestates, & officiales generis cujuscumque per ipsum Dom. Episcopum, vel alium pro eo hinc vero hactenus constitutos. Item quod dictus Dom. Mastinus habere debeat quo-

quolibet anno pro sua persona, & pro suo salario. . . salaria Capitaneatus, & aliorum officialium consueta, & deputata quadringentos florenos auri; & ita eos prefatus Dom. Episcopus eidem Dom. Mastino constituit, & ordinavit, & ex certa feientia deputavit, Item quod dictus Dom. Mastinus possit, & debeat ultra predicta percipere, & habere omnes fructus, redditus, & proventus generis cujuscumque Episcopatus, & Plebatuum Ripe, Tenni, & Cavedeni, & omnium aliarum Terrarum, & locorum suprascriptorum ad dictam Ecclesiam Tridantinam spoctantium, & que, & quas contingeret imposserum didum Dom. Mastinum acquirere, vel ad ejus subjectionem pervenire. Item quod dictus Dom. Mastinus non teneatur ipfas Terras, Castra, jurisdictiones, & loca aliquo modo, vel causa reddere, vel restituere dicto Dom. Episcopo, vel ejus succefforibus, seu Ecclesie Tridentine, nisi prefato Dom. Mastino, vel ejus heredibus, & successoribus predictis prius fuerit solutum, & integre satisfactum de dictis quatuor millibus florenis, & ducatis auri, ut de expensis justis, seu legirimis, quas continget ipsum Dom. Mastinum vel alios pro co sacere, vel fustinere pro custodia, defensione, & conservatione dictorum locorum, & Terrarum, & cujuslibet earum tam eidem traditarum, quam in futurum ad ejus subjectionem pervenientium; vel ipsis quatuor millibus florenis, & ducatis auri, & expensis oblatis, & depositis penes idoneam personam ad hoc. ut dicto Dom. Mastino, vel ejus certo nuntio dentur, & integraliter persolvantur, a qua persona idem Dom. Mastinus posfit libere, secure, & commode accipere, & habere. Item quod dictus Dom. Mastinus per se, vel officiales suos debeat custodire, salvare, & defendere bona fide, pro suo posse, supradictas Terras, Castra, Valles, & loca, & homines earum, & quascumque alias Terras, & loca, que, & quas contingeret didum Dom, Mastinum in futurum recuperare, vel ad subjectionem fuam pervenire, dicto Episcopatui, & Ecclesie Tridentine subjectas, seu quomodolibet pertinentes, & eas bene regere, & gubernare secundum statuta, & consuetudines dictarum Terrarum, & locorum haftenus observatas cum honoribus, jurisdictionibus, oneribus, libertatibus, privilegiis, & immunitatibus confuetis quibuscumque. Item quod dictus Dom. Mastinus per fe, vel alios non possit, nec debeat predictis Terris, & locis, nec hominibus habitatoribus earum aliquod onus, vel gravamen de novo indicere, vel imponere, seu imponi facere ultra onera, que predicte Terre, Caftra, & loca, & homines earum confuerum, & consueta sunt solvere, & prestare ipsi Dom. Episcopo Tridentino, predecessoribus fuis, & Ecclesie Tridentine, & ipecialiter aliqua datia, vel gabellas, nec aliqua alia inusitata. Item quod dictus Dom. Maftinus pro securitate, & pignore di-Aorum quatuor millia florenorum, & ducatorum auri, & expensarum, de quibus supra facta est mentio, debeat habere, & tenere fine contradictione dicti Dom. Episcopi Tridentini, &

successorum, & Ecclesie Tridentine, & cujuslibet alterius pers sone Ecclesiastice, vel secularis dictam Terram Ripe, Castrum ipfius, & Caftrum Tenni, & omnes alias Terras, Caftra, Vala les, jurisdictiones, & loca supra memorata, & alia acquirenda per eum cum predictis modis, & conditionibus suprascripris, & infrascriptis, donec eidem Dom. Mastino, vel predia Etis heredibus; & fuccessoribus fuis fuerit folutum, & integre fatisfactum de dictis quatuor millibas florenis, & ducatis aus zi, & expensis legitimis supra expressatis: quibus solutis & integre satisfactis, vel eis oblatis, & depositis, ut supra di-Rum eft, dictus Dom. Mastinus, & ejus heredes, & successo? res predicti, dictas Terras, Valles, & loca eidem Dom. Epif. copo, & successoribus suis, seu Ecclefie Tridentine, reddere, confignare, & reftituere teneantur. Item quod dictus Dominus Mastinus teneatur, & debeat compensare in dictis expensis fiendis, seu que fieri contigerit per ipsum Dom, Mastinum, vel alios pro co in custodia, defensione, & regimine predictarum Terrarum, Castrorum, & locorum, de quibus supra facta est mentio, & in falario dictorum quadringentorum florenorum, collectas, seu salaria dictarum quatuor librarum pro quoque foed anno quolibet, & omnes redditus, & proventus bonorum Episcopatus dictarum Terrarum traditarum, & ad fubjectionem ejus sponte pervenientium, ac etiam redditus Mude, sen Thos lonei dicte Terre Ripe, que , & quas contingeret ipsum Dom. Mastinum recipere, vel habere de dictis Terris, Castris, & los eis supra expressatis. Item quod dictus Dom. Mastinus habere & percipere debeat omnia commoda, salaria, redditus, & proventus, ac etiam omnia incommoda supportare illarum Terrarum, & locorum, quas, & que prefatum Dom. Maftinum per vim recuperare contingeret, vel habere de Terris, & locis di-Si Episcopatus, & dicte Ecclefie Tridentine, & ca non compensare in expensis supra memoratis. Que omnia & singula suprascripta, & infrascripta predicti Reverendus Pater Dominus Joannes Episcopus Tridentinus pro se, & successoribus suis, & dicta Ecclesia Tridentina, & Dom. supradictus Mastinus sibi ad invicem solemnibus stipulationibus promiserune, ac mihi notas rio infrascripto, & publice persone ftipulanti, & recipienti no. mine, & vice dictorum Dom. Episcopi Tridentini, & succesforum suorum, & difti Dom. Mastini, & suorum heredum, & successorum predictorum, & cujuslibet eorum, & omnium, & singulorum aliorum, quorum interest, vel interesse posset, vel poterit in futurum semper, omnique tempore habere firma, & rata, & attendere, observare, & adimplere, & in nullo per se, vel alios contrafacere, vel venire, nec facienti, vel mos venti contra consentire de jure, vel de facto, aliquo modo, & jure, ratione, vel causa sub obligatione, & hypotheca omnium fuorum bonorum mobilium, & immobilium, supellectilium, jurium, & eorum, que de generali obligatione tacite excipiuntur, presentium, & futurorum dicti Dom. Episcopi, & dicte EC.

DOCUMENTI. 143 Exclesie Tridentine, & dicti Dom, Mastini, & subrum heredum, & cujusliber eorumdem, & fub refectione omnium, &e fingulorum damnorum, intereffe, & expensarum litis, & extra. Renunciantes predicte partes, & quelibet earum fibi ad învicem de predictis, & circa predicta, & quelibet predicto. rum, sponce & ex certa scientia exceptioni non ita facti, & celebrati supradicti contractus, & quod ita non sit, & fueris rei veritas, ut supra, & infra continetur, ut dictum eft, & exceptioni doli mali, & in factum actioni, conditioni, indebiti fine caufa, vel ex injusta causa erroris, fraudis, vis, vel metus, & fimulationis contractus, & omnibus aliis juribus. exceptionibus, beneficiis, & defensionibus, & legum, ac jus tium auxiliis tam Canonicis, quam civilibus, & municipalis bus, & aliis quibuscumque quibus possent ipse partes, vel as lique earum contra predicta, vel aliquod predictorum excipere, facere, vel venire per se, vel alios aliquo modo, jure, ratione, vel caufa sub bonorum, & jurium partium predictarum, & cujuslibet earum presentium, & futurarum obligatione, & hypotheca predictis, que bona, & jupa una pars pro altera, & e converso fese precario nomine constituit possidere, vel quali usque ad integram observationem omnium, & singulorum supra expressorum.

Actum, datum, & factum verone in Palatiis dicti magnifici Dom. Dom. Mastini de la Scala positis in contrata Sancte Marie antique in presentia nobilis militis Dom. Spinete Marchios his Malaspine, sapientum virorum Dom. Petri qu. Dom. Ubaldi de Broilo de Ponte Petre, Joannis Dom. Guidonis de Merazariis de S. Thoma Judicum, Dominorum Francisci qu. Dom. Gulliclmi Bevilaqua de Sancto Michaele ad Portam, Regutii qu. Dom. Lotti de Florentia habitatoris Verone in contrata Sance Cecilie, set Melchioris qu. Dom. Bonaventure de Sancta Sophia Cancellarii dicti Dom. Mastini, sapientis viri Dom. Treatini judicis de Torculis de Leudro Civis Tridentini, Joannis notarii qu. Gottofredi de Ripa, se Francisci notarii qu. Dom. Silvestri de Sancto Sebastiano, & aliis multis ad hec vocatis testius se specialiter & rogatis, Nativitatis Dominice anno millestro trecentessimo quadragesimo nono, Indict. II., die Dominico

vigefimo nono mensis Novembris.

Et ego Albertus qu. Dom. Martini de Floriis Civis Mantuanus notarius Imperiali auctoritate, & scriba dicti Dom. Episcopi premissis omnibus & singulis in presenti centractu contentis ana cum Jacobo notario infrascripto, & in presentia testium suprascriptorum presens sui, & ea omnia de dictarum partium mandato, & rogatu publice scripsi, messque signo, & nomine consuetis roboravi.

Ego Jacobus qu. Dom. Philippi de Guastalessis de mercato sovo Imperiali auctoritate notarius his omnibus & singulis una cum suprascripto Alberto notario presens sui, meque rogatum Num. MCCCCLXXXII. Anno 1349. 6. Decembre.

Risposta del Podestà di Trevigi al Doge sopra la Ducale intorno all'Abane di Vidore, che pretendeva il feudo di Selva. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Domino Duci.

Magnifice Domine mi. Frater Franciscus Abbas monasterii de Vidoro Oenetenfis Diecesis nuper mihi presentavit quasdam litteras Ducales continentes, qualiter idem Abbas noviter exposuerat coram Dominatione vestra, quod dictum Monasterium babet in Montello diftrictu Ter. quemdam locum nominatum Castellum, & Castellare Silve cum duobus mansis terre eidem Castellari pertinentibus, quem locum quidam ejus predecessor olim Abbas dicti Monasterii dederat in feudum, jam est diu, euidam Hensidisio de Guidotis de Ter., & postea per alium Abbatem datus fuerat in feudum Dominis Rizardo, & Guecelloni de Camino: & quod a tempore guerre nuper preterite Commune Ter, sibi tenuit, & tenet locum, & possessiones premissas. Et quia per ipsas litteras mihi mandatur, quod habita inquisitione, & examinatione diligenti de negotio prefato, & a quo tempore citra Commune Ter. habuit, & tenuit possessionem ipsius loci, quidquid invenirem, & jura omnia Communis Ter. Dominationi vestre denotare curarem; statim ipsis litteris receptis tentari feci in Cancellaria vestri Communis Ter., & inveni quod tempore regiminis primi viri nobilis fer Petri de Canali tunc Potestatis Ter. idem ser Petrus informatus de veris, & plenis juribus Communis Ter., fecit per findicos Communis Ter. uprehendi tenutam dicti loci, & possessionum predictarum simul cum multis aliis possessionibus dicti Communis, que tunc detinebantur per Comites de Collalto, qui Comites tempore guerre nuper preterite reedificari fecerant in loco Castellaris predicti unam fortiliciam, quam appellari fecerunt malgradum, que fortilicia nunquam debebat relevari secundum reformationes Majoris Consilii Civitatis Ter. Et iplam fortiliciam idem Dom. Petrus de Canali destrui, & dirui fecit. Et predicta fuerunt in MCCCXL. Post hec Comes Schenella de Collalto porrexit petitionem suam super predictis felicis memorie Serenissimo Dom. Bartholomeo Gradonico predecessori vestro: per quam petitionem presatus Serenissimus predecessor vester scripsit eidem ser Petro de Canali, & idem qu. Petrus suam responsionem fecit super predictis. Post hec tempore regiminis qu. viri nobilis ser Joannis Gradonico tune Potestatis Ter, suecessoris dicti fer Petri de Canali iterum Comites de Collaito porrexerunt petitionem supradicto Sere nithino Predecessori ventro de supradictis, qui magnificus Predecessor vester scripsit eidem qu. Joanni Gradonico, quod in predictis terminare, & definire deberet, ficut eidem videretur juftum : remanentibus possessionibus in statu, quo erant. Post hec tempore regiminis qu. viri nob. qu. Nicolai de Priolis tunc Poreitatis Ter. per nuncium, & curatorem filiarum qu. Dom. Rizardi Novelli de Camino porrecta fuit petitio de possessionibus supradictis supradicto magnifico Predecessori vestro, que petitio transmilla fuir eidem qu. Nicolao de Priolis, qui ser Nicolaus ordinate tangendo omnia, que faciunt ad informationem hujusmodi negotii responsionem fecit : nec unquam Abbas suprascriptus, nec aliquis ejus Predecessor comparuit petens aliquid de ils, que petere videtur ad presens. Et ut Dominatio vestra plenam habere possit notitiam de predictis per ordinem, eidem Dominationi transmitto exemplum premissorum, secundum quod in registris vestris Communis Ter, continetur presentibus interclusam. Commune autem vestrum Ter. tenuit, & possedit dictas possessiones a dicto tempore primi regiminis ser Petri de Canali cirra, que sunt circa annos IX., & hodie tenet, & possidet: & idem ser Petrus de Canali sub eius secundo regimine affictavit dictas possessiones de Montello, inter quas possessiones est dictum Castellare cum dictis mansis, ad quinque annos pro affictu, & responsione lib. quinque centum parvorum in anno, que affictatio complevit sub regimine que viri nobilis ser Joannis Mauroceni Predecessotis mei: & idem ser Joannes Maurocenus ipsas possessiones assictavit ad annos X. pro pretio lib. CCCCX. parvorum in annum: & jam transa-Aus est annus unus dicte affictationis.

Marcus Ruzinus de ejus mandato Potestas, & Capit. Ter.

Data Tar. VI. Decembris.

Num. MCCCCLXXXIII. Anno 1349. 31. Decembre.

Delegazione fatta dal Doge al Podesta di Trevigi per giudice nelle pretese contro li Caminesi. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo &c. Nobili, & sapienti viro Marco Ruzino &c. Notificamus vobis quod in MCCCXLIII. die primo Aprilis in nostris Consiliis minoris, Rogatorum, & de XI. capta fuit pars infrascripti tenoris. Cum aliqui nostri fideles de partibus Ter., scilicet de terris nostris conquerantur quod Dom. Rizzardus, & Gerardus de Camino Fratres occupant, & tenent suas possessiones, que sunt in corum territoriis, vel aliter debent ab eis recipere, & ab ipsis non possint consequi jura sua, & non habeant viam conveniendi eos alicubi, & noftris non possimus in jure deficere; vadit pars quod commit-Tom. XII.

tatur Potestati nostro Ter, qui est magis competens judex; quam esse possit, quod faciat predictis complementum rationis, & justitie contra ipsos de Camino, & sua bona, citana do cos, & servando formam, que ordinata est servari in redadendo jure in Civitate Ter., & districtu. Quare fidelitati vestre mandamus, quatenus ipsam partem, sient continet contra quos libet debeatis inviolabiliter observare. Et ad rei memoriam presentes litteras saccre registrari, ut saciant unicuique rationis, & justitie debitum, & plenarium complementum.

Data in nostro Ducali Palatio die ultimo Decembris Ind. III.

#### Num. MCCCCLXXXIV. Anno 1350.

Supplica per aggregazione alla Cittadinanza di Bassano: Ex Tabbulario Civitatis Bassani. In libro Partes capte in majori Consilio Communis Bassani de annis 1349. e 1350.

Coram vobis nobili viro dom. Patharo de Buzacharinis Terre Baxani honorando Potestari, & coram vobis dom. Francischino de Cividado ejus judice, nec non officialibus, Consulbus, & hominibus Terre Baxani, suplicat & humiliter petit Marchus notarius de Curto, quod vobis placeat ipsum accipere in Civem Terre Baxani, offerens se paratum ad substinendum honera & factiones Communis Baxani, & ad presens substinet.

Que suplicatio inter Consiliarios qui fuerunt numero XXIX. placuit omnibus, quod dictus Marchus sit Civis Terre Baxani, exceptis tribus.

## Num. MCCCCLXXXV. Anno 1350, 15. Gennajo.

Escuzione del Podesta di Trivigi giudice nelle cause contro i Caminesi. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Magnifico, & potenti viro Dom. Rizzardo de Camino Comiti Cenetenfi.

Noverit vestra clara nobilitas nos nuper recepisse litteras a Ducali Dominatione inter alia continentes, quod capta est pars in Consilio Minori, Rogatorum, & de XL. Communis Venetiarum, quod cum aliqui de partibus Tat. ipsi Domino sint conquesti vos tenere, & occupare suas possessimos, que in vestris territoriis sunt, & jacent, seu aliter debent a vobis recipere, & habere, & non habeant viam conveniendi vos alicubi, quod nos tamquam judex magis competens, quam esse posses i posses talibus faciamus justitie complementum, servando formam, que ordinata est in jure reddendo in Civitate Ter., & districtu: Nos itaque mandato Ducali in ipsis litteris inserto, prout debe-

bemus, & tenemur, obedire volentes, vos presentibus requistimus, & monemus ut nobili viro Domino Floravanto de Burfio judici, Madio Radessi de Madio notario de Tar., nec non Tayacino, qui suit de Coneclano, & nunc habitat Ter., qui omnes contra vos intendunt agere, & producere jura sua, die tertia post harum presentationem vobis fastam, si juridica suerit, alias die Iv. non seriata coram nobis per vos, vel per legitimum responsalem . . . responsuri de jure comparere curetis . . . . son . . . . ut premissum est procedemus secundum juris ordinem, & statuta Communis Ter. in talibus observandum, ut nobis juris ordo distaret. In quorum testimonium presentes sigilli nostri officii mandavimus communiri, & eas ad cautelam in actis nostre Civitatis registrari: de quarum presentatione Nicolao Preconi nostro latori earum, vel publico instrumento inde consecto dabimus plenam sidem.

Marcus Ruzinus de Ducali mandato Potestas, & Capit. Ter.

Data ibi XV. Januarii Ind. III.

Num. MCCCCLXXXVI. Anno 1350. 23. Gennajo

Comando del Doge d'informare intorno al supplir alle solennità omesse, in molei stromenti per motivo della peste. Copia trata ta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo &c. Nobili, & fapienti viro Marco Ruzino &cc. Scripsiftis nobis quod ex defectu quamplurium notariorum, qui in Civitate Ter. rogati de Testamentis, & aliis instrumentis tempore epidemie vel alias omiserunt de solemnita. tibus opportunis, multa erant passuri dispendia, nisi per aliqualis subventionis remedium provideretur eisdem. Quare optantes, in quantum cum justitia possumus nostris fidelibus subvenire, fidelitati vestre scribimus, & mandamus, quatenus cum judicibus vestris, & aliter, ut vobis videtur, examinare debeatis, si defectibus supradictis potest, non derogando statutis Communis Ter., nec juribus aliotum, subveniri de jure: Et nobis rescribatis quidquid inveneritis, & vestrum confilium. Verum si per vos ex vigore vestri regiminis posset ia aliquo dictorum casuum, & defectuum, absque nostra auctoritate, seu licentia exhiberi subventio, potest vestra prudentia in hoc facere, & procedere, sicut fibi videbitur effe justum.

Data in nostro Ducali Palatio die XXIII. mensis Januaria

Indict. III.

Num. MCCCCLXXXVII. Anno 1350. 6. Febbrajo.

Ricordo del Podestà di Trevigi di porre un pedagio al Ponte della Piave, che allor facevasi, Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Domino Duci.

Excellent. Domine mi. Pateat dominationi veftre, quod Dacia, & mude vestri Communis Ter. incipiunt incantari, & cras, Deo propitio, erit principium ipsius incantus, & quia pedagium barche transitus Plavis, quod exigitur, ubi nunc construitur Pons Plavis, consueverat affictari simul cum muda magna Civitatis, & districtus Ter., quod quidem Pedagium, prout asserunt vestri mudarii de Ter., valere consueverit annuatim eirca lib. CC. parv.; videretur mihi dum Dominationi veftre placeret, quod pedagium predictum incantaretur, & afficharetur per se, quia prout sentire potui, muda predicta non affictabitur pretio minori, quamquam excipiatur pedagium suprascriptum: Et transitus Pontis, quem Pontem cum auxilio Dei spero perfici facere sub tempore mei regiminis, affichabitur, prout imaginor, & prout se concordat vester Capitaneus Pontis Plavis, circa Duc. CC. auri accipiendo de infrascriptis rebus, & exigendo ad dictum Pontem, cum perfe-Etus fuerit, secundum quod alias vestre Dominationi descripsi, prout inferius declaratur.

Primo ficut pedes transiens nunc in barca folvit parv. IV.,

ita solvat pro ponte par. II. Er homo eques, ficut folvit nunc parv. XII, ita folvat pro parv. VI.

Et equi, & eque solvant, sicut solvebant, pro quolibet par. XII. Et pro qualibet bestia bovina pro qua solvebatur parv. VIII., parv. VI.

Et pro quolibet plaustro vacuo conducto per pontem cum duabus bestiis bovinis solvant, computando dictas bestias, ut parv. XVIII. est dictum

Et pro quolibet plaustro oneratorio, blado, & aliis mercimoniis folvatur fol. IV. parv.

Et pro quolibet plaustro onerato lignis, feno, & paleis sol. II. parv.

Et pro qualibet bestia minuta folvatur.

Et propterea si Dominationi vestre placuerit, quod transitus dicti Pontis affictetur per fe, & exigantur predicta per modum predictum, vel quod affictetur cum muda, vel quod in dicta exactione addatur, vel minuatur, corrigat, addat, & minuat, mandet, & ordinet veftra Dominatio mihi ficut duxerit statuendum, parato Dominationis ipsius totaliter parere mandatis.

Marcus Ruzino de suo mandato Ter. Potestas , & Cap.

Data Ter. die VI. Februarii Ind. III.

Num. MCCCCLXXXVIII. Anno 135c. 22. Febbrajo.

Infeudazione fatta da Maddalena da Camino d certi suoi sudditi con obbligo di abitar in Portobusoledo: e possesso preso da feudatari. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

In nomine Domini Amen. Anno ejusdem MCCCL. Ind. III. die XXII. mensis Februarii, presentibus Auliverio Castaldo Camini filio ser vidoti de Fontanellis, Magistro Philippo Sartoqu. Dominici de Prata nunc Portus Bufoledi commoranti. Uberto notario qu. ser Nicolai de Portu Bufoledi, Nicolao dieto Colla qu. ser Titiani de eo loco, Ariano Becario de predicto loco testibus ad hec specialiter vocatis, & rogatis, & aliis. Nobilis, & egregia dom. dom. Magdalena de Camino Co. mitissa Cenetensis uxor qu. bone memorie magnifici, & generosi dom. dom. Gerardi de Camino Co: Cenetensis tutrix, & tutorio nomine nobilis, & potentis pupilli dom. Guecellonis sui filii, & filii, & heredis qu. antedicti dom. Gerardi predecefforum dicti filii sui, volens in bonis cjus vestigia imitari, & in acquirendo ejus fideles, atque servitores credit thesaurum incomparabilem acquirere, & ob remunerationem obsequiorum multorum fidei, & amotis circa cam, & filium fuum, & domum suam ab Attanello, & Jacobo fratribus filiis qu. Engrami de Septimo hactenus prestitorum, & in vinculum perpetue habitationis faciende in Castro Portus Bufoledi, atque fidelitatis observande deinceps circa dictum pupillum, dedit, & concesfit jure feudi, & habitantie secundum usum, & consuctudinem domus Camini predictis Attanello, & Jacobo fratribus, pro se, & suis heredibus utriusque sexus legitimis tantum : Imprimis unam domum de muro, & pariete cupertam a cupis positam in burgo Portus Bufoledi ante pontem cupertum, alias retentam per Franciscum olim Gastaldionem, que domus potest esse trium passorum, salvo plus, vel minus, cujus hi dicuntur confines, a tribus partibus via publica, & a parte pofteriori Liquentia. Item unum manfum positum in Villa Septimi rectum, & laboratum per Nicolaum qu. Petri de Lonfera contentum in pluribus petiis terre cum uno Cafali super edificato cum uno horto se tenente, quod potest esse circa unum jugerum terre, cujus ii dicuntur confines: a mane quedam via five tramis, qua itur Portum Bufoledum, a meridie terra Curie Portus Bufoledi, a sero labitur flumen Liquentie, & a monte terra predicte Curie. Item unius perie terre aratorie vidigate, & plantate posite ante Casale, in extimatione duorum jugerum terre, cujus hii dicuntur confines: a mane via publica, a meridie terra predicte Curie, a fero terra pre-dictorum Attanelli, & Jacobi Fratrum, & a monte via publica: Item unius campi de riva in extimatione duorum jugerum k 2

terre, cujus hii dicuntur confines : a mane, meridie, fero & monte vie publice. Item unius campi de paludis in extimatio. ne duorum jugerum terre, cujus hii dicuntur confines; a mane est pratum predicte Curie, a meridie, fero, & monte via publica. Item unius petie terre aratorie, & prative in extimatione duorum jugerum terre, cujus hi dicuntur confines; a mane terre predictorum Attanelli, & Jacobi fratrum, a meridie funt paludes, a sero via publica, a monte pratum predictorum Attanelli, & Jacobi fratrum, Item unius campi de riva plana in extimatione duorum jugerum terre, cujus hii dicuntur confines : a mane, & meridie terra dictorum Attanelli. & Jacobi fratrum, a sero labitur flumen Liquentie, & a monte via publica. Item unius campi reganacii in extimatione duorum jugerum terre, cujus hii dicuntur confines: a mane terra Menegelli, a meridie terra predicte Curie, a sero terra Francisci qu. Accardini, & a monte terra predicte Curie. Item unius petie terre posite apud Buscum Vendrami in extimatione unius jugeris terre, a mane est via Viza, & meridie terra prefate Curie, a fero, & monte via publica. Item unius perie terre prative, & buschive in extimatione unius jugeris terre, cujus hii dicuntur confines; a mane via publica, a meridie terra predicte Curie, a fero, & monte terra prefatorum Attanelli, & Jacobi fratrum. Item unius Clusure de perario in extimatione unius jugeris terre : a mane, meridie, & monte via publica, & a sero terra dicti mansi. Item unius campi de Valle in extimatione dimidii jugeris terre, cujus hii dicuntur confines : a mane terra antedicte curie ; a meridie, & sero via publica, & a monte terra dicti mansi. Item unius campi de talpotiis in extimatione unius jugeris terre, cujus hii dicuntur confines ; a mane terra prefate curie, a meridie terra antedicti Francisci, a sero terra dicti mansi, & a monte via publica, salvis tamen veriori extimatione, & verioribus confinibus omnium rerum fibi datarum, ad habendum, tenendum, & possidendum, & quidquid sibi, & eis heredibus, salvo quod dictum eft, videlicet jure fidelitatis, & continue habitantie. & etiam falvo quod totum vinum quod percipitur ex dicto manso ultra affictum sex congiorum venire debeat eidem pupillo, & sex congia penes se de afficu perpetuo habere, ac etiam reservata decima dicti mansi antedicto pupillo perpetuo placuerit faciendum cum omnibus, & singulis, que infra predictarum rerum continentur confines, vel alios, si qui forent veriores, accessibus, & ingressibus suis, usque in vias publicas, & cum omnibus, & singulis, que habent sub se, vel quos, seu intra fe in integrum, omnique jure, & actione, usu, seu requisitione eis ex ipsis rebus, vel pro ipsis rebus, aut ipsis rebus modo aliquo pertinent. Quas res dicta domina Magdalena tutrix, & tutorio nomine antedicto pro ipsis Attanello, & Jacobo fratribus, & nomine eorum constituit possidere usquequo ipfarum rerum possessionem exceperint corporalem, quam accipiendi fua

ã.

auctoritate, & retinendi deinceps eis licentiam omnimodam contulit, atque dedit. Ceterum predictis omnibus sic peractis eadem dominatio tutorio nomine quo supra, in robur, & confirmationem concessionis predicte cum baculo ipsos Attanellum, & Jacobum fratres de predicto feudo legitime inveftivir in fignum perpetue habitantie fiende, ut dictum eft , & fidelitatis prestande: promittens prefata domina Magdalena tutrix. & tutorio nomine ipfius dom. Guecellonis pupilli dictis Attanella, & Jacobo fratribus pro se, & suis heredibus utriusque fexus legitimis tantum stipulantibus, & recipientibus litem, & controversiam eis de dictis rebus, vel carum occasione ullo tempore non inferre, nec inferenti consentire, sed ipsas res eis ob omni hamine, & universitate legitime defendere, au-Aorizare, & disbrigare, & predictam concessionem & omnia. & fingula suprascripta perpetuo firma, & rata habere, & tenere, & non contrafacere vel venire per se vel alium , aliqua ratione, vel causa, de jure, vel de facto sub pena extimationis dictarum rerum stipulatione premissa: & pena solura, vel non, tamen presens contractus semper suam obtineat firmitatem. Item reficere, & restituere eis omnia, & singula damna, & expensas, que vel quas substinerent litis, & expensis. Pro quibus omnibus, & singulis sic firmiter observandis, & efficaciter adimplendis obligavit prefata Domina tutorio nomine ipsius pupilli bona omnia antedisti pupilli eisdem recipientibus. ut dictum est. Quam quidem concessionem & omnia, & singula suprascripta fecit prefata domina Magdalena tutrix, & tutorio nomine ipsius dom. Guecellonis filii sui exeo, & pro co quod dicti Attanellus, & Jacobus fratres ibidem, & in prefenti promiserunt ipsi domine Magdalene tutrici stipulanti vice & nomine ipsius pupilli filii sui, & corporaliter juraverunt ad S. D. E. ex nunc perpetuo habitare in dicto Castro Portus Bufoledi, & ei, & dicto pupillo fideles effe Vassallos, eam & dictum pupillum, & ejus heredes, res, jura, & honores ipsius pro posse fideliter conservare, & nullatenus, quod in derrimentum vel periculum five damnum persone vel personarum, rerum, jurium, & bonorum, atque honorum fui, & fuorum heredum verti posse aliquid per se vel alios contrastare, vel modo aliquo machinare vel contractari. Immo si ques hoc vel aliquid eorum tractare, & procurare fenserint, quo velocius potuerint dicte Domine vel pupillo indicare, & quidquid eis sub fide, & credentia impositum fuerit, fecretum fideliter retinere, nec non personas, res, jura, & honores suos adversus quoscumque tueri & totis viribus ei, & suis heredibus reddere, ac per omnia impertiri.

Actum Portus Bufoledi super Palatio.

Ego Jacobus dictus Copus filius Aylini de Brugneria nune Portus Bufoledi commorans Imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui, & rogatus scripsi suprascriptis millesimo, & Indictione, die IV. Marrii, presentibus supradicto Nicolao dicto

colla, Iccamelle qu. Zanutelli de Portu Bufoledo, Nicolav habitatore dicti mansi testibus, & aliis. Supradictus Attanellus vice, & nomine supradicti Jacobi fratris sui, & licentia sibi concessa per nobilem, & egregiam dom. dom. Magdalenam tutricem suprascripti dom. Guecellonis filii sui, de qua licentia pate supradicto instrumento scripto manu mei Jacobi notarii jur, sudi & habitantie intravit in tenutam, & corporalem posses siche domus, & supradicti mansi aperiendo ostia dicte domus, & eundo huc, & illuc per dictum mansum pedibus calcando, terram projiciendo, arbores dicti mansi frangendo, ut moris est. Qui Attanellus pro se, & vice, & nomine dicti Jacobi fratris sui, non solum animo, sed etiam corpore tanquam verus seudatarius asseruit possidere.

Actum in Villa Septimi in curtivo dicti mansi.

Ego Jacobus dichus Copus &cc.

### Num. MCCCCLXXXIX. Anno 1350. 1. Aprile.

Il Patriarea d'Aquileja invefte Leonardo da Sacile di alcuni beni presso Cavolano, che surono di Rizzardo da Camino. Ex Protocollo Gubertini de Novate existente apud filios nob, viri Catoli Fabrizio Utinensis.

Anno domini MCCCL. Indict. III. die I. Aprilis Sacili sub lobia Communis dicte Terre. Magister Leonardus Barbitonsor de Sacilo supplicat Bertrando Patriarche, ut ipsum investire dignetur de bonis positis juxta Cavolanum, que habuerat in seudum habitantie a qu. dom. Rizzardo silio olim dom. Guezelonis de Camino. Patriarcha vero ipsum investit.

## Num. MCCCCXC. Anno 1350. 5. Giugno.

Il Patriarca Bertrando confessa di aver comperato Sacile dalla Contessa di Gerizia e dal Conte di Ortenburch per cinquecento Marche, e di aver acquistato Cadore co'ssoi danari, e colla sua potenza. Ex Archivo magnificæ Communitatis Sacilli.

Anno Domini milles, trecentes, quinquages, Ind. III. die V. junii, presentibus discretis viris dom. Raimundo qu. domini Pruini, Benvenuto qu. ser Beni, Almarico ejus fratre, Galloto notario qu. Grisosteni, Joanne de la Barba, Bernardo qu. ser Vendrami, Galvagno, Alcherio qu. ser Domasoli, Biluto notario, Francisco Pelipario, Alexandro qu. Martini de Bigeto predictis de Sacilo, nec non dom. Petro de Fuxo marascalco & Pino Domicello infrascripti dom. Patriarche & aliis. Cum Reverendissimus Pater dom. Bertrandus Patriarcha Aquilegen.

legensis ante ejus presentiam fecisset citare Confiliarios, & plures bonos homines Sacili, presente nobili milite dom. Friderico de Savorgnano Capitaneo Sacili, idem dom. Bertrandus Patriarcha dixit & protestatus suit Consiliariis & aliis bonis hominibus, quod si per eundem dom. Fridericum vel ejus officiales aliquid factum fuerit novitatis, quod fibi dicerent fub pena fidelitatis & sacramenti, & quod terra Sacili & Cadubrium plus diligebat aliis terris & locis Aquilegensis Ecclesie ex eorum fidelitate, quia terra Sacili exegit a Comitissa Goritie & Comite de Ortemburch pro quingentis Marchis, quum venit in Patriarchatum, & Cadubrium acquisivit cum suis denariis. & ex sua potentia quia reputabat ca esse quasi patrimonialia. Et quia quidam garulabant dicentes quod terra Sacili obligavit dom. Friderico pro falariis & aptamentis dicte terre, quod nullum est. Quare dixit dictus dom. Patriarcha: domine Friderice dicatis mihi, si est terra Sacili vobis in aliquo obligata, vel ipotecata tacite vel expresse, aliqua occasione vel causa. Qui dom. Fridericus surgens ibidem dixit & proprio ore confessus fuit , domine mi , dico quod terra Sacili non est mea , sed veftra, nec mihi obligata, nec pro salario, nec aptamentis. Et fi hodie diceretis mihi quod castrum & terram vestram Sacili exirem, cras ante terciam vobis illud darem & recederem. Qui dom. Patriarcha respondit rengracietur Deus quod contentavi quamplures. Actum Sacili super domo filiorum qu. ser Beni.

Ego Franciscus Joannis de Sacilo Imperiali auctoritate nota-

rius interfui rogatus, & scripsi.

# Num. MCCCCXCI. Anno 1350. 5. Giugno.

Privilegio di esenzione del Patriarea d'Aquileja agli abitanti di Sacile intorno al dazio muda della Gastaldia di Cavolano, e di Bibano. Ex Archivo magnifice Communitatis Sacili.

Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo Ind, III. die V. mensis Junii, Sacili super domo filiorum qu. ser Beni, presentibus discretis viris dom. Raymundo qu. dom. Pru ini, Galloto qu. Grisosteni notario, Alcherio qu. Domasoli, Jo anne de la Barba, Galvagno, Bernardo, Nicolao fratribus, Zambono qu. Tomaxii, Misco qu. Joannis Indie, Alexandro qu. Martini de Bigeto de Sacilo testibus & aliis. Constituti ante presentiam Reverendissimi patris ac dom. dom. Bertrandi dei gratia Patriarche Aquilegensis discreti viri Nicolaus qu. dom. Petri Massarius Communis Sacili, & Benvenutus Beni Sindicus & Procurator Communis Sacili proposuerunt dicentes, quod per dom. Fridericum de Savorgnano Capitaneum Sacili & Cavolani &c., & per Beletum eju. Gastaldionem Cavolani & Bibani extorquebantur hominibus & districtualibus Sacili mutas in Baro & alibi dicte Gastaldie Sacili de rebus predictorum homini.

minum & districtualium Sacili & mercimoniis ducentibus per terram & districtum Cavolani & Bibani,& si emebant vinum, solvebant unum grossum pro urna, vel illi solvebant a quibus emebant in dicto districtu, quod nunquam fecerunt potisime a tempore citra quo idem dom, Patriarcha habuit & possedit terras & possessiones Cavolani & Bibani, quod erat in enorme prejudicium, damnum, & jacturam suorum sidelium de Sacilo. Supplicantes eidem dom. Patriarche quatenus predictas mutas faceret abolere, & in hiis faceret quod suo honori cederet. Qui Reverendissimus pater dom. Patriarcha grata & immensa obsequia, quod fideles sui Sacili ei, & sue Aquilegensi Ecclesie fecerunt temporibus retroactis, & in futurum sperat habere, ac videns eorum constantiam & fidelitatem, volens eis gratiam facere specialem, voluit, statuit, & decrevit, quod quilibet Civis, vel incola terre Sacili vel districtus possit ducere res & mercadancias cujuslibet manericii per districtum saum Cavolani & Bibani libere & impune, sine aliquibus mutis vel pedagiis persolvendis ipsi dom. Patriarche, vel suis officialibus, vel ejus Camere, vel Gastaldionibus. Item quod quilibet Civis Sacili possit emere vinum, bladum, animalia, & quelibet alia mercimonia in dicto diftrictu Gastaldie Cavolani, & Bibani, ita & taliter quod nec ipsi Cives, nec aliqui districtuales dicte Gastaldie vendentes vel ementes nullas mutas in dicta Gastaldia solvere teneantur de rebus emptis vel venditis in ipfa Gastaldia.

Actum Sacili super domo filiorum qu. ser Beni. Ego Franciscus de Sacilo qu. Joannis imperiali auctoritate

notarius interfui rogatus & fcripfi.

Num. MCCCCXCII. Anno 1350. 31. Luglio.

Lestera di Papa Clemente a Mastino dalla Scala, ed a Jacopo da Carrara, ammonendoli che non debbano prestare aiuro o savore a' Pepoli di Bologna, i quali unitisi a' Manfredi di Facua za si erano ribellati dalla Chiesa. Ex Codice Diplomatico 63. n. 114. in Bononiensi scientiatum Instituto.

Clemens Episcopus servus servorum Dei dilecto filio nobili viro Mastino de la Scala militi nostro & Ecclesie Romane sideli & devoto salutem & Apostolicam benedictionem.

Ad tuam fili credimus jam pervenisse notitiam, qualiter Jacobus & Joannes de Pepulis milites Bononienses prodigi honoris & fame rebellibus & proditoribus nostris & Ecclesse Romane Joanni videlicet & Guillelmo de Mansfreds militibus Faventinis assistere & savere, ac nostris & ipsius Ecclesse gentibus causam prosequentibus ejusciem Ecclesse pro viribus obsistere presumpserunt, propter quod seipsos non solum insidelitatis macula & proditoria nota sedarunt, sed gravibus spiritualibus &

DOCUMENTI. temporalibus penis & fententiis damnabiliter involverunt . Cum autem prefatus Joannes de Pepulis ejus qui pravos hominum conatus edidit faciente potentia inciderit in laqueum, quem crediderat aliis preparasse ac dilectus filius nobilis vir Astorgius de Duroforti miles Provincie Romandiole pro nobis & Eccle. sia Romana Rector cum exercitu nostro, cum quo supra Castrum Salaroli Faventine Diecesis ac ad Nos & camdem Ecclesiam pertinens, quod dicti Joannes & Guillielmus de Manfredis detinebant & detinent, castrametabatur tune ad Civitatem nostram Bononiensem de ipsorum infidelium eripiendam manibus properavit. Nobilitatem tuam requirimus & hortamur attentius deprecantes, Tibique sub excommunicationis pena districte precipiendo mandantes, quatenus eisdem militibus Bononienfibus pretextu unionis sen lige aut cujuscumque confederatio. nis alterius quocumque nomine censeantur inter Te ac eos forsitan habitarum, vel alias quomodolibet nullum contra Nos Ecclesiam & Rectorem predictos prebeas auxilium confilium vel favorem, pro certo sciturus quod si contra preces & mandatum nostrum bujusmodi venire tentaveris, contra Te ad hujusmodi & alias penas prout justum fuerit procedemus, Nos enim ligas uniones & confederationes & quecumque pacta inter Te ac ipfos milites Bononienses forsitan inita ut prefertur, etiam si juramentorum interpositionibus & penarum adjectionibus sint vallata, cassamus & irritamus omnino ac juramenta & penas hujusmodi relaxamus.

Datum Avinioni secundo Kalendas Augusti Pontificatus no.

ftri anno nono.

Clemens &c. Dilecto filio nobili viro Jacobo de Carraria militi Paduano salutem &c. Ad tuam fili credimus jam &c. Datum &c. Ue in superiori Epistola usque in sinem.

## Num. MCCCCXCIII. Anno 1350. 9. Ottobre.

Partecipazione del Doge al Podestà di Trevigi d'una vittoria fopra i Genovesi riportata nell'isola di Negroponto. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

Andreas Dandulo Dei gratia &c. nobili, & sapienti viro Joanni Dandulo &c. Fidelitati vestre significamus ad gaudium, quod pius Pater omnipotens, qui in se sperantibus vires undique subministrat, justam causam nostram contra Januenses ex alto prospiciens actus nostros prosperare, & dirigere misericorditer dignatus est. Nam sicut hodie per litteras nostri Capitanei Generalis percepimus, Dux selix armate galearum nostratum, quem nos predictorum Januensum injuriis merito provocati contra cos miseramus, ut vestra sidelitas plene novit, die XVIII. mensis Septembris invenisset in portu quodam vo-

cato Caftri nostre insule Nigropontis XIV. Galeas Januensumi, quas contra nos miserant, licet ipsi Januenses se non posse resistere decernentes, variis, & diversis modis manus nostrorum evadere conarentur; tandem assistente divina potentia, nostri in eos viriliter irruentes, decem ex galeis predictis, aliis IV. quezentibus suge remedium, habuerunt cum omnibus mercimoniis existentibus in eistem, & aliis pro majori parte in nostrorum viribus captivatis. Nostre itaque Galea absque lesione nostrorum felici posite victoria ad procurandum nostrum honorem viriliter prosequuntur, & speranus in Altisimi gratia, quod carum progressus in honoris nostri augmentum, & omnium sidelium feliciter redundabit. Pro his ergo Altissimo dignas, & copiosas gratias exsolventes, ea vobis ad gaudium denotare curavinus, cupientes ut casu quolibet nostrorum sit s participes gaudiorum.

Data in nostro Ducali Palatio die IX. Octobris Ind. III.

Num, MCCCCXCIV. Anno 1350. 15. Ottobre.

Risposta del Podestà di Trivigi alla soprascritta lettera del Doge Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Serenissime Domine mi. Almo eterne, & individue Trinitatis cardini, qui in creationis evi primordio similitudinis ejus imaginem humane tradidit creature. . . . humanitus Genitum per recti semitas ambulare decernens libet unumquemque beare pro meritis, & pro demeritis plectere confluenter. Quamobrem Ducalis serenitas, que semper annuente summo Tonante, in universis agendis Deum habens pre oculis absque fraudis aliqua calliditate progressa est, de quibuscumque sibi rea bellibus gloriose triumphans assidue sublimatur. Susceptis itaque tam votivis, utpote tante victorie novis, qua ductor armate vestrarum felicissime galearum contra temerarios Januen ses, qui ob eorum vexaniam transcuntes in ditionis vettre potentiam insurgere non pavexerunt, ad illorum exterminium rabuste positus est, inestabili gaudio sunt mecum vestrorum cor-da sidelium, qui sub meo sunt regimine constituti, explicant intrinseca gaudia per letitie actus extrinsecos populorum, ob quod foli summo Opifici universe laudes, & gratie referantur, Joannes Dandulo de ejus mandato Ter. Potestas, & Capit.

Data Ter. die XV. Octobris Ind. III.

Num. MCCCCXCV. Anno 1350. 29. Ottobre.

Breve di dispensa pel matrimonio fra Ensedisio Conte di Collatto, e Beatrice sorella di Gerardo da Camino parenti in quarto grado per sedare le discordie, che da grantempo vertevano fra le due famiglie. Ex pergamena opperiente Actorum librum Capitularis Archivi Tarvisii.

Clemens Episcopus servus servorum Dei Venerabili fratri... Episcopo Tarvisino salutem, & apostolicam benedictionem. Petitio dilecti filii nobilis viri Hensedifii noti dilecti filii nobilis viri Schenelle de Colalto Comitis Tarvifini, & dilecte in Christo filie nobilis mulieris Beatricis nate qu. Gerardi de Camino Comitis Cenetensis nobis exhibita continebat, quod nnper per utriusque corum amicos pro sedandis discordiis, offenfis, & rancoribus inter ipforum predecessores habitis hactenus & subortis, ex quibus homicidia & alia plura mala hactenus fuerunt perpetrata de contrahendo inter Hensedisium & Peatricem predictos matrimonio certus habitus est tractatus, ipfique propterea desiderant invicem matrimonialiter copulari, quodque ipsi matrimonium hujusmodi . . . . . pro eo quia quarto confanguinitatis gradu invicem se contingunt, contrahere nequeunt dispensatione super hoc apostolica non obtenta. Quare nobis humiliter supplicarunt, ut eis providere super hoc de oportune dispensationis beneficio dignaremur. Nos igitur qui pacem & concordiam cuncerum fidelium affectamus, fraternitati tue, de cujus circumspectione plenam in domino fiduciam obtinemus, per apostolica scripta commirtimus & mandamus, quatenus si eft ita, cum eifdem Hensedisio & Beatrice quod ipsi impedimento, quod ex hujusmodi consanguinitate provenit non obstante, matrimonium invicem contrahere libere, & in eo postquam contractum fuerit licite remanere valeant, auctoritate nostra dispenses, prolem suscipiendam ex hujusmodi matrimonio legitimam nunciando.

Dat. Avinioni IV. Kal. Novembris Pontificatus nestri an-

no nono .

## Num. MCCCCXCVI. Anno 1350. 27. Novembre.

Lettera di Papa Clemente al Doge di Venezia pregandolo di ajuta contro l'Arcivescovo di Milano, ed a condiscendere \* quanto gli verrà esposto da Ildebrandino Vescovo di Padova. Ex Codice Diplomatico 63. n. 127. in Bononiensi Scientiarum Instituto.

Clemens Episcopus servus servorum Dei dilecto Filio nobili viro Andree Dandulo Duci Venetiarum salutem & Apostolicam benedictionem.

Attendentes zelum sincere devotionis & sidei quo Romanam Ecclesiam matrem tuam precipue revereits, speramus indubie, ac sine dubitatione tenemus, quod sicut de ipsus Ecclesse homore letaris, sic prosecto conturbaris de injuriis, quibus eam interdum conantur afficere aliqui non filii sed privigni. Et ideo super injuriis & offensis quas nobis & eidem Ecclesse Joannis Archiepiscopi Mediolanensis tiramais avida intulit, damnanda presumptio in occupatione Civitatis nostre Bononiensis auxiliarem potentiam tuam siducialiter evocantes, nobilitatem tuam requirimus & rogamus attente, quatenus ea que venerabilis frater noster Ildebrandinus Episcopus Paduanus Tibi super hoc pro parte nostra retuierit indubie credere, illaque ad effectum prosperate ac favorabilis prosecutionis perducere filialis devotio tua velit.

Datum Avinioni Quinto Kalendas Decembris Pontificatus

noftri anno nono .

## Num. MCCCCXCVII. Anno 1350, 27, Novembre ?

Lettera di Papa Clemente a Massin dalla Scala esortandolo di fare tutto quello che gli verra esposto da Ildebrandino Vescovo di Padova. Ex codice Diplomatico 63, n. 126, in Bononiensi scientiarum Instituto.

Clemens Episcopus servus servorum Dei dilecto filio nobili viro Mastino de la Scala militi nostro & Ecclesie Romane sis

deli & devoto salutem & Apostolicam benedictionem .

Venerabili fratri nostro Ildebrandino Episcopo Paduano describimus aliqua referenda Tibi per eum oraculo vive vocis, que honorem Ecclesse matris tue ac statum prosperum & tranquillum sidelium & devotorum ipsius respicere dignoscuntur. Et quamvis ad ea que hujusmodi honorem Ecclesse pressate continguat, non oporteat sollicitare Te precibus cum Tu illum savorabiliter pro viribus tamquam filius benedictionis & gratic prosequaris, tamen ut ad ea nostra te reddat exhortatio promptiorem, nobilitatem tuam attente rogamus, quatenus ea que presatus Episcopus tibi pro parte nostra retulerit pro nostra & Apostolice Sedis reverentia credas indubie, ac in eis secut de tua devotione considimus annuas savorabiliter votis nostris.

Datum Avinioni Quinto Kalendas Decembris Pontificatus

nostri anno nono.

Num. MCCCCXCVIII. Anno 1350. 27. Novembre.

Lettera di Papa Clemente a Giacomo ed Ubertino da Carrara pregandoli di eseguire quanto verrà loro dichiarato da Ildobrandino Vescovo di Padova. Ex Codice Diplomatico 63. n. 125. in Bononiensi scientiatum Instituto:

Clemens Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis nobilibus viris Jacobo & Ubertino de Carraria Civitatis & districtus Paduani pro carissimo in Christo filio nostro Carolo Rege Romanorum illustri Vicariis salutem & Apostolicam benedictionem.

Tenemus de vobis sicut de specialibus filiis, quod in iis que honorem Romane Ecclesie matris vestre ac sidelium & devotorum ipsus statum respiciunt, etiamsi nulla vos exhortatio nostra perveniat, promptis vos studiis impendetis. Sed ut ad ea nostra quoque vos reddat deprecatio promptiores venerabili fratti nostro Ildebrandino Episcopo Paduano certa per alias nostras litteras scribimus vobis oretenus explicanda. Et ideo nobilitatem vestram attente ac siducialiter deprecamur, quatenus ea que idem Episcopus Vobis pro parte nostra retulerit pro nostra & Apostolice Sedis reverentia eredaris indubie, illaque ad essectum prosecutionis saudabilis perducatis.

Datum Avinioni Quinto Kalendas Decembris Pontificatus

nostri anno nono a

Num. MCCCCXCIX. Anno 1350. 28. Novembre .

Lettera di Papa Clemente a Ildebrandino Vescovo di Padova commettendogli di pertassi personalmente dal Doge divenezia, dal Marchese d'Este, da Giacomo ed Ubertino da Carrara, e da Mastino dalla Scala per unirli in lega contro l'Arcivescovo di Milano, che aveva occupato Bologna. Ex Codice Diplomatico 63. n. 121. in Bononiensi scientiarum Instituto.

Clemens Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Ildebrandino Episcopo Paduano salutem & Apostolicam benedictionem.

Referentibus pluribus & ipfa fama publica divulgante frafernitatem tuam latere non potest, qualiter Joannes Archiepiscopus Mediolanensis beneficia grandia, quibus eum Apostolice Sedis benigna dignatio ultra immo preter queliber merita sua promovit & extulit per ingratitudinem omnino preteriens & sidei fedus ac juramenti vinculum, quibus nobis & Ecclesie Romane tenebatur & tenetur transgredi & violare non timens, Civitatem nostram Bononiensem occupare ac sue subjugare tiramnidi damnabili temeritate presumpsit; ad cujus tam ini-

quos & temerarios conatus reprimendos omnino & eripiendam Civitatem eamdem de servitute tiramnica favorabiliter intendentes & cupientes periculis, que ex detentione Civitatis ejusdem, si quod absit sub ipsius jugo Archiepiscopi remaneret sidelibus & devotis ipsius Ecclesie & presertim vicinarum partium contingere possent salubriter obviare preter speciales processus, quos adversus eumdem Archiepiscopum & quosdam alios in specie ac in genere nuper habuimus, quorum processuum copiam mittimus Tibi presentibus interclusam, certum numerum gentis armigere ad stipendia Ecclesie memorata conducere & nihilominus cum aliquibus fidelibus & devotis ejusdem Ecclefie, quorum in hac parte interesse versatur & specialiter cum dilectis filiis nobilibus viris Duce Venetiarum & Marchione Estensi ac Mastino de la Scala & Jacobo & Ubertino de Carsaria, quibus juxta formam quam cedula continet interclusa inire confederationes & ligas. Quocirca fraternitatem tuam attente rogamus, quatenus ad cosdem Ducem Marchionem Mastinum Jacobum & Ubertinum Te personaliter conferens eos quod in ranto tamque communiter utili negotio eidem favorabiliter afsistant Ecclesie inducere ac exhortari procures; nos enim Tibi trastandi & iniendi ac faciendi & roborandi cum predictis & aliis quibuscumque devotis & fidelibus ejusdem Ecclesie uniones confederationes & ligas sub certo tamen moderamine quod in Cedula quadam quam interclusam nostris litteris Tibi transmittimus continetur, plenam concedimus per alias nostras litteras quas Tibi una cum presentibus mittimus potestatem. Sic igitur in hiis juxta datam tibi a Domino gratiam Te exerceas & exhibeas verbo & opere diligentem, quod preter mercedis eterne premium, quod inde mereberis a nobis digna perveniat actio gratigrum.

Datum Avinioni Quarto Kalendas Decembris Pontificatus

nostri anno nono.

## Num. MD. Anno 1351. 4. Gennajo.

Lettera del Podestà di Trivigi al Capitano di Feltre interno a' confini vicendeveli. Copia tratta dal Tomo VIII. della Raccolta Scotti.

Nobili, & potenti viro Domino Petro . . . . Honorabili

Capitaneo, & Rectori Civitatis Feltri.

Quia alias ventre nobilitati scripsisse recolimus de confinibus terminandis a districtu nostro Ter, ad districtum Feltri super quodam monte nominato Sassuma, & minil adhuc actum est, iterato vestre nobilitati scribimus rogantes, quatenus vobis placeat, sicut alias ordinatum extitit, dica consinia terminari, & discerni debere per duos ex vestra parte eligendos, & duos alios ex nostra, notificantes vobis quod Albertum dictum Valcidam

DOCUMENTI.

161

cidam de campo, & vendramum fertorem de Quero pro parte nostra ad predicta sienda duximus eligendos, prositentes ex nunc, quod quicquid per ipsos sient terminatum in ipsis consinibus dicti montis, habebimus siemum, & ratum. Preterea cum diebas proximis preteritis vobis seriferimus de quodam homine interfecto super nostro Territorio accepto per vestras gentes, quod nobis grave extirit, & nunc nuper intellexerimus vestrates accessisse in Canali nostro Cluse Queri buscando, & incidendo lignamen districtus nostri circa per unum milliare; vestram nobilitatem rogamus quarenus vestrates predictos amonere vestiris, ut ab inceptis omnino desistant, nec amplius talia debeant perpetrare. Alioquin jura non deserent omnibus modis, quibus poterimus, ne pereant procurabimus desensare.

Joannes Dandulo Ter. Potestas, & Capitaneus.
Data Ter. die IV. Januarii Indiet. IV.

Num. MDI. Anno 1351. 16. Febbrajo.

Diploma di Carlo IV. Imperatore a Mastino II. de la Scala, in cui gli dona il diritto sopra sutto il Lago di Garda. Ex Archivo Ducali Civitatis Mantue.

Karolus Dei gratia Romanorum Imperator femper Augustus, nobili Mastino de la Scala Civitatum Verone, & Vincentie gubernatori nostro, & Imperii fideli dilecto gratiam nostrom, & omne bonum. Quia decet Regiam Majestatem sideles suos, & Imperii, quos tam predecessorum suorum, quam propriis meritis, & obsequiis per longam fidem, & operum experientiam comprobatum invenit gratias uberes meruisie, favore prosegui beneficentie specialis: ideo siquidem nos solita meditatione pensantes, quantis studiis, & laboribus personarum, quantifve rerum dispendiis Progenitores tui, & Tu ipsorum vestigia se-quens, pro Imperialibus juribus, & honoribus ampliandis vos exposuistis, in hoc sustinentes indefessé cum predecessoribus nostris, & nobis diei pondus, & estus, dignum decrevimus, & consonum rationi, tibi de his, que jaribus sunt imperii & que nos, ipsumque spectant Imperium, pleno jure aliqualem facere recompensam. Quapropter Lacum Garde, quem Benacum antiqua vocabat etas, ab una ripa Territorii Veronensis usque ad alteram Territorii Brixiensis per transversum, & a fummo ejus usque ad imum cum fundo, stagnis, & decursibus suis, tibi pro te, liberis, posteris, heredibus, & successori. bus tuis damus, tradimus, concedimus, & donamus cum jure navigandi, & piscandi, locandi, & affictandi pischerias ad in perpetuum, & ad tempus, & ponendi in predicto Lacu custodes, & officiales, & ipsos revocandi, & eorum loce alios substituendi, & alia quecumque de ipso, & in ipso, & per ipsum faciendi, & exercendi pro vestre beneplacito voluntatis,

Tam. XII. quem.

quemadmodum, & tanquam de re, & possessione vestra, per nos ut de bonis nostris, & Imperii vobis, ut premittitur, tradita libere, & donata: cum omnibus & singulis aliis juribus, jurisdictionibus, & honoribus, que, & quos habemus, & Imperium habet, five habebamus, & habebat ante presentem concessionem, donationem, & largitionem nostram in Lacu predicto. Ita & taliter, quod nullus preter te, & liberos, posteros, & heredes, & successores tuos predictos in predicto Lacu aliqua possit jurisdictione uti, nec in eo piscari, vel navigare, seu aliqua alia facere, vel exercere, nisi in quantum a te, dictisque tuis liberis, posteris, & heredibus licentiam, & auctoritatem habuerit. Inhibentes, & districte injungentes universis, & singulis, ad quorum notitiam pervenerit hec no-Ara donatio, privilegium, & largitio facra, quatenus fub pena, & in pena mille librarum auri, & omnium suorum bonorum non audeant, nec presumant contra predicta, seu aliquod predictorum facere, vel aliquid attentare: quam penam totiens per transgressores hujusmodi nostri mandati incursi volumus, & jubemus, quotiens per ipsos, vel aliquem ipsorum foret contrafactum, seu aliquid attentatum. Cassantes, & irritan. tes, & cassas, & irritas penitus pronunciantes, & decernentes omnes, & singulas concessiones, traditiones, & datas aliquibus factas, vel concessas communiter, vel divisim, de Lacus predicti parte, vel particula ejus, seu de aliquo jure, & jurisdictione ejusdem per quoscumque, seu quemcumque, cujuscumque status, preminentie, vel conditionis existant, seu existat, etiamsi regia, vel alia quavis dignitate fulgeret. Quam quidem traditionem, datam, & donationem valere volumus & robor's firmitatem tenere non obstantibus aliquibus legibus, privilegiis, constitutionibus, vel rescriptis generalibus, vel specialibus alicui, seu aliquibus sub quavis forma datis, indultis, five concessis huic facre nostre largitioni aliqualiter obviantibus, vel derogantibus, quibus omnibus, & fingulis ex certa nostra scientia, & de plenitudine nostre Regie potestatis derogamus, & esse volumus derogatum, ac si de ipsis omnibus, & fingulis de verbo ad verbum presenti privilegio, & rescripto facta foret mentio specialis, nostris, & aliorum juribus in premissis omnibus semper salvis. In quorum omnium testimonium, & notitiam clariorem presentes mandavimus nostre Ma-

jestatis sigilli appensione muniri. Datum Prage anno Domini MCCCLI. XIV. Kal. Martii

Indict. IV. Regnorum nostrorum anno V.

Nam. MDII. Anno 1351. 15. Marzo.

tarta la quale dimostra che Mastino dalla Scala aveva signoria, e dominio sopra Arco e Cavedene. Dall'Atchivio della Città d'Arco sotto la Dozz. XIV. Num. IX.

In Christi nomine Amen. Anno Domini millesimo trecentesimo quinquegesimo primo, Ind. IV., die martis quintodecimo intrante mense Martii, in Burgo Archi Diocesis Tridentine in domo nobilis viri Domini Joannis qu. nobilis viri Dom. Girardi de Archo juxta platheam. Presentibus Dom. Francisco Vicario in Archo, Nicolao notario qu. ser Jacobi de contrata Stranfore, Odorico dicto Popo, ser Joanne qu. ser Petrinorarii de Menutis de dicta contrata Stranfore, &c. Ibique coram nobilibus viris Dom. Joanne qu. nobilis viri Dom. Girara di de Castro Archi pro se & tanquam Capitaneo Psebatus Archi & Cavedeni Jurisdictionis Episcopatus pro magnifico Dom. Dom. Mastino de la Scala Capitaneo generali dictorum Plebatuum Archi & Cavedeni predicte jurisdictionis Episcopatus pro venerabili in Christo Patre & Dom. Dom. Joanne Dei g. cia Episcopo Tridentino, & Dominis Girardo & Vinciguerra filiis nobilis militis Domini Nicolai de Castro Archi pro se ipsis, & nomine & vice suprascripti Domini Nicolai Capitanei, ut Supra. Cum hoc esset quod questio oriretur, & orta esset inter Burgesium qu. Magistri Florii de Archo tanquam sindicum hominum popularium, & interipsos populares Burgi Archi ex una parte petentes, & inter nobiles & gentiles Burgi Archi infraferiptos ex altera se defendentes . Petebat namque dictus Burgefius nomine antedicto, & ipii populares, quod infrascripti nobiles & gentiles deberent constringi, & compelli ad folvendum collectas, daderias, & alia servicia illicita cum ipsis popularibus, ut ipsi populares faciunt, & fecerunt. Que quidem infrascripti nobiles & gentiles negabant, & dicebant predicta de jure fieri non debere, cum perpetuo ipsi nobiles & gentiles, & corum predecessores steterunt exempti & immunes a dictis collectis, & daderiis, & aliis illicitis factionibus, prout stererunt alii nobiles & gentiles Episcopatus Tridenti &c. Item die predicta, loco, & presentia. Ibique suprascripti homines ele-Ai ad discernendum & declarandum nobiles & gentiles dicii Burgi Archi a popularibus interrogati fuerunt per suprascriptos Dominos de heredibus qu. ser Federici qu. Domine Avinantis, de Viglielmo qu. fer Ayulfe, & Bertoldo ejus fratre, si crant gentiles vel populares, & si solvere debebant collectas vel daderias cum aliis popularibus, vel non, & alias factiones facere: qui dixerunt, quod predicti manumissi & liberati fuerunt a Dominis de Archo, ex auditu, sed bene erant macinate gentiles ipsorum Dominorum de Archo, nec ipsos & eorum predecessores nunquam viderunt, se audiverunt solvere collectas & da164 DOCUMENTI.

daderias dictis Dominis, neque cum dictis popularibus, &

semper viderunt ipsos fore exemptos, &c.

Ego Joannes filius qu. Domini Nicolai notatii de Archo Imperiali auctoritate notarius his omnibus interfui, & rogatus feribere feripfi.

## Num. MDIII. Anno 1351. 18. Marzo.

Il Patriarca Niccolò conferma a Sacile le Gastaldie di Cavola.

no, e di Bibano già concesse dal Patriarca Bertrando, e vi
aggiunge le Ville di Vigonovo e di Orsaglia. Ex schedis cl.

viri Josephi Januarii Doct. Patav.

Nicholaus Dei gratia Sancte Sedis Aquilegensis Patriarcha. Ad perpetuam rei memoriam. Si nos Dei propicio ad regimen fanche Ecclesie Aquilegen sis affumpti, illos qui terroribus, periculis, dampnis, & jacturis, etiam ufque ad mortem quibufcumque poitpositis, fidelitatis constantiam, nobis & dice Ecclesie servaverunt, specialis dilectionis favore prosequimur, & gratiis ampliamus, Deo gratum effe credimus ad hocque teneri ex debito, & non folum ipsos, verum etiam alios ad fidelitatis constantiam animari. Cum itaque bone memorie Bertran. dus Patriarcha predecessor noster, attendens ingentem devotionem & constantiam dilectorum nostrorum sidelium Communia ratis & populi de Sacilo, in qua semper perstiterunt, & sicuti experientia rerum efficax magistra demonstrat laudabiliter perseverant, Gastaldiam Cavolani, & Bibani, cumgaricto & jurisdictionibus universis ad ipsam gastaldiam spectantibus, Capitancatui, & jurisdictioni terre noftre Sacili pro ipfius terre augmento univerit & incorporaverit, volens & statuens, quod dicta Gastaldia, & persone constitute in ea per Capitaneum noftrum Sacili, qui pro tempore foret, de cetero regerentur, & quod ipse persone ad jus reddendum & recipiendum, ac etiam respondendum cuilibet in jure, venire debeant Sacilum coram nostro Capitaneo antedicto, ac eidem intendere fideliter & obedire. Quodque Capitaneus premissus de omnibus causis & querelis personarum, bonorum, & rerum predicte Gastaldie Cavolani & Bibani, secundum statuta & consuetudines antiquas & approbatas dicte terre noftre Sacili, coque modo & forma, in causis hominum & districtualium de Sacilo cognoscere debeat. & fine debito terminare. Itaque quod in omnibus & per omnia fiat per dictum Capitaneum nostrum de personis dicte Ga-Raldie, corumque causis tanquam de vicinis antiquis & diftri-Aualibus dicte terre. Redditibus tamen dicte Gastaldie Cavolani & Bibani nostre Patriarchali Canipe reservatis, sicut de predictis omnibus nobis per ejusdem Predecessoris nostri litteras facta extitit plena fides. Nos in augmentum dicte Terre moftre Sacili, honorem & ftatum noftrum ac jurifdictionem noftram .

Rtam, & predicte Ecclesse augere minime dubitantes, unionem, annexionem & incorporationem hujusmodi, & omnia suprableta approbamas, & approbata confirmamus, squas & que nostro, & successorium, & dicte Aquilegensis Ecclesse nomine firma, tata, & inconvulsa esse volumus cunstis temporibus assenturis. Et ut predicti sideles nostri de Sacilo nobis nomine dictoram Communitatis & populi dicte Terre supplicantis modo & forma premissis, villas de vigonovo & Orsaleis nostre jurissicionos, cum foris seu mercatis Sancti Laurentii, sancte Crucis de mense Septembris & Sancti Martini, dicto Capitaneatui nostro annectimus perpetuo & unimus. Et ad majorem omnium premissorum perpetuamque firmitatem presentem paginam conscribi fecimus, & nostri pendentis sigilii munimi-

Data Prage die XVIII. mensis Marcii Anno dominice nativitatis millesimo trecentesimo quinquagesimoprimo Ind. IV.

ne roborari.

Nos Guillelmus Decanus, Franciscolus de la Turre, Ottolinus de Pergamo, Gambinus de Roddan, Ambrofius, Coradus, & Beltramolus de la Turre, Matheus de Padua, Guillelmus de Aquilegia, Joannes de Carare, Matheus de Farra, & Jacobus de Parma Canonici Ecclesie Aquilegensis facientes Capitulum & tanguam Capitulum ipfius Ecclefie ad infrascripta fpecialiter facienda more folito congregati, visis & intellectis fuprascriptis litteris approbationis & confirmationis Gastaldie Cavolani & Bibani, ac etiam annexionis & unionis Villarum de Vigonovo & Orfaleis factarum Gastaldie terre Sacili supradicte per prefatum dominum Patriarcham premisso Benvenuto filio qu. Bene de Sacilo nomine dictorum Communicatis & populi ficut legitime facte funt, & quantum in nobis eft, nostrum prebemus consensum pariter & affensum. In quorum testimonium presentes fecimus dicti nostri Capituli sigilli appensione muniri.

Datum în codem nostro Capitulo în dicta Aquilegensi Ecclesia die vigesimo secundo mensis Maji Anno nativitatis domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo Indict. quasta (1).

(1) Questo Privilegio su poscia anche ratificato e confermato dal Patriarca Filippo de Alenzono Cardinale nel 1381. 15. Agosto, e dal Patriarca Giovanni nel 1389. 13. Luglio. Num. MDIV. Anno 1351. 21. Aprile.

Deliberazione del Configlio di Trivigi di esibire al Principe list 5000, annue durante la guerra co Genovesi da ricavarsi da un accrescimento delli dazi del Vino. Copia tratta dal Tomo VIII, della Raccolta Scotti.

In Christi nomine Amen.

Die Jovis XXI. Aprilis Ter. in Sala interiori Palatii Communis Confilio quorumdam fapientum, quorum nomina inferius describuntur, coram egregio, & potenti viro domino Joanne Dandulo Civitatis Ter. konorabili Potestate, & Capitaneo, & petiit sibi consilium exhiberi quid sit faciendum, cum dominatio nostra Ducalis ad presens substineat maximam farcinam expensarum pro guerra presente, quam habet contra Januenses; & omnes subditi dominationis predicte se obtulerunt eidem dominationi succurrere, & subvensre de pecunia in ca quantitate, qua possunt, exceptis Tervisinis; & si videretur sapientibus predictis, quod per Commune & universitatem Ter. conferretur dominationi predicte de quantitate aliqua pecunie, sque cum minori sinistro hominum Ter, districtus sieri

posser.

Sapiens vir dominus Floravantus de Bursio juris peritus consuluit super dicta proposta, quod consideratis beneficiis collatis Communi, & hominibus Civitatis & districtus Ter. per dominationem Ducalem, & qualiter Civitas Ter. dulciter, & libere gubernatur per dominationem predictam, & manutenetur in statu pacifico, & tranquillo, eligantur tres, vel quatuor Ambaxatores de melioribus ex Civibus Ter., qui nomine Commumis, & universitatis hominum Civitatis Ter., & districtus accedere debeant ad presentiam dominationis Ducalis predicte, & esdem nomine supradicto offerre usque ad summam librarum quinque millium vel circa quoliber anno, donec guerra predicta duraverit, pro subsidio, & subventione expensarum, quas substinct dominatio supradicta pro guerra predicta, qui denarii recuperari debeant super augmentatione daciorum vini Civitatis Tar., masnature, & datium denariorum pro libra: cum hac conditione quod cessante guerra predicta restituantur dacia supradicha ad statum pristinum, in quo ad presens funt.

Quod quidem confilium dicti dom. Floravanti adprobatum, & firmatum fuit unanimiter, & concorditer, per omnes fapientes infrascriptos in dicto Confilio existentes nemine discre-

pante.

Seguono i nomi dei configlieri nominati mezzi con titolo de Dominus, e mezzi con quello di Set.

## Num. MDV. Anno 1351. 22. Aprile.

Documento dal quale si rileva, che Mastino dalla Scala dominava in Arco, e nelle giurisdizioni aggiacenti. Ex Archivo Comitum de Arcu n. 473.

In Christi nomine. Anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo Indict. IV. die veneris XXII. intrante mense Aprilis in Burgo Archi Diocesis Tridentine sub porticu domus nobilis militis domini Nicolai de Archo, ubi jus publice redditur, presentibus dom. Pre Archeto Archipresbitero Plebis Sancte Marie de Archo, Raymondo notario qu. domini Floriani, Petro qu. domini Octonis omnibas de dicto Burgo Archi testibus & aliis. Ibique coram vobis dom. Francisco notario de Archo Vicario, & jus publice reddente in Archo de hominibus & personis tocius plebatus Archi jurisdictionis Episcoparus per nobilem & potentem militem dom. Nicolaum, & dominum Joannem ejus nepotem Capitaneos dicti plebatus in di-La jurisdictione pro magnifico domino domino Mastino de la Scala domino generali Verone, & Capitaneo plebatuum Archi, Ripe, Tempni, Leudri, Tegnali, ac Cavedeni &c. Cum olim ser Federicus qu. domini Riprandi de Ponciis de Archo in ejus testamento scripto manu magistri Jacop notarii de Archo Guilielmum qu. ser Ugolini de Archo tutorem Mateo ejus filio reliquisset, idem Guilielmus ante presentiam dicti dom. Vicarii constitutus &c. (1).

Ego Almericus filius qu. dom. Nicolai notarii de Archo Imperiali auctoritate notarius his omnibus interfui, & rogatus

scribere scripsi.

(x) L'atto suddetto altro non contiene se non che la conferma giudiziale del tutore testamentario ivi enunziato; e perciò stimai superstua la copia di tutto il documento.

## Num. MDVI. Anno 1351, 26. Aprile.

Gisberto Vescovo di Ceneda concede a Giovanni da Campocervario, a Marco da Cimetta, a Francesco da Zopedo, e ad Avancio da Sansiore procuratori de' loro Comuni l'investitura de' feudi antichi, che essi Comuni aveano. Dalla Dissertazione de' Vescovi di Ceneda ms. presso l'autore.

In Christi nomine Amen. Anno nativitatis Domini nostri Jesu Christi ejustem millesimo trecentesimo quinquagesimo primo, Indict. IV. die martis vigesimo sexto mensis Aprilis, in Civitate Tarvisii in contracta Sancti Bartholomei in domo habitationis domine Clare de Collalto Comitisse Tarvisii, presentibus domino Francisco Quarta de Marcorago de Castro Cone-

glani, domino Petro de Coderta de Coneglano, magistro Conforto Marescalco qu. Rodulfi de Tarviño, domino Petro qu. Ugonis de Collo de Ceneta, domino Simeone de Collo de Ceneta, & aliis omnibus ad infrascripta vocatis & rogatis. Ibique veniens coram venerabili in Christo patre domino domino fratre Gausberto ordinis predicatorum Dei, & apostolice sedis gratia Fpiscopo Cenetensi & Comite Joannes qu. Bartholomei de Campo Cervario, Marcus qu. Petri de Villa Cimette, Francifcus qu. Petri de Villa Zopedo, & Avancius qu. Martini de Villa Sancti Floris de subtus tanquam sindici, & procuratores Communis & hominum dictarum Villarum-de Campo Cervario. Cimerta, Zopedo, & Sancto Flore de subtus, omnes de distri-Au Coneglani, ac vice & nomine ipsius Communis, & hominum dictarum Villarum, & Regularum, prout constat publico instrumento findicatus, & procure scripto manu Martini qu. Pauli de Ceneta in eodem millesimo a me notario viso, & le-Ao, ab codem domino Episcopo se petit humiliter investiri de feudo unius petie terre partim buschive, & partim padulive, ac jure percipiendi omnes fruges, & redditus de eo padulo, & nemore, politis & jacentibus in infrascriptis Villis, videlicet Regularum, territoriorum Ville, & Regulatus de Campo Cervario, & territorii Ville & Regulatus de Zopedo, & territorii Ville & regulatus de Cimetta, & territorii Ville & Regulatus de S. Flore de subtus, tamquam de fendo veteri, & antiquo, prout dicte Ville juste tenent, & possident dictum padulum, & nemora secundum modum, tenorem, & formam instrumenti investiture facte per qu. bone memorie dominum Petrum Dei gratia Episcopum, & Comitem Cenetensem anno millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, Indict. XI. &c., & per qu. bone memorie dominum Franciscum venerabilem fratrem Dei gratia Episcopum & Comitem Cenetensem anno millesimo trecentesimo sexto &c. & per bone memorie venerabilem patrem dominum Manfredum Dei gratia Episcopum Cenetensem, & Comitem anno millesimo trecentesimo decimo &c. a me notario visis, & examinatis dictis investituris. Qui quidem dominus Episcopus prefati sindici, & procuratoris petitiones benigne exaudiens, afferens & affirmans sibi per testes side dignos constare legitime predictum nemur, & padulum fore antiquum, imo antiquissimum, imo ideireo cognoscens ipsum feudum esse antiquum predictarum Villarum, & de ipso feudo, padulo, & nemore tanquam de feudo veteri, & antiquo prout dictarum Villarum juste tenet, & possidet, liberaliter investivit cum annulo suo, quem habebat in manibus &c.

Ego Bartholomeus qu. Joannis de Zobelis de Verona publicus Imperiali auctoritate notarius iis omnibus interfui, & de mandato supradicti domini Episcopi, & Comitis Cenetensis, &

rogatus fcripfi .





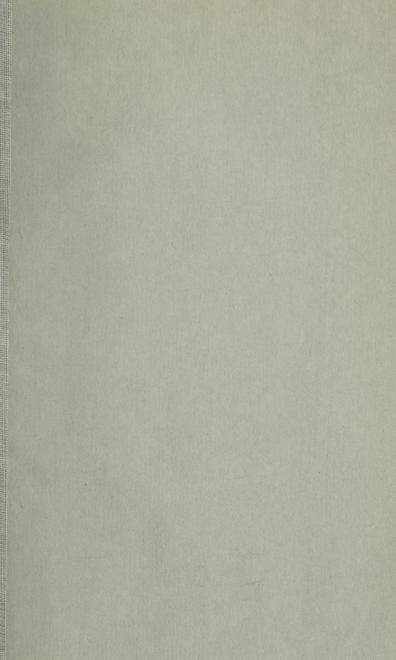





